

B.A.O. 233.

Cous. fan. 393



# DESCRIZIONE

DELLE PITTURE, SCULTURE

ARCHITETTURE
ESPOSTE AL PUBBLICO IN ROMA

OPERA

FILIPPO TITI

DA CITTA' DI CASTELLO

Con'l' aggiunta di quanto è stato fatto di nuovo fino all' anno presente





#### IN ROMA MDCCLXIII

NELLA STAMPERIA DI MARCO PAGLIARINI Con Licenza de Superiori

# STORT FIRE

ร. สตั้งให้ เรื่อร์เ อะบาทเร็กษาให

# IL SIGNOR D. LIVIO ODESCALCHI PRINCIPE DEL SIRMIO

DUCA DI BRACCIANO, E DI CERI

#### MARCO PAGLIARINI

V OLENDO io pubblicare per mezzo delle mie stampe la presente opera del Titi contenente la descrizione de lavori più insi-

figni di Pittura, Scultura, e Architettura, che efistono in questa maravigliosa Città, e ne fanno il più
bello ornamento; pensai di dedicarla a qualche illustre Personaggio,
amante, e fautore delle belle Arti,
e subito rivossi il pensiero all' EcCELLENZA VOSTRA, che gusta
ottimamente questi studi, e del pari
gli ama, e gli favorisce. Mi proposi pertanto di supplicarla, che
si degnasse di accettarne la dedica,
e sapendo per prova quanto potesse
in Lei quell'

manima gentil, che non fa scusa,
Ma fa sua voglia della voglia altrui,
mi lusingai, che ella non fosse per
rigettare la mia istanza, nè per isfgradire questo atto della mia devozione, ed ossenzio, anche in riguardo della materia, che si tratta in
questo libro, che è molto consorme al suo genio, ed alla sua intelligenza

ligenza. Ma confesso, che ho dovuto rendermi più importuno di quello che averei voluto per vincere la troppo delicata modestia dell' E. V., e per impetrare da Lei questa grazia, la quale mi ha poi benignamente conceduta, di che me le professo, e me le professerò sempre tenutissimo. E ristettendo alle cagioni della sua renitenza, mi sono accorto, che null'altro potea ritenerla dal farmi adesso godere gli effetti di quella somma benignità, che ho in Lei sperimentata in tante altre occorrenze, se non se il dubbio, che io fossi per esporre al pubblico con questa dedica i molti e singolari suoi pregi; quasi che il suo ritegno possa far sì, che resti-no ascosi a chiunque ha l'onore di conoscerla. Quindi è, che per non abulare in questa parte della benigna condificendenza, che Ella ha avuta

avuta per me, mi afterrò di parlare, come dovrei, delle fue lodi, lasciando che ne parlino per me le sue lodevolissime azioni, le quali, fenza che Ella se ne accorga , formano giornalmente il suo maggiore elogio, facendo a tutti conoscere le rare ed amabili qualità del suo spirito, e del suo cuore. Dirò solamente, che sapendo l' E. V. quanto giovi ai viaggiatori, amanti delle belle arti, l'aver raccolte in piccolo volume le notizie della rarità di ciascun paese, le quali son degne di osservazione; son certo, che Ella non disapproverà il pensiero, che ho avuto di ristampare a comodo de forestieri questa opera del Titi molto stimata finora, ed assai più stimabile adello per le correzioni, ed aggiunte fattevi con fommo studio, diligenza e fatica per accomodarla all' odierno stato di Roma notabilmente Lin.

REIMPRIMITUR TrThAograed dim Mara Orto

lissimamente le mani.



### REIMPRIMATUI

-Si videbitur Reverendiffimo P.M.S.P.A.

REIMPRIMATUR
Fr.Th.Aug. Ricchinius M.S.P.A., Or. Pr.

#### A' CORTESI LETTORI

'Abate Filippo Titi gentiluomo, e canonico di Città di Castello, e protonotario Apostolico , benche avesse atteso alli Studj della Legge , pure da giovane s' era dilettato del disegno , e appresine i principj da Virgilio Ducci scolare dell'Albano , e suo concittadino . Perloche gli rimase sempre un forte genio a questa. bell' arte , e qualche intelligenza della medesima . Onde stando in Roma , pensò di far cosa grata e ai Romani, e ai fore-Stieri , col fare quasi un Indice , o Inventario di tutte le produzioni delle tre belle arti, che in Roma si trovano sparse, con indicarne i nomi degli artefici, che leavevan fatte. Stampò pertanto un libro nel 1686. con questo titolo : Ammaestramento utile, e curioso di Pittura, Scultura, e Architettura nelle chiese di Roma, palazzi Vaticano, di Monte Cavallo, ed altri, che s'incontrano nel cammino facile, che si fa per ritrovarle, dell' abate Filippo Titi &c. Ovvero, Nuovo studio de' Professori delle virtù fuddette, che si vedono nelle

nelle medesime chiese, o palazzi, le loro sondazioni, è ristoramenti, le chi ne ha la cura, o tiene il possessio con l' Indice delle chiese, e de virtuosi, che si nominano de la sin sine un'aggiunta, dove è descritto il duomo di Città di Castello. In Roma per Giu-

feppe Vannacci 1686. in 12. Dedicò questa sua Opera al cardinal Gaspero di Carpegna Vicario del Papa. Ebbe questo libro gran corso per la comodità grande della sua piecola mole, e tutti i forestieri se ne provvedevano, ficche in breve ne sparirono gli esemplari. Perloche nel 1708. Pietro Leone librajo, intraprese a farlo ristampare a sue spese con l'aggiunte d'un Francesco Posterla, abbreviandone il titolo in questa guisa...: Nuovo studio di Pittura, Scultura, ed Architettura nelle chiese di Roma, palazzi Vaticano, di Monte Cavallo, ed altri. In Roma 1708. per il Zenobi pure in 12.; e dedicando questa ristampa a Clemente XI. allora regnante. Ma nel corso di 13. anni disparvero nuovamente gli esemplari di quest' Opera per l'affluenza de forestieri, e lo steffo librajo la fece ristampare con nuove aggiunte col titolo

citolo medesimo , poco variato , dedicandolo alla S. M. d' Innocenzio XIII. in. Roma per i Tinassi 1721. Ma questa edizione oltre l'esere divenuta al pari rara dell' altre, è anche più bisognevole d'aggiunte, perche in 42. anni troppe più fono state le mutazioni seguite, spettanti alle tre belle arti, e troppe più le fabbriche, e le sculture, e le pitture aggiunte di nuovo. Perciò volendo sodisfare alle richieste, e al premuroso desiderio si de forestieri , che de' cittadini di questa metropoli del Mondo, e per onore della medesima, ci siamo mossi a farne la ristam. pa , la quale ci è riuscita di molto maggior fatica, e spesa di quel, che ci saremmo potuti mai immaginare, e che si possa im. maginare chi la legge, se non confrontandola con le prime edizioni . Conciossiache oltre le importanti mancanze, che s' incontrano ad ogni passo nelle anteriori, è stato di mestieri il correggere infiniti sbagli , che vi erano scorfi . E benche siamo stati assistiti da persona intendente, e pratica di queste cose, quanto altri mai, tuttavia per la quantità, e varietà delle cose da o aggiungersi, o correggersi, e per la difficultà di rinvenirne le fincere notizie zie nelle tante contradizioni, che si ritrovano ne' libri, che trattano di queste materie; e per'l' interruzione di più anni eccorse più voolte in questa rislampa, non è potuta venire: esente da qualche errore. A questo si è procurata di rimediare il più, che si è potuto, con un aggiunta, e correzione posta in sin di quest' Obera-

zione posta in fine di quest' Opera Si era il Titi Steso molto nelle lodi de Professort; il che si è stimato superfluo; perchè il solo loro nome a molti di essi serve di un grande elogio, e agli altri potranno fervire d' encomio l'opere loro , quando lo meritino, essendo esposte al pubblico, e poste sotto gli occhi del Lettore. Molt' altre notizie, che dava il Titi, o quelli, che gli hanno fatte dell' aggiunte, come non importanti, ne desiderate da chi si provvede di questo libro, perche non appartenenti a queste arti, e che si trovano in libri a parte, si son tolte via . Gradisci, cortese Lettore, il buon animo di chi, per farti cosa grata, e servire al tuo desiderio,

Quanto più può col buon voler s' aita.



#### DI S. PIETRO IN VATICANO.



OLENDO parlare delle maravigliose opere delle tre belle Arti, che in Roma si ravvisano, è d'uopo cominciare dalla Basilica di s. Pietro, dove

queste opere spiccano più, che altrove, e in maggiore abbondanza; mentre è più che certo, ch' ella fembra un modello di Paradifo in terra, non folo per li tesori di sagre Reliquie, ed Indulgenze, che in se racchiude, ma per la fua maestosa architettura, che la rende la più vaga, e vasta macchina del Mondo tútto; come anche per l'eccellenza di pitture, e sculture perfette, che vi si ammirano, che l'ornano, e nobilitano al fegno maggiore.

Ella è parrocchia, ed ha il fonte Battefimale, e per devozione a s. Pietro da tutta la città concorrono molti a battezzarfi , benchè abitino da essa molto remoti, e sieno d'altre parrocchie, che abbiano il fonte battefimale.

E confiderabile l'ampia sua piazza, la quale volendo Alessandro VII render maravigliofa, ne fece fare per adornarla più difegni, e dal Cavaliere Gio: Lorenzo Bernini Fio-Α

rentino, e più d'uno dal Cavalier Rainaldi, de' quali erano rimali i modelli in fua casa.

Fu messo in opera quello del Bernino, che è composto di quattro ordini di grosse colonne di travertino in numero di 320, le quali avendo per centro una sinisurata guglia, formano un immenso teatro, per ornamento del quale posa (opra l'ordine attico, che ricorre fopra di esso colonnato un giro di 138 statue, fatte la maggior parte colla direzione del detto Cav. Bernino.

Vedesi poi la guglia di granito Egiziano, eretta per comando di Sisto V, supra una base molto alta sostenuta da quattro leoni di bronzo dorato, opere di Prospero Bresciano. Fu quelta guglia, mirabilmente dal Cav. Domenico Fontana inalzata (la quale era prima nel Cerchio di Cajo ) e si valse di Matteo da Città di Castello, che sece veder prove miracolose del suo valore in genere di meccanica. Questa guglia con la jua infima base sino all' estremità è alta palmi 180, e un quarto, per quello afferisce il Cav. Fontana . Per inalzarla furono adoperate y leve. 40 argani. 200 e più uomini, con 10 architetti soprattanti , e 75 cavalli , e fu drizzata alli 10 di Settembre del 1 186 di mercoldì a ore 20. Il venerdì fu poi confacrata, benedetta, e dedicata alla Croce di N. Signore . La spesa d'inalzare, trasportare, abbassare, e drizzare la detta guglia con tutti gli adornamenti , doratura, ed altre cofe, ascese alla somma di scu-

di

a Nel Tempio Vaticano lib.3. cap.4. pag.123.

di 38 mila Romani, senza includervi quel metallo, che era della Rev. Camera Apost., che servi per fare la Croce posta in cima, ed i leoni posti a basso, in maniera, che pare, che essi sossenza con tutta la suddetta macchina.

A i due lati di questa sono due sontane. che con profluvio di acqua rendono maravigliosa la vista di sì nobil teatro, da uno de fianchi laterali del quale fi entra nell' immenso Palazzo Vaticano, e dall'altro si giunge ad imboccar nel portico grande della Chiefa . Costantino il grande la fondò, e l'arricchì d'infiniti tesori, di cui nelle vicende de' secoli fu altre volte spogliata; ed altre volte abbattuta. Onde Niccolò V cominciò a riedificarla coll' indrizzo di Leon Battifta Alberti patrizio Fiorentino a, ma la morte del Papa ne impedì l'esecuzione. Giulio II fu il primo, che pensò a ridurla in questa magnifica forma . che non avesse da invidiare il tempio di Salomone, e si valse per architetto di Bramante Lazzari b da Castel Durante, oggi Urbania, per morte del quale, ed anco del Pontefice, fu mutato il disegno da Raffaello d' Urbino, poi da Giuliano da Sangallo Fiorentino, e da Fra Giocondo Veronese, dopo da Baldassar Peruzzi da Siena, e poi da Antonio da Sangallo fotto Paolo III; quindi Lorenzetto scultore ne projeguì li muri . Finalmente sotto il medesimo Pontefice l'anno 1546 con pensiero ammirabile Michel Angelo

a Da altri per isbaglio chiamato Gianbattista .

b Detto da altri per errore Lazzaro Bramante .

gelo Bonarroti Fiorentino la ridusse in sorma di croce greca, come era il primo disegno di Bramante, benchè alcun abbia detto, che era di croce latina , anzi il Bonarroti protestò, che l'allontanarsi dalla pianta di Bramante, era allontanarfi dalla Natura, Fu profeguita quest' opera da Giulio III, Paolo IV, e Pio IV, il quale, oltre avervi fatto fare le volte, la fece incrostare al di fuori di travertino, al che prestò la sua assistenza anche Giacomo Barozzi . Sisto V vi fece voltare la cupola grande al pari del famoso Panteon, oggi detto volgarmente la Rotonda, e si valse di Giacomo della Porta, e del Fontana architetti famolissimi, che tutti seguirono l'eccellente disegno del Bonarroti. La croce posta nella sommità di essa, e la palla, che per la fua grandezza è capace di circa trenta persone, fu gettata da Sebastiano Torrigiani detto il Bologna. Clemente VIII raggiustò la Confessione, dove sta il corpo di s. Pietro, ed il Pontefice Paolo V fece ridurre tutta la chiefa a croce latina, avendo fatto gettare a terra quello, che era rimaso del vecchio verso Oriente, e vi aggiunse tre cappelle per parte con un portico vastissimo, fotto la direzione di Carlo Maderno, come anche la facciata principale, nella quale è fotto la gran ringhiera un basso rilievo di marmo scolpito da Ambrogio Buonvicino Milanefe. A piedi delle scalinate sono due statue de' fanti Pietro . e Paolo, opere di Mino da Fiesole.

Da un lato del portico suddetto fi, ammi-

ra la maestosa scala del Palazzo Pontificio, ordinata da Alessandro VII col disegno del Cavalier Bernino; e con suo disegno su messo il celebre mosaico fatto da Giotto Fiorentino fopra la porta di mezzo dalla parte interna del portico, il quale mofaico fu rifarcito prima da Marcello Provenzale, e poi da Orazio Manenti . Il portico fu lastricato di marmi, nel pavimento del quale vedesi l'arme di Clemente X. Nel fondo di questo portico a man dritta si vede Costantino a cavallo, in atto di rimirare la Croce apparitagli in aria, opera del medefimo Cavalier Bernino . Dirimpetto fulla finistra è Carlo Magno opera d'Agostino Cornacchini . La porta principale della Basilica è di metallo figurata con più istorie, fatta lavorare da Eugenio IV ad Antonio Filarete in compagnia di Simone fratello di Donatello Fiorentino. Sopra di essa porta sta scolpito in marmo un basso rilievo con molte figure, disegno dello stesso Bernino, ove è noftro Signore , quando diffe a s. Pietro : Pasce oves meas .

Dentro di questa magnifica chiesa Urbano VIII ordinò molti ornamenti; come anche
Innocenzo X, ed Alessandro VII non tralafisiarono di sudiar modi, ed invenzioni per
ridurla a perfezione. Nel mezzo del voltone
tutto ornato di succhi messi a oro, è l'arme
di Paolo V composta di mossico da Marcello
Provenzale da Cento: e le statue di succo
fopra gli archi delle cappelle sono opere di
diversi, cioè del Cennino, del Rossi, del Mo-

relli, del Bolgi, del Presiinora, del Fancelli, del Chivizzani, ed altri, oltrè le antiche sate dall'Ambrogini, e dal Ruggiero. I 56 rietratti de' santi Pontesici scolpiti in tanti medaglioni di marmo affisi a' pilastri, e retti da diversi putti, sono lavoro di Niccolò Sale Franzese, satto colla direzione del Bernino.

Fra gli altari il primo da confiderarfi è il maggiore, posto in mezzo della chiesa sotto la gran cupola, fabbricato col disegno del Bernino, aperto da tutti i lati, che consiste in quattro colonne di bronzo sopra a piedifalli di marmo sino, ornate con diversi fogliami, e putti, che sostengono un grandissimo baldacchino pure di metallo, sopra del quale sono molti Angioli, che scherzano con diversi sessioni e con l'arme di Urbano VIII, che ne fu il promotore, e questi sono opere di Francesco Quesnoy, singolare in simili figure; il tutto gettato da Gregorio de' Rossi Romano.

A piedi de i quattro pilastri, che sostengono la cupola, sono quattro statue, alta ciafcuna di esse ventidue palmi, rappresentanti
una s. Veronica, opera di Francesco Mochi
Fiorentino, l'altra s. Elena di Andrea Bolgi
da Carrara, la terza s. Andrea Apostolo,
scultura ammirabile di Francesco du Quefnoy Fiammingo, e l'ultima s. Longino, di
mano del Cavalier Bernini, di cui è l'invenzione di quest' ornamento, come pure delle
quattro ringhiere, che in alto sopra le dette
statue sono posse, e degli Angioli di basso rilievo, che sono ne' tabernacoli delle Reliquie
sopra dette ringhiere.

De i

De i quattro Evangelitti di mofaico collocati negli angoli fotto la cupola, il s. Giovanni, edi il s. Luca fono difeni di Gio: de Vecchi dal Borgo s. Sepolcro, e gli altri due di Cefare Nebbia da Orvieto; ma li puttini, ed altri ornamenti pur di mofaico, vengono dal Cav. Crifloforo Roncalli dalle Pomarance.

Il Cav. Giufeppe Cefari d'Arpino fece il diegno di tutte le figure, ed altro, che fatto a mofaico fi mira nella volta fra i coftoloni della cupola, e fu efeguito da Francefco Zuuchi, Angelo Sabatini Orvietano, Ambrogio Giofi Fiorentino, Ginnafio Vitali da Massa, Pier Lamberti da Cortona, Matteo Cruciano da Macerata, Gio: Battisia Cataneo, Cintio Bernasconi Romano, Cefare Torelli, e Paolo Rofetti. Alcuni cartoni eziandio fono del Roncalli, e di Marcello Provenzale.

Sotto il piedeftallo di ciascuna delle quattro sopraddette statue è un altare con un
quadro, in cui si rappurentat l'isforia medesma della statua; che è sopra; colorito a
olio da Andrea Sacchi, pitrore di eterna
memoria, oggi riposti nel Palazzo Pontiscio di Monte cavallo, perchè si perdevano
dall'umidità, e vi sono riportati di mossico da
Fabio Cristosori coll'istesso disegno.

Di quì fi feende alle grotte, dove hanno dipinto molti virtuofi, che per aver in effe comunemente operato, non vi è certezza qual lavoro ognuno di effi abbia fatto; onde dirò folo i nomi degli artefici, fra' quali Bartolommeo da Carrara, Bartolommeo Men-

duzza, Carlo Pellegrino da Carrara, Guido Ubaldo Abatini da Città di Cafello, Cofimo Savelli, Emilio Savonanzi Bolognefe, Gio: Battifla Speranza Romano, Gio: Baccani, Gregorio Graffi, Marco Tullio Montagna. Ma più anticamente affai di tutti quefli vi di-pinfe Simone Memmi Senefe coetaneo di Giotto Fiorentino, e nominato ne' Sonetti del Petraraca; ed altri, de' quali per mancanza di feritture non fe n'ha memoria. Prefentemente fono flate tutte le pitture, ed ornati r'movate, per effere perite la maggior parte dall' umidità, e dal fumo.

Non ci allunghiamo nella deferizione di queste sacre Grotte, perchè di esse ha distenuente parlato il Torrigio in un libro a parte; intitolato: Grotte Vaticane. Solo diremo esserci un nobilissimo farcofago di Giunio Basso, ornato tutto di bassirilievi spiegati ampiamente nella Roma sotterranea a, e molti altri smili bassirilievi di marmo, che adornavano i sepoleri d'alcuni Sommi Pontessic, seulture de' tempi avanti al Bonarroti.

Ritornando in chiefa, e rifacendoci a coniderarla dalle porte principali, offerveremo la cappella del Crocififio, che è la prima a mano deftra all'entrar della chiefa, ed è riguardevole per le pitture della volta fatte da Giot Lanfranco, e per l'immagine di marmo di Maria Súna con Criflo morto fulle ginocchia, ch'è forfe la più perfetta opera del Bonarroti, traportata qui dalla cappella del Coro l'an-

#### SCULTURA, E ARCHITETT.

no 1749. Dentro di questa cappella del Crocifisso sono due picciole cappelline laterali, non per altro riguardevoli, che per la divozione.

In una di dette cappelline a finistra è un Crocifisso creduto di mano di Pietro Cavallini antico arrefice . ed è stata rinovata con ornati di stucchi con disegno di Luigi Vanvitelli . In quella a destra è un antico sarcosago di marmo, che serviva di fonte battesimale, ed è tutto intagliato 2. Vi è anche una colonna compagna di quelle de' tabernacoli delle Reliquie. Si crede che fossero portate da Gerufalemme, o almeno di Grecia b. Le porte delle due mentovate cappellette laterali sono difegno del Bernino affai vaghe, e graziofe, La cupola, che è avanti a questa cappella, e riesce sopra la navata destra, su fatta in mosaico da Fabio Cristofori su' cartoni di Ciro Ferri, degno allievo di Pietro da Cortona, il quale fece anche il cartone di quel s. Pietro, che fopra la Porta Santa fu messo in mosaico dal medefimo Cristofori .

Per andare alla cappella contigua, fu la mano finifra, fi trova il depofito della Regina di Svezia, ordinato dalla S. M. d'Innocenzo XII, fatto poi perfezionare dalla S. M. di Glemente XI, con difegno del Cavalier Garlo Fontana. Ivi fi mira un medaglione di metallo

a Monsig. Battelli l' ha spiegato in un libretto a parte, come anche viene illustrato a car.53, del primo Tomo della Roma sotterranea.

b Vedi la detta Roma sotterranea tom.3. a car.76.

10

tallo indorato di peso libbre 7000 gettato da Gio: Giardini, rappresentante il volto, ed il busto della medessima Regina. Li putti di marmo sono opere di Lorenzo Ottone, ed il bassoritte o è di Monsù Teodone.

La cupola della seconda cappella è figurata di mofaici da Guid' Ubaldo Abatini , opera confiderabile, e tutto il disegno è di Pietro da Cortona, benchè i cartoni de' mosaici annessi alla detta cupola sieno anche attribuiti al Vanni il giovane, che ebbe una maniera afatto diversa dal Berrettini, e il mosaico è di Fabio Cristofori, e Matteo Piccioni, e Orazio Manenti . Il quadro dell'altare, che moftra s. Sebastiano martirizzato, con quantità di figure, è del non mai abbaffanza lodato Domenichino Bolognese, ora fatto di mosaico dal Cav. Pietro Paolo Gristofori , e l' originale, che era dipinto ful muro. fu staccato mirabilmente da Niccolò Zabaglia, e collocato nella chiesa della Certosa; e fu intagliato in rame dal Dorigny , e dal Frey .

Il deposito della Contessa Matilde, che è a mano finistra sotto l'arco contiguo, eretto per ordine di Papa Urbano VIII, è disgno del Bernini, eseguito da Stefano Speranza Romano, da Andrea Bolgi, Matteo Bonarelli, e e Luigi Bernino fratello di Gio: Lorenzo.

Vedess su la porta, ch'è d'incontro il depofito della S.M. d'Innocenzo XII Pignattelli, sattogli dal Card. Petra con disegno del Cav. Ferdinando Fuga. La statua del Papa seden-

e,

a Vedi la Roma antica, e moderna a car.51. Tom.1.

SCULTURA, E ARCHITETT. IT te, ele due della Giustizia, e della Carità, con l'altre opere di scultura sono di Filippo Valle.

La cappella del Súo Sacramento, che immediatamente segue, è ornata tutta di succi hi dorati, e di Il quadro di essa designata la Súa Trinità, su fatto dal Cav. Pietro Berettini da Cortona, di cui non solo sono disegno il detti lavori, ma anco li mossici, che sono nella cupola esterna, satti per mano di Guid Ubaldo Abatini. Le pitture di detto Pietro da Cortona satte in queste due cupole, e della cupola del Crocissio sono state intagliate in rame da Francesco Aquila da i cartoni originali, che si conservano nel Quirinale.

Il fontuofo, e ricco ciborio di bronzo, e lapislazzuli con li due Angioli puce di bronzo dorato in atto di adorazione, fatto d'ordine della S. M. di Clemente X., è una memoria delle fingolari del Cavalier Bernini, ed il gettito dei medefimi è di tutta perfezione.

Dentro a questa cappella a mano destra nell'entrare è un altare dedicato a s. Maurizio, il cui quadro è del medesson Bernini, benchè altri lo dicano di Carlo Pellegrini, ed è messo in mezzo da due colonne antiche fatte a spira compagne di quelle de' tabernacoli delle Reliquie mentovate di sopra: e nel pavimento è il deposito di Sisto IV, con la di lui figura, ed altri ornamenti in basso l'ilevo di metallo fatto da Antonio Pollajolo Frisevonino.

Sotto l'arco seguente si trova il deposito di Gregorio XIII, che è opera di Cammillo Rusconi

Rusconi molto itimata dagl' intendenti, che è siato integliato in rame dal Frey.

Si giunge poi in un braccio della chiesa alla cappella della B. Vergine, disegno di Giacomo della Porta, e negli angoli della cupola sono mosaici fatti col disegno di Girolamo Muziano, come anche quelli fopra l'altare. Aproggiato a uno de' gran pilastri, su cui posa la gran cupola, e in faccia alla navata finistra già descritta è l'altare di s. Girolamo, ove era la tavola, pittura del detto Muziano, una delle migliori opere, che abbia mai fatte, ma essendo per andar male su traportata alla Certofa, e v'è stato posto un mosaico rapprefentante s. Girolamo, che si comunica in fin di morte, ricavato dalla tavola celeberrima del Domenichino, che è in s. Girolamo della Carità . Appoggiata a questo pilone dalla parte della navata di mezzo è una statua di bronzo che rappresenta s. Pietro notabile per la devozione, non pel lavoro, antico sì, ma rozzo.

Sotto alla volta, che fegue, a mano manca fio filerva un altrare dedicato a s. Bafilio Magno, il cui quadro fu principiato da Girolamo Muziano, terminato poi da Cefare Nebbia. Questo quadro essendo perito, vi se ne porrà quanto prima uno simile di mosico fatto sul disegno di Monsù Pietro Subleras, e rappresenterà l'Imperador Valente, che venne meno nel veder celebrare la Messa s. Bassilio nel di dell' Episania. Il Baglioni sopra una porta incontro ha dipinto nell'ultimo di fua vita Cristo nostro Signore, che lava i piedi a gli Apostoli. Poco

SCULTURA, E ARCHITETTURA. 13
Poco più avanti fi entra nel braccio laterale della gran crociata, ove a mano manca nef
primo altare fla dipinto s. Vinceslao Duca di
Boemia, fatto da Angelo Carofello Romano. L'altro, che rimane nel fondo della crociata rapprefenta il martirio de' ss. Precello,
e Martiniano, opera di monsù Valentino; e
il terzo il martirio di s. Erafmo, di mano di
Niccolò Puffino. Questi tre quadri ora fono
di mofato, e gli originali a Monte cavallo

nel palazzo del Papa.

La navicella di a. Pietro con Crifto, e gli Apoftoli dipinta nell' altare, che fegue fotta la volta, e appoggiato all' altro gran pilaftro della cupola, è opera infigne del cav. Lanfranco, tenuta in gran conto da' profesiori, ora di mofaico molto ben fatto dal cav. Criftofori, e la metà dell' originale, cioè la parte da ballo, dove sono gli Apostoli, è murata nel primo vestibiulo del loggione della benedizione. Incontro alla detta tavola sopra una porta è a. Pietro, quando battezzò i guardiani delle carceri, id mano di Andrea Camasei da Bevagna scolare del Domenichino.

Sotto l'altra cupola minore, che fegue, fono due altari uno in faccia, dedicato a s. Petronilla, nel cui quadro ha mofirato Gio. Francefco da Cento, detto il Guercino, il potere
del fuo valore, e talento in colorire. Qui
per altro è di mofaico fatto dal cav. Crifiofori, e l' originale è nella Sala Regia di Monte cavallo. Fu intagliato in rame eccellentemente dal Frey. Nel fecondo altare è fan

Michele Arcangelo fatto a mofaico da Gio. Battista Calandra con difegno del Cav. d' Arpino, e gli angoli della detta cupola fono fatti a mofaico dal medefimo Calandra, in uno de' quali è s. Bernardo, difegno di Carlo Pellegrini; nel fecondo s. Gregorio di Gio. Francesco Romanelli, negli altri, due Santi di Andrea Sacchi. La cupola è ornata, come le altre tre compagne, di varj scompartimenti di travertino con difegno di Michelangelo Bonarroti , e gli ornati di stucchi , dorature, e Angioli fatti a mofaico, sono ricavati da' difegni, e cartoni di Niccolò Ricciolini . I fordini tra le finestre fono disegno di Ventura Lamberti messi in mosaico da Giuseppe Ottaviani.

Appresso si trova l'altare dedicato a s. Pietro, nel cui quadro avea—colorito il cavalier Gio. Baglioni l'istoria della resurrezione di Tabida, ma è andato male; ed il sepolero incontro è stato fatto con architettura di Mattia de' Rossi alla S. Mem. di Clemente X. Altieri. Ha la statua del Pontesse solpita da Ercole Ferrata, da i lati la Fedeltà, lavoro di Lazzaro Morelli, e la Clemenza, fatica di Giuseppe Mazzoli, le due Fame per di sopra, i putti, e la cartella sono di Filippo Carcani, ed il bassorilievo nell'urna è di Leonardo Reti.

Nel fondo della tribuna principale, fi ammira la Cattedra di s Pietro ornata di preziofo lavoro di bronzo dorato, fostenuta da quattro Dottori di fanta Chiesa di smisurata

gran-

## SCULTURA, E ARCHITETT. 15

grandezza effendo alti palmi 17 pure del medefimo metallo, pofati fopra a piedeftalli di marmo, a piedi de' quali è l'altare, il tutto difegno del Cav. Bernini, gettato da Gio: Pifcina peritifimo in quest' efercizio, per ordine di Alessandro VII. In tutto vi surono impie-

gate lib. 219060 di bronzo.

Alla mano destra di quest' altare, si vede il deposito di Paolo III fatto con statue di marmo e bronzo, fotto la direzione di Michelangelo Bonarroti da Fra Guglielmo della Porta, opera sopra tutte considerabile. Le due statue della Giustizia, e della Prudenza, che fono a questo sepolero, non essendo riuscite secondo la perfetta idea del Bonarroti, furono collocate nella fala del palazzo Farnese, dove fono di presente, e rifatte quelle, che qui si veggono; ma essendo la Giustizia troppo nuda fu coperta di poi con un panno di bronzo . come ora si vede . Nell' altro lato è quello di Urbano VIII pure abbellito con statue di marmo, e bronzo, invenzione, e opera fingolare del Cavalier Bernini .

Profeguendofi il giro della bafilica vedefi a mano deftra il fepolero del Pontefice Alef-fandro VIII, architettura del Go. Carlo Enrico Sanmartino nel quale è fommamente ammirabile il bafforilievo, che rapprefenta una Ganonizzione, feolpito da Angelo Roffi, e nell'altare incontro al medefimo era un quadro di Lodovico Cardi da Cigoli \*, contenente l'ifforia.

a Che altri storpiatamente ha chiamato Lodovice Ciccolino

. 16

l'istoria di quando s. Pietro rifana uno stroppiato, ma ora è andato male, benchè fossidetto in un libro stampato due anni sa, che Giuseppe Montano l'avesse ravvivato con nuovi colori, ma che nondimeno si vede non poco deteriorato, e spogliato in gran parte della sua primiera bellezza. Il fatto vero è, che non si vede più, che sono molti anni (pre non si ricrede ancora il volgo dal voler far ripulire i quadri) e vi sarà posto un mossico fatto sulla pittura di Francesco Mancini da s. Angelo in Vado scolare del Cignani.

L'altare poco lungi è dedicato a s. Leone I, in cui si rappresenta questo Pontefice, che si fa incontro ad Attila. Fu scolpito in bassorilievo di marmo da Alessandro Algardi Bolognese, il quale in quest' opera ha saputo rendere immortale se stesso. Il modello di stucco della stessa grandezza è collocato nella grande scala de' Padri della Chiesa Nuova. Contiguo a questo è l'altare dedicato alla B. Vergine fatto di pietre dure, col difegno di Giacomo della Porta, sopra del quale è una delle cupole minori, e negli angoli di essa sono rappresen-. tati a mosaico i quattro dottori di S. Chiesa . Il disegno di due di essi, cioè di s. Gio: Damasceno, e di s. Tommaso è di Andrea Sacchi. e degli altri due è di Gio: Lanfranco . li fordini fono del Romanelli, e vi ebbe mano l'Abatini per ridurgli in molaico, insieme con Gio: Battista Calandra . Adesso si adorna il rimanente della cupola con molti Angioli, e Simboli di Maria Sina su i cartoni di Giacomo Zoboli SCULTURA, E ARCHITETT. 17
Zoboli Modonese, scolare di Giangiuseppe
del Sole.

A mano destra sopra la porticella laterale, che va a s. Marta, è il deposito di Alessandro VII con la statua inginocchioni, e quattro virtù scolpite in marmo, disegno bizzarro del Bernini, il quale di sua mano scolpi la statua della Verità. La Carità è del Mazzuoli, e un'altra di esse si carità è del Mazzuoli, e un'altra di esse si carità è del Mazzuonentro alla detta porta è di Francesco Vanni da Siena, e rappresenta la caduta di Simon Mago, pittura considerabile per la sua vaghezza.

Il primo quadro delli tre altari della crociata, che fi trova feguitando il giro, è del Cav.
Domenico Paffignani, e rapprefenta s. Tommaío Apostolo, che mette le dita nel costato
di Gesù Cristo. In quello di mezzo si vedono
i sant Simone, e Giuda dipinti da Agostino
Ciampelli. L'altro quadro contiguo di s. Marziale, e s. Valeria su dipinto da Gio: Antonio

Spadarino.

Sotto l'arco che fiegue, si vede un altare laterale, nel cui quadro era espressa la crocsificione di s. Pietro fatto dal Cavalier Domenico Passignani in oggi perito assatto: ed incontro sopra la porta, per cui si va alla Sagrellia, vi è dipinto a fresco per mano di Gio: Francesco Romanelli, s. Pietro, che libera un indemoniata, portato qui intiero con tutta la muraglia, da dove è oggi il sepolero di Alessandro VII.

В

Si giunge poi nella cappella di s. Gregorio fatta con difegno di Giacomo della Porta, ed il quadro dell' altare è pittura eccellentifima d'Andrea Sacchi, ed i mofaici degli angoli della cupola, e de' fordini fono difegno del Cavalier Roncalli, meffi in mofaico da Marcello Provenzale, e Paolo Rosseri.

A mano finifira è l'altare dedicato alli SS. Pietro, e Andrea, detto l'altare della SS. Pietro, e Andrea, detto l'altare della bugia, perchè v'è elpreffa la morte d'Anania, e Safira per aver mentito a s. Pietro, condotto a perfezione dal Roncalli fuddetto; ora di modiacio lavorato da Pietro Adami; effendo l'originale stato portato alla Certofa. Sotto la volta dell'arco contiguo, fon o due depositi uno di Leone XI con la sua statua grande, ed altre minori, eccellente artifizio dell'Algardi Bolognese ajutato da Ercole Ferrata, e da Giuseppe Peroni suoi scolari. Dirimpetto è il deposito del Venerabile Innocenzo XI, fatto da Stefano Monot Borgognone con disegno di Carlo Maratta.

Nel quadro dell' altare della cappella del coro erano espressi molti Angioli con gli strumenti della passione di Gesù Cristo N. S. con s. Francesco, e s. Antonio da Padova a basso, de la dia del passione Vovet, che alludevano alla pietà del Bonarroti, che era su questo altare. Andò in pezzi nel levarlo per mettervi il presente mosaico satto sull'originale di Pietro Bianchi Romano. Il s. Giot Grisostomo appeso alla Cancellata è opera dell' Abatini. La cupola, che è avanti a cuesta

SCULTURA, I ARCHITETURA. 199 questa cappella del coro, e di mofaico, lavoro di Filippo Cocchi Romano, fatto fu' cartoni di Marcantonio Francefchini. De' cartoni pe' riangoli l'Abacuc, e il Daniele fono di Carlo Maratta, e gli originali belliffimi fono nel Palazzo Quirinale; il David e il Giona di Ciro Ferri, terminati da Carlo Maratta, e furono polti in mofaico da Giufeppe Conti Romano. Li quattro fordini minori fono del Francefchini, e li' due maggiori di Niccolò Ricciolini, meffi a mofaico da Prospero Clari.

Continuando il cammino fi vede dietro a uno de' pilafiri, che fostengono la volta delle navate, il sepolero d'Innocenzo VIII. con doppia statua del medesimo Pontesce, che tiene in mano la fanta lancia a, gettato di bronzo da Antonio Pallajolo.

L'altare, che immediatamente si trova nella cappella, che segue, sha il quadro della Presentazione al Tempio di Maria Vergine, pittura delle migliori di Gio. Francesco Romanelli. Quelto ora è di mosaico lavorato da cav. Cristofori, e l'originale è alla Certosa. La cupola posta avanti questa cappella è fatta pur di mosaico da Giuseppe Conti su i cartoni di Carlo Maratta, che ora sono nel Quirinale. Sotto l'avco della navata sopra la porta, che va alla lumaca per falire nella cupola, è il sepolero di Maria Clementina Subieski Regina d'Inghilterra, stato col disegno del Barigio-Baz ni

a Nell' Epitatio : Lancea que Christi hauste latus a Bayanete Turcarum Tyranno done missa.

ni. La statua, che rappresenta la Carità verso Dio, è di Pietro Bracci scultore : il mosaico del cav. Cristofori .

L' ultima cappella è fenza altare, perchè serve per fonte battesimale. E' notabile la sterminata urna di porfido, che fu sepolero di Ottone II. Il coperchio di bronzo dorato è difegno del cavalier Fontana, e il getto è di Gio. Giardini . Vi fono tre tavole . una in faccia è di Carlo Maratta ridotta in mofaico, e l' originale mandato alla Certofa, una a destra, che rappresenta s. Pietro, che battezza i ss. Processo e Martiniano, opera di Giuseppe Passeri, e una a sinistra d' Andrea Procaccini ambedue fatte con disegno, e direzione del Maratta, ridotte pur in mosaico. In quest ultima è s. Pietro, che battezza Cornelio Centurione . Era già dedicata questa cappella alla Cattedra di s. Pietro con la fua volta ornata di stucchi, le pitture della quale erano di Gaspero Celio. La cupola ultima di questa navata con gli angoli a mosaico è fatta col difegno e cartoni di Francesco Trevisani da Giufeppe Ottaviani, Gio. Brughi, Liborio Fattori, ed altri pittori di mofaico.

Entro alle nicchie, che stano intorno alla navata di mezzo, e nella crociata fono le statue de' fanti Fondatori delle Religioni; ed incominciando dalla porta maggiore la prima nicchia a mano destra destinata a s. Terefa, contiene la statua opera di Filippo Valle. La terza nicchia ha la statua di s. Filippo Neri fatta da Gio, Battista Maini Mila-

### SCULTURA, E ARCHITETT.

nese. Passato il s. Longino nella crociata la statua di s. Gaetano è di Carlo Monaldi . Incontro a questa la flatua di s. Brunone fu fatta da Monsú Michelangelo Slodtz Parigino. Profeguendo verso la Cattedra vi è il s. Elia di Agostino Cornacchini; indi il s. Domenico è opera del celebre Monsù le Gros. Incontro a questo è s. Francesco di Assisi di Carlo Monaldi . Siegue il s. Benedetto di Antonio Montauti ; e profeguendo nel braccio finistro della chiesa si vede la statua di s. Giuliana Falconieri, opera di Paolo Campi da Carrara. Poi fiegue il modello della statua di s. Norberto di Francesco Giansè Fiammingo, incontro al quale è s. Pietro Nolasco di Paolo Campi; e la statua che siegue rapprefenta s. Giovanni di Dio fatta da Filippo Valle. Ritornando nella navata di mezzo si trova la statua di s. Francesco di Paola di Gio: Battista Maini, e poi quella di s. Ignazio di Giuseppe Rusconi Comasco . L'altra nicchia è dettinata per s. Camillo de Lellis, e se ne lavora la statua da Pietro Pacilli Romano. E nell'ultima nicchia si porrà la statua di s. Pietro d' Alcantara, che sta lavorando Don Francesco Vergara da Valenza.

Entrando poi nella Sagressia, si osservano nella prima cappella i farti di s. Clemente dipinti dal Cav. Pier Leone Ghezzi. Nella seconda posta a mano dritta alcune istoriette colorite a olio da Francesco Moranzone Milanese, ch' erano nelli sportelli delli credenzoni, che servivono di custodia per molte

Reliquie . Gio. Francesco Fattore allievo di Raffaello d' Urbino ha divinto il quadro d' una delle tre cappelle di detta Sagrestia nel quale è s. Anna con altre figure .

22

Appela alle mura è la SSina Pietà dipinta in tavola da Lorenzino da Bologna con disegno del Bonarroti; e li due quadri in tela nella cappella a man finistra sono opere di Girolamo Muziani da Brescia, avendo in uno di essi espresso Cristo in orazione all'orto, e nell'altro la flagellazione.

Fra i quadri, che sono intorno alla detta Sagrestia, è considerabile quello fatto da Ugo da Carpi senz' avervi adoprato pennello, ed in esso si rappresentano li Ss. Pietro, e Paolo, e s. Veronica. Una Madonna con il putto in braccio, s. Francesco, e s. Crispino con Papa Bonifazio VIII è di mano di Girolamo Sermoneta . Il s. Antonio di Padova fu fatto da Marcello Venusti Mantovano; ed il quadro con dentro la Resurrezione, e quello dell' Ascensione di nostro Signore è opera di Giacomo Zucchi . Nella medelima Sagrestia è il deposito del Card. Franceico Barberini Seniore fatto da Lorenzo Ottone, essendo stato S. E. Arciprete .

Si conserva nell' archivio un libro di sagre Istorie donato dal Card. Giacomo Stefaneschi alla medefima bafilica, nel quale fono miniature bellissime di Giotto Fiorentino : ed un altro de' Salmi donato dal Sig. Orazio Capizucchi di famiglia antica e nobile Romana. allora decano de' canonici di s. Pietro; oltre molti codici antichi tra' quali il famofissimo

La Basilica di s. Pietro in Vaticano su misurata coll' intervento del Cavalier Bernini; a
d altri celebri architetti l'anno 1687 per
corrispondere alla curiosità di molti Signori
forestieri. La sua lunghezza è di palmi 840,
'altezza della nave di mezzo palmi 225, l'altezza della cupola è di palmi 637 dal pavimento alla cima della croce, la nave di mezco è di larghezza palmi 110; la larghezza della crociata del detto tempio è di palmi 604.

### PALAZZO VATICANO.

L A Descrizione di questo vastissimo edifizio si può vedere nel libro, che va sotto nome di Agossimo Taja Sanese, e pubblicato in Roma col seguente titolo:

Descrizione del Talazzo Apostolico Vaticano, opera postuma di Agostino Taja, rivissa, ed accresciuta. Roma 1750. appresso Niccolò, e Marco Pagliarini a Pasauino in 12. pag. 564.

# DIS. MARTA.

D'Alla porta, che s' esce dalla sagressia di s. Pietro, si va a s. Marta, lasciando due chiese piccole dedicate a s. Stefano. In essa all'altar maggiore si vede dipinta dal Cavalier Baglioni l'immagine della Santa, e nella volta della cappella effigiato il Padre eterno, l'Annunziata, la resurrezione di Laz-

a Si vende nella Libreria all'infegna di Pallade nella Piazza di Pafquine

Lazzaro, e diversi Santi, il tutto dipinto a

fresco da Vespasiano Strada.

Li fanti Giacomo, ed Antonio Abate dipinti nel primo altare a mano destra del mazgiore, sono del Cav. Lanfranco, che nel secondo altare, che fegue, dipinfe s. Orfola; nell'altro contiguo l'immagine del Crocifisso di rilievo è opera del Cav. Algardi famoso scultore; e nel secondo altare dall'altra parte della chiesa il s. Girolamo è creduto pittura del Muziano, benchè altri dicano essere invenzione di Daniello da Volterra.

L'altro altare accanto la porta della fagrestia ha un quadro con s. Antonio, s. Pietro &c. di Biagio Puccini Romano . Le pitture a freico tanto a' lati dell' altar magiore. che nella facciata sono di Giacinto Calan-

drucci .

Vedesi al presente questa chiesa tutta ristorata, sì di dentro, come nella facciata, dalla somma pietà di Papa Clemente XI, siccome l'altre circonvicine, venerabili per la divozione, e per l'antichità.

# DI S. MARIA IN CAMPO SANTO.

U questa chiesa fabbricata da Papa Leone IV. Quì fu la scuola de' Longobardi, e vi è la compagnia con l'ospedale de' Tedeschi, e Fiamminghi.

La deposizione di Cristo nell'altar maggiore fi dice di Michelangelo da Caravaggio; ma è di maniera più antica affai . E dalle bande i quadri grandi con l'istorie di Maria Vergine gine furon dipinti da Giacomo d' Hase d'An-

versa, il sepolero del quale con un bellissimo puttino di marmo è di Francesco Fiammingo .

Nella cappella a mano finistra dell' altar maggiore è un quadro di Giacinto Gimignani Pistojese,che vi ha rappresentato il martirio di s. Erasmo. Le pitture a fresco nella cappella a destra sono di Polidoro da Caravaggio. Nell'altare contiguo è dipinta a fresco la fuga in Egitto, e s. Carlo da Arrigo Fiammingo.

Il quadro di s. Antonio da Padova, mezza figura, è di Paolo Albertoni; e quello nell'altare dell'oratorio ivi vicino, nel quale viene espressa la Concezione, è di Luigi Garzi. Il s. Gio: Nepomuceno al fuo altare è d' Ignazio Stern .

### DI S. LORENZO IN BORGO, E PALAZZO CESI.

C Eguitando la medesima strada, si vede a mano destra la chiesa di s. Michele in Sasfia, abbellita di molte pitture nel tempo di Papa Clemente VIII, e quasi incontro è quella di s. Lorenzo, che del 1650 fu concedura a' PP. delle Scuole Pie da' Signori Cesi Duchi d'Acquasparta, che l' hanno rimodernata con architettura del Cav. Francesco Massari, e la medefimi Signori hanno fatta la spesa degli ornamenti dall' altar maggiore .

Il quadro di detto altare, che rappresenta lo sposalizio di Maria Verg., è opera di Niccolò Berettoni allievo di Carlo Maratta : i laterali con la nascita di Gesù, e l'adorazione de' Magi, come anche li due nelle lunette con l'An-

giolo, che avvisa s. Giuseppe, e la morte del Santo medefimo, con l'Annunziata fopra l'arco, fono opere di Michel'Angelo Ricciolini.

Nella prima cappella a dritta la tavola dedicata a s. Anna è di Pietro Nelli, e il quadro dalla parte del Vangelo, e quello dirimpetto, e le pitture a fresco sono di Gio: Battista Calandrucci .

Il quadro nella cappelletta dalla parte dell' epistola dell'altar maggiore con l'effigie di s. Lorenzo, è di Giacinto Brandi, i Ss. Gio: Battista, e Sebastiano sono del medesimo Nelli . A mano finistra le pitture della cappella di s. Niccolò sono del Ricciolini suddetto ; quelle del Crocifisso sono del Troppa; i Santi nella cappella della Madonna fono del Cordieri . La navata di mezzo è fostenuta da 12 colonne di bigio antico.

Il Palazzo Cesi de' Duchi d'Acquasparta contiguo alla fuddetta chiefa, fu fatto edificare del 1411 dal Card. Tommafo Armellino Inglese; su poi accresciuto da' Signori Cesi, e ristorato nella forma , che si trova ; con architettura di Martino Lunghi .

### DI S. SPIRITO IN SASSIA.

Uesta chiefa ha contiguo a se un grande Ospedale, capace di circa 1000 infermi oltre la famiglia, che alle volte è di 135 persone, confiderabilmente accresciuto dalla munificenza del Regnante Sommo Pontefice BENEDETTO XIV. Le pitture a fresco nella nuova fabbrica fono di Gregorio Guglielmi. Fu

### SCULTURA, & ARCHITETT.

Fu fondato da Innocenzo III, il quale lo confegnò alli Religiofi dell'Ordine, detto di s. Spirito. Ha questo Spedale un vago altare con la sua tribuna, fostenuta da quattro colonne,

rito. Ha queito specale un vago aitare con la fia tribuna, foffenuta da quattro colonne, e tabernacolo fimile, cofirutto con difegno da Andrea Palladio architetto; il bel quadro con S. Giobbe è di Carlo Maratta, e in un altro altare. la venuta dello Spirito fanto è del Brandi. Il palazzo fatto fabbricare da Gregorio XIII per abitazione di Monfig. Commendatore è architettura d'Ottavio Mascherino.

La chiefa poi, ch'è parocchia, è difegno d'Antonio da Sangallo; e la facciata del fuddetto Maſcherino, fatta nel Pontificato di Siflo V. Il ciborio dell'altar maggiore fu architettato dal Palladio ſuddetto, e li due Angeli, che adorano ſono ſcopiti in legno da Monsù Lorenzo Tedeſco, e nella tribuna di eſſo, che è tutta dipinta da Giacomo del Zucea, vi ſono alcun rittrati al naturale di vir-

tuofi fuoi amici .

La prima cappella dalla parte del Vangelo dell'altar maggiore dedicata alla Beata Vergine, ed a s. Giovanni Evangelista, su dipinta tutta da Marcello Venusi:

L'altro altare contiguo ha il quadro con Gristo morto, dipinto da Livio Agressi, come anche tutte le altre pitture della cappella.

Nel quadro dell' altare nella quarta cappella fi vede dipinto Gesù, quando fu levato dalla Croce di mano di Pompeo dall'Aquila, e li quattro Evangelitti, due per pilastro, sono opere d'Andrea Lilio.

0 .

28

La coronazione della B. Vergine col nostro Redentore, ed alcuni Santi nell'altare, che fegue, sono di Cefare Nebia a come tutta la cappella. E la pittura della Trassigurazione di nostro Signore nel quadro del primo altare dall'altra parte del maggiore su fatta da Giufeppe Valeriano, avanti che si saccessi Gestita.

Nell'altare, che segue, è dipinta la Ssna Trinità con s. Filippo Neri, da uno della seuola di Pietro da Gortona: e dalle bande il Languido risanato da Gesù, ed il Cieco, a cui restitui la vista, sono di Livio Agressi, che anche dipinse l'Assunta di Maria Vergine nell'altro altare con tutto il rimanente, eccettuatane la Natività, che ivi sece Gio: Battista Montano, e la Circoncisione, che è pittura di Paris Nogari.

Dall' istessa parte nell' altro altare è colorita la venuta dello Spirito santo sopra gli Apofioli da Giacomo Zucca con tutto il resto, che
è nella cappella: ed anche la facciata sopra la
porta maggiore è tutta di mano del medessimo
Zucca; ma Cesare Conti d'Ancona pur vi
operò. Le tavole, che rappresentano la Conversione di s. Paolo, con la Vistazione di
s. Elifabetta dall'altra parte, sono di Francesco
Salviati, a jutato dal Roviale Spagnolo suo
feolare.

La fagressia grande è tutta dipinta nella volta, ed attorno di varie istorie, e di chiari oficuri fatti con tanta eccellenza, che pajono bassi rilievi, dali Abatini. Vi è la tavola, che colorì Girolamo Sicciolante, con la Venuta dello dello

SCULTURA, E ARCHITETT. dello Scirito fanto. Dirimpetto allo Spedale fuddetto è l' Oratorio di nuovo rifabbricato.

#### DI S. ONOFRIO

A porta nella muraglia antica della città, dove comincia la Lungara, fatta col difegno d' Antonio Sangallo, è nobilissima, benchè non terminata, e così lasciata per impegno dopo la morte dell' architetto .

Alla cima del Gianicolo giunti alla fuddetta chiesa, fondata da Eugenio IV, e dalla famiglia Romana de' Cupis, oggi posseduta col Monastero da' Frati Eremiti della Congregazione del beato Pietro di Pifa, fi vede nella detta facciata una divota immagine di Maria Vergine dipinta nel muro con altre figure creduta del Domenichino, sono bensì sue le tre istorie di s. Girolamo nelle lunette del portico esteriore, di tutta persezione. Nella cappelletta esterna la tavola della Natività del Signore è di Francesco Bassano, e le due Sibille sopra la porta sono del Baglioni.

Nel claustro del Convento si conservano in essere diverse pitture fatte dal Cav. d'Arpino, che sono le prime quattro in entrando a mano destra, e le altre furono dipinte da Vespasiano Strada, e da altri. Nel corridore di sopra un' immagine di Maria Vergine è opera eccellentissima di Leonardo da Vinci, tanto commendata da Giorgio Vafari ne' fuoi libri .

Nel muro dell'altar maggiore della medesima

C 3

a Vedi Vafari par. 3. a carte 320. Ediz. Giunti .

ma chiesa l'effigie di Maria, con diverse istorie dalla cornice in giù, sono opere di Baldassarre Peruzzi, le quali volendo uno rinsfresare, surono assai dalla loro prima sorma mutate, e quelle dalla cornice in su sono di Bernardino Pinturicchio.

Nella cappella, che segue dalla parte del Vangelo, la tavola del B. Pietro da Pía è di Francesco Trevisano: e due suoi allievi secro i laterali. Nella cappella di s. Girolamo la tavola è del Cav. Ghezzi, e il quadro di man dritta è del Nelli, e quello a dirimpetto è di Niccolò Ricciolini; e nella cappella dell'altra parte vi sta dipinta la Vergine Sma di Loreto da Annibale Caracci, celebratissimo pirtore; nel rimanente la cappella fu colorita tutta da Gio: Battista Ricci da Novara.

In questa chiesa è anche una divota capella dedicata a s. Onofrio, ornata per tutto di buone pitture. Vi è il sepolero di Torquato Tasso, famossissimo poeta, con nobile iscrizione fattali dal Card. Bevilacqua, e quello del Barclai letterato insigne; e nella cappella di s. Girolamo è il deposito d'Alessandro Guidi poeta celebre.

### PALAZZO SALVIATI.

Uesto nobilissimo palazzo su eretto dal Card. Bernardo Salviati per alloggiarvi Enrico III Re di Francia . L'architettura è di Nanni Bigio detto anche Nanni di Baccio Fiorentino . Le sue stanze , e gli appartamenti sono molto magnifici forse più di qualsivoglia.

SCULTURA', E ARCHITETT.

31

voglia palazzo di Roma, tottone il Farnefe. E' ornato di bei quadri , uno de' quali molto grande rapprefenta Maria , e Francefia Salviati, la prima fu madre di Cofino I, e la feconzi di Leone XI, ed è di mano di Filippo Furini. Due quadri grandi del Galeftruzzi pittore , e intagliatore in rame eccellente . Altri quadri del Tintoretto , del Civoli , del Bronzino , e altri valenti artefici. Vi ha un ritratto di Gregorio XIII fedente col Cardinal Nipote avanti, figure intere del Domenichino eccellentifime . Nelle volte delle stanze ha dipinto il Morandi , e nella cappella Santi di Tito , e Francesco Salviati.

Delle Chiese di S. Lionardo, di S. Giusepre, di Regina Coeli, e S. Francesco di Sales.

N EL principio della Lungara, quafi inviati, si vede prima la chiesa di S. Salviati, si vede prima la chiesa di S. Lionardo, che nel quadro dell'altare ha dipinta Maria Vergine con li fanti Romualdo, e Lionardo, opera d'Ercole Orseo da Fano: Fu questa chiesa si di dentro, che nella facciata tutta di nuovo ristorata con direzione del Cav. Lodovico Gregorini.

I Sacerdoti fecolari della Congregazione de' Pii Operaj nell' anno 1732 edificarono la chiefa di s. Giufeppe con architettura del Cav. Lodovico Rufconi Saffi. Il quadro dell'altar maggiore è di Filippo Frigiotti, l'altro a finifira è di Girolamo Pefei, e. nel terzo altare defiza

destra vi si porrà un quadro di Niccolò Ricciolini, che rappresenta la deposizione di Cristo dalla Croce.

Avanzando il camino fi trova a mano defira la chiefa di Regina Cœli, col monastero delle Carmelitane fealze, del quale fu fondatrice D.Anna Colonna, moglie del Principe D.Taddeo Barberini, che fi vasfe dell' architettura del Cav. Francesco Contini.

Nell' altar maggiore si venera la Presentazione di Maria Vergine al Tempio, colorita, e terminata a oglio dal Romanelli, che nell'altare dalla parte dell' epistola ha essigiata s. Teresa, a cui è dedicata la suddetta chiesa.

Il transito di s. Anna, con quantità di figure nel quadro dell'altare incontro è opera di Fabrizio Chiari, e di li prezioso ciborio dell' altar maggiore, ricco di gioje, statuette, ed altre galantarie su donato alla chiesa da D. Anna suddetta, che vi ha un maestoso sepolero.

Vi è in questa chiesa un'altro quadro, che rappresenta l'Assunta, e Coronazione di Maria Vergine Sona, che si mette nell'altar maggiore il giorno della sesta, opera del suddetto Chiari.

Nella chiefa del monastero di s. Francesco di asles si vede un transito di s. Giuseppe di autore; che ha voluto imitare Guido Reni. Dirimpetto è un gran gruppo di marmo, che rappresenta s. Francesco di Sales, opera di Francesco Moratti. La tavola dell'altar grande è di Carlo Cesi.

S Ull' alto del Gianicolo è fituato con archi-tettura di Giulio Romano questo palazzino, adornato dentro di pitture dal medesimo, e da' suoi scolari. Vi è di notabile anche un vaso antico con bassirilievi .

DI S. CROCE DELLA PENITENZA, E S. GIACOMO .

A chiesa suddetta su fatta fare dal March. Baldaffar Paluzzi Albertoni per le Ripentite.Quivi nell'altar maggiore era dipinto Gesù Crifto, che porta la Croce, di mano di Terenzio d' Urbino : ed ora vi è dipinto il Crocifisto dal Cav. Troppa, come anche la Sina Annunziata nell' altare a mano dritta. Il quadro dell' altro altare, dove è dipinta la Maddalena penitente, e opera di Ciccio Graziani Napolit.

Dirimpetto a questa è la chiesa di s. Giacomo, dove è annesso il monastero delle donne, che lasciata la vita cattiva si sono consacrate a Dio . Fu edificato da Pio IV. nella casa già di Monsig. Cesi. La tavola dell'altar maggiore è del Romanelli. Le due degli altari laterali

sono di Girolamo Troppa.

Palazzo di Agostino Ghigi detto la FARNESINA, OGGI DI S. M. IL RE DEL-LE DUE SICILIE .

Vanti di uscire dalla Lungara non lascino i 🚹 Forestieri di vedere il palazzo già di Agostino Ghigi poco lontano della suddetta chiesa.

L' architettura è di Baldassar Peruzzi , ed è mirabile. Questo palazzo è celebre per l'opere. che vi sono del gran Raffaello di Urbino ajutato da Giulio Pippi Romano, da Gio, Francesco Penni detto il Fattore, da Gaudenzio Mi-Janese, da Raffael del Borgo, e da altri suoi scolari . Entrando nella prima loggia si vede tutta la volta dipinta con figure più grandi del naturale, che rapprefentano la favola di Pfiche, difegno, ed invenzione eccellentissima del medesimo Raffaello; il quale dipinse particolarmente di fua mano, come è comune opinione tra' professori, il triangolo delle tre Grazie, e in specie quella rivolta in ischiena; ma l'Amore, che accenna in terra è attribuito a Giulio Romano. Il peduccio, ove è la Cerere, e quello, dove Giove bacia Cupido, e quello dove è il Mercurio, e quello verso il prato con femine sono dipinti da Gaudenzio Ferrari Milanese, ed il resto de' peducci sono di Raffael del Borgo infieme co' suddetti . Il concilio, e il convito de' Dei si riconoscono dipinti dal medefimo Giulio, dal Fattore, e da altri scolari di Rassaelle. Ma le Grazie, che spargano fiori, dipinte nel convito delle nozze di Pfiche, con alcuni putti nelle lunette furono dipinte da Raffaelle medefimo. Giovanni da Udine fece i festoni, e animali intorno alle pitture di questa loggia, le quali essendo state per 140 anni esposte all'inclemenza dell'aria, avevano fofferto grandissimo danno, ed era svanita in diversi luoghi la vivacità de i colori, e la colla dal muro distaccata, e i campi

SCULTURA, E ARCHITETT.

campi turchini quasi affatto perduti; ma dal zelo di Carlo Maratta ne fu fuggerita la riflorazione, che da lui medefimo fu con fomma diligenza, e intendimento efeguita, avendo fatto chindere con tavolati, e vetriate la loggia, come al presente si vede. E perchè dopo essere stata rinchiusa il bianco del restante de' muri non dipinti faceva diffenanza col rimanente dell'opera, per configlio di esso Carlo Maratta furono compiti i festoni, e tirati giù fino alla cornice, e dipinte parimente anche le lunette, immitando i fottarchi epposti di Gio: da Udine: e dalla cornice fino a terra furono dipinte alcune nicchie di architettura fenza figure, per il rispetto dovuto all'eccessenti pitture della velta. Questa opera fu eseguita da Domenico Belletti .

Paffando all'altra loggia laterale a Levante it vede la famofa Galatea dipinta tutta da Raffaelle medefimo. La volta, e li peducci fono opere diligentifime del medefimo Baldaffar Peruzzi, che architettò il Palazzo: le lunette di Fr. Sebaffiano del Piombo, e di nuna di effe vi è a chiarofcuro difegnata una tella coloffea, che da alcuni fi crede di Michelangelo Bonarroti; di che neffun ferittore ha lafciato memoria. Gafparo Celio dice effer del medefimo Baldaffare. Anche quefte pitture furono reflaurate per configlio di Carlo Maratta, fermando la volta crepata con 730 chiodi, ed altri 50 furono possi nel muro, dove è dipinta la Galatea per renderla di più durata.

Nell'appartamento superiore le prospettive

fi dicono estere di Baldassa Peruzzi, e le pitture del fregio di altri scolari di Rassaele. Nella camera vicina la facciata di mezzo, e l'altra a mano destra sono di Gio: Antonio da Vercelli detto il Sodoma: l'altrà a finistra di incerto autore.

Le pitture della prima loggia terrena sono intagliate in rame dal Dorigon, e da alcuni angoli ne aveva prima intagliati Marcantonio Raimondi, il quale intaglio anche la Galatea, ch'è carta rarissma. La fabbrica vicina, ora ridotta a fenile, è architettura di Rassale, come anche la loggetta sulla riya del Teyere.

#### PALAZZO CORSINI.

FU abitato dalla Regina di Svezia , e allora v'erano nobilifimi quadri del Correggio, di Tiziano, di Paolo Veronese, e del Rubens specialmente, e d'altri molti eccellentissimi artefici, ch'erano già nella galleria di Mantova, donde furono da' Tedeschi portati a Praga . Essendo questa stata presa dal Re Gustavo, furono da esso portati a Stocolm, e quindi dalla Regina Cristina portati a Roma; e quì venduti al Reggențe di Francia furono portati a Parigi : come anche le statue antiche , che aveva la detta Regina. Questo palazzo era de' Duchi Riari passato poi nell' Eccina Casa Corsini, che col disegno del Cav. Fuga l' ha nobilitato, e accresciuto senza comparazione. In esso sono alcune statue, e molti busti antichi, tra' quali un Giulio Cesare, e un Seneca singolarissimi, e alcuni antichi farcofagi . Vi è anche una infigne SCULTURA , E ARCHITETTURA.

figne raccolta di pitture, cioè un s. Girolamo, figura intera al naturale, e il ritratto di Filippo II., e quello del Cardinale Alessandro Farnese di Tiziano, lo sposalizio della Madonna, e quello di s. Caterina delle ruote di Paolo; un s. Sebastiano di Rubens, il facrifizio di Noè del Pussino intagliato in rame dal Frey ; l' Erodiade di Guido, il ritratto di Rembrant di fua mano: la natività della Madonna de' Caracci, e una di Pietro da Cortona, la fanta Famiglia dello Schidone, un ritratto del Cardinal Bandini del Domenichino, e uno d'un Doge di Venezia del Tintoretto, un gran quadro del Baroccio, e una fanta Famiglia del medesimo, e molti del Lanfranco, Guercino Caravaggio, Albano, Baffano Simon Cantarini, Benvenuto Garofalo, Carlo Maratta, P. Giacomo, Gaspero, e Niccolò Pussini, Teniers, e altri Fiamminghi: un bel ritratto di Velasco, e uno di Rigò, di Salvator Rosa, con 56. altri ritratti eccellenti di vari, e quello di Giulio II. di Raffaello, un Gesù con s. Gio. del Cignani, e due Madonne d' Andrea del Sarto, e molti altri. V' è una delle più insigni librerie di Roma, con gran copia di manoscritti, o la più fingolar raccolta di Stambe, che sia in Italia.

DI S. DOROTEA, E S. GIO. DELLA MALVA.

P Affata porta Settignana, voltando a mano manca, fi trova la chiefa parocchiale di s. Dorotea, che adeffo fi rifabbrica da' fondamenti col difegno di Gio. Battifta Nolli . S. Gio. S. Gio. della Malva, che ha cura d'anime, dalla s. mem. di Clemente XI. fu data alli Padri Ministri degl' Infermi, acciò dovessero acsistere a' moribondi in quel gran Rione. E stata ornata con disegno d'Antonio Ronchi.

Nella volta della navata di mezzo vi è dipinto a fotto in fu Dio Padre, col difegno di Giacinto Brandi, da Alessandro Vaselli sito allievo; e nel quadro dell' altar maggiore vi sono effigiati s. Gio. Battista, e s. Gio. Evangelista dal medessimo Vaselli con disegno del Brandi, che vi fece di sua mano li due Angioletti, che stanno da i lati della Madonna. L' altro quadro, ove è rappresentato il s. Camillo, è di Gaetano Lapis da Cagli.

Il quadro nell' altar del Crocifiso, dove si vede s. Girolamo, e il beato Gio. Colombini, su dipinto da Gio. Battila Passari; e la Madonna nell' altare dall' altra parte vicino alla porticella è antichissima di maniera Greca.

### DI S. PIETRO IN MONTORIO.

R Itornando indietro per la strada, che conduce al Gianicolo, dopo poca falita si giunge a s. Pietro in Montorio, chiefa ristorata da Ferdinando Re di Spagna, sotto Sisso IV. con architettura di Baccio Pintelli, ed allora conceduta alli Padri Ostervanti, ed ora Risormati di s. Francesco.

Nella prima cappella a mano destra, entrando in chiesa, Fra Sebastiano del Piombo Veneziano dipinse la Flagellazione di Cristo alla colonna con tutto il resto in sei anni, che per effere itata con difegno del Bonarroti beniffimo fatta, fi tiene, che anche la ritoccaffe; el l'altre due cappelle, che seguono, surono esternamente colorite da' coetanei del Pinturicchio, che in quei tempi erano in qualche stima. Nella cappella della Madonna i due quadri con s. Francesco, e s. Antonio sono di Gio: Maria Morandi.

La cappella paffata la porticella di fianco ha 
conversione di s. Paolo, dipinto da Giorgio 
Vasari Aretino, che non volendola far simile 
a quella del Bonarroti, ch'è nella cappella 
Paolina, sece il s. Paolo giovane, quando vien 
condotto da' foldati cieco ad Anania, che l'illuminò. E anche suo disegno la sepoltura del 
Card. del Monte, e di tutta la cappella, e le 
fature, che fono nella suddetta, furono mirabilmente scolpite da Bartolomeo Amannato, e 
specialmente sono degni d'osservazione alcuni 
bellissimi putti, che reggono la balaustrata.

Il quadro dell' altar maggiore, che rapprefenta la Trasfigurazione di Noftro Signore ful monte Tabor, e da laffo gli altri Apoftoli, che eforcizzano un giovane fpiritato con quantità di figure, è l'ultima opera, che faceffe Raffaello d'Urbino, eccellentifima, e famofa per tutto il Mondo intagliata in rame dal Dorigny: e nel coro vi fono due facciate dipinte-a fredo con la crociffsione di s. Pietro, e la caduta di Simon Mago, fatte da Paolo Guidotti Lucchefe, di maniera Fiorentina, che alcuni banno creduto di Francesco Salviati.

Nella

Nella cappella, che segue dall'altra parte sono due statue di marmo, una di s. Pietro, e l'altra di s. Paolo lavorate a maraviglia da Daniello da Volterra, e da Lionardo Milanefe fuo scolare : la balaustrata è di giallo antico fatta di certe colonne ritrovate negli orti Sallustiani : e l'altare è dedicato a s.Gio: Battista .

Nell' altra cappella, la deposizione di Croce, e l'altre pitture laterali sono di pennello Fiammingo, e d'un colorito stupendo, ed eccellente oltre ogni credere . Vi è chi ha stampato esfer di mano di Francesco Stellaret, ma questi era paesista. Altri dicono di Ruggiero Salice , o Vander : o Angelo Vandernant .

Poco più avanti è la cappella rinovata dal Cav. Bernino, ed ha la statua di s. Francesco scolvita da Francesco Baratta, ed altre scolture con baffirilievi. Il s. Francesco dipinto nella volta, e tutti i medaglioni a chiaro ofcuro, e quantità di puttini fatti con istudio singolare, sono dell'Abatini.

Il quadro dove è colorita l'ifforia delle Stimmate di s. Francesco nella cappella contigua, fu dipinto da Gio: de' Vecchi con difegno del Bonarroti, e la sepoltura del Massa è disegno, e scoltura di Gio: Battista Dosio. Il tempietto di forma ritonda periptera fo-

stenuto da sedici colonne di granito d'ordine Dorico, di piedi ventisei di diametro, con la fua cupeletta, che è nel mezzo del claustro del convento, dove fi dice fosse crocifisso s. Pietro, è architettura maravigliosissima di Bramante ; ed uno delli due claustri lo dipinse Gio: Gio: Battista della Marca, e l'altro Niccolò dalle Pomarance.

### DI S. MARIA DELLA SCALA.

A Lle radici del monte Gianicolo è questa A chiesa con il convento, che è disegno di Matteo da città di Castello. La fece fabbricare il Card. Como l'anno 1592, alzatala fino alla cornice col disegno di Francesco da Volterza, compita da Ottaviano Mascherino con la facciata, e su conceduta a' Padri Carmelitani Scalzi.

La Madonna di marmo sopra la porta della chiesa per di suori è di Silvio Valloni.

Nel quadro della prima cappella a mano dritta è la decollazione di s. Gio: Battifla, efpreffa da' pennelli di Gherardo Fiammingo, detto Gherardo delle notti; e nella feconda è figurato il B. Gio: della Croce con Crifto, ed altre figure dal P. Luca Carmelitano.

La terza cappella ha il quadro con s. Giudeppe, che tiene il Bambino in braccio, dipinto dal P. Patrizio Fiammingo Carmelitano; e la pittura nell'altro altare della crociata, vicomo Palma. Quefla tavola poi fu levata, e fattavi una ricchifilma cappella di pietre dure col difegno di Gio: Paolo Pannini, e la tavola è di Francefco Mancini. De' due baffirilevi laterali, quello che rapprefenta s. Terefa in effalè di Filippo Valle: quello dirimpetto è di Monsù Slodtz.

L'altar maggiore ha un bello, e ricco cibo-

rio architettura del Cav. Rainaldi, costruttò magniscamente con colonne di diaspro, e meralli dorati, dove in mezzo si venera un' immagine del Salvatore. Maria Vergine dipinta a fresco in mezzo del coro è del Cav. d' Arpino. Gli altri quadri grandi, che ivi sono, come anche quelli appesi d'ogni intorno, che fanno ornamento a tutta la chiesa, sono del fuddetto P. Luca, dove ha rappresentato diversifiatti, ed issorie del Bambino Gesù, di Maria Vergine, e di s. Teresa, e l'effigie degli Apostoli, ed altri Santi.

Il transito di Maria Vergine con li Apostoli, figurato nella penultima cappella dell'altro lato della chiesa, è opera di Carlo Veneziano; l'architettura è di Girolamo Rainaldi. Dipinse quivi il medessimo mistero Michelangelo da Caravaggio, e perchè non piacque, si le levato, e passò nella galleria del Duca di Mantova. Ed il quadro dell'ultima cappella con Maria Verg. che dà l'abito a s. Elia, è del Cav. Roncalli. Il deposito di Muzio Santacroce è dell' Algardi

Vi è di nuovo la cappella del Smo Crocinso, fatta a spese di Cesare Baldi, tutta dipinta da Filippo Zucchetti da Rieti, ed il gruppo di marmo rappresentante s. Gio: della Croce rapito in estasi su scolpito da Pietro Papaleo.

DI S. EGIDIO, S. APPOLLONIA, E S. MARCHERITA.

Uesta prima chiesa, che è delle Monache Carmelitane, ha un quadro nell'altar maggiore con la Beata Vergine, che dà l'abito ad un Santo della Religione, dipinto da Andrea Camassei; ed il s. Egidio figurato in un'altro altare è del Roncalli.

Quella di s. Appollonia, che pure è chiesa di Monache, fra l'altre pitture ha la volta di-

pinta da Clemente Majoli.

Quassi incontro è s'altra di s. Margarita, da' fondamenti rifatta dalla generosa pietà del Card. Castaldi. Fu architetto e della chiesa, e della facciata il Cav. Fontana. Nell'altare a mano destra è un quadro con s. Oriola, e daltre Vergini di Gio: Paolo Severi; e la tavola nell'altare incontro è di Baciccio Gauli. Il quadro dell'altar maggiore co i aterali fono di Luigi Garzi, e le pitture a fresco nella tribuna sono del P. Umile da Foligno Franceicano.

# DI S. MARIA IN TRASTEVERE .

L À prima chiefa è questa , che sosse dedicata in Roma alla Bria Vergine . Niccolò V la xinnovò , valendodi dell'architettura di Bernardo Rosselino ; e il s. Poutefice Pio V vi eresse il Capitolo de' Canonici , e Benefiziati , che l'uffiziano presentemente.

Nel portico sono quattro colonne di granito di ordine jonico, e 21 simili sono nelle tre navate, e 4 negli archi di ordine corintio.

Nell'altare dedicato al Smo Crocififio le immagini di Maria Vergine, e di s. Giovanni, fono d'Antonio Viviano da Urbino, detto il Sordo, allievo del Barocci.

La prima cappella a man destra è de' Signo-D 2 ri

ri Buffi, ove è il deposito del Cardinale di quella famiglia. La tavola di s. Francesca Romana è del Zoboli.

La cappella del Presepio, che segue, era dipinta da Rassaellino da Reggio, ma essenda andata male su risatta dal Card. Fini titolare, che vi sece porre un quadro di Pietto Nelli.

Nell'altra cappelletta vicino alla porta di fancio era un quadro con un fanto Vescovo affailito da un manigoldo, di Giacinto Brandi, ma qui è la copia, e l'originale è in saprestia. Allato alla porta del fanco è il deposito del Card. Corradini col suo ritratto, fatto da Filippo Valle scultore, che sece il disegno di questo deposito a; e nella cappella contigua all'altar maggiore, architettata da Domenico Zampieri, il vede negli scompartimenti della volta un puttino, che fparge fiori, colorito a maraviglia da lui medesimo, che dovea dipigner tutta la cappella.

La tribuna dell' altar maggiore è ornata di mofaici antichi, e più baffio ve ne fono di Pietro Cavallini. Il dipinto nel coro con lavori dorati è di Agoffina Ciampelli; avanti di cui è il ciborio foftenuto da quattro colonne di porfido. Sal pilaftro defiro è il buflo di marmo, e il depofito del gran Cardinal Ofio, e dall'altra patre è un depofito di marmo, con la fantifilma Annunzita di fopra, colorita dal Sordo d' Urbino. Nell'ultion pilaftro a man finiftra della navata di mezzo è murato un pez-

a E non Francesco Ceroti puramente scarpellino egregio nel suo mestiero

zo di mofaico antico, ove fono certe anatre, e fotto è una Nunziata di bassorilievo in mar-

mo, disegno del Bonarroti.

La cappella del Santissimo allato all'altar maggiore, architettata da Onorio Longhi, è tutta dipinta da Pasquale Cati da Jefi, dov'è da una parte il Concilio di Trento, e dall'altra parte Pio IV, che sa Concistoro, e sopra l'altare è il suo ritratto con quello del Card. Marco Sitico de' Conti d'Altemps, e di fuori vi sono altre pitture finte di mosaico fatte da Paris Nogari Romano.

Paffata la porta della fagrefita è la cappella de' Signori Avila, fatta con bizzarra, e capricciosa architettura da Antonio Gherardi, che vi ha fatto anche il quadro con un s. Girolamo; e poco più avanti è quella di s. Gio: Battista, dove la tavola è d'Antonio Caracci. Appresso à la cappella di s. Francesco, dipinta col suo quadro, e diversi fatti del Santo, dal Cav. Guidotti, ma la lunetta a man sinistra

pare di Ventura Salimbeni.

All'ultimo della chiesa si vedeva una nicchia fatta in forma di cappella col disegno di Onorio Longi, nella quale sa il Fonte battesmale, e le pitture erano del Cav. Celi, ma ora sono perite, e de tutta abbellita di succhi per munificenza dello stesso Card. Fini.

La Vergine Maria, che va în cielo con diverfi Angioli, figurata nel mezzo del foffitto; è opera del Domenichino fiuddetto, di gran fama, di cui è difegno bizzarissimo tutta la soffitta; ed il fregio composto di fogliami e Che-

rubini.

46

rubini, che sta attorno alla nave di mezzo della chiesa, su dipinto a fresco da Gesare Conti d'Ancona.

Aveva questa chiesa un portico molto deforme, con semplice tetto tutto aperto, e rozzamente fatto, dal che mossa la S. M. di Papa Clemente XI per affetto, che portò in particolare a questa basilica, in cui riposano le ceneri de' fuoi antenati ivi sepolti, sece di nuovo rifar detto portico, e ferrarlo con cancelli di ferro : e con tale occasione decorò il mofaico forra con ornamenti di stucco, che fanno anche finimento alla facciata, il tutto con disegno e direzione del Cavalier Carlo Fontana. Sopra il detto portico si vedono quattro statue di marmo, che rappresentano quattro santi Pontefici, i cui corpi si venerano in questa santa basilica. Il s. Calisto è di Monsù Teodone, il s. Cornelio è di Michele Maglia, il s. Giulio di Lorenzo Ottone, e il s. Quirino di Vincenzo Felici.

### DI S. CALISTO.

PAolo V concedè questa chiesa, quasi contigua alla suddetta, alli monaci Cassinensi, col palazzo già del Cardinal Morone, in compenso dell' abitazione presa a' medesimi monaci nel monte Quirinale per comodo della Consulta, e della famiglia del palazzo Pontiscio, e su risabbricata da loro nel modo, che si vede.

Nel foffitto della chiefa è colorita l'iftoria di Palmazio, opera di Avanzino Nucci da. Città Città di Castello, scompartita in tre quadri; e quello dell'altare a mano destra si crede di Monsù Gherardo.

L'altar maggiore è dedicato alla Bína Vergio, e la fua effigie, e quelle d'altri Santi fono pitture del detto Avanzino; l'altro però nell'altare dall'altra parte, dove sia istoriato il martirio di s. Calisto, è di mano di Giovanni Biliyert Fiorentino.

#### DI S. FRANCESCO A RIPA.

L I Padri Benedettini donarono questa chiefica , che si trova nel fine di una spaziola firada , che va a Ripa grande, a s. Franceco d'Assisi, che qui abitò quando venne a Roma, la cui fabbrica ingrand), e raggiustò nel 1231 il Conte Ridolfo dell'Anguillara; e Lelio Biscia l'ampliò con avervi fatto il coro, che Alessandro Vipereschi maggiormente ha dilatato. Quivi abitano li Frati Risormati di s. Francesco, a' quali lasciò per risarcimento della chiesa il Cardinale Lazzaro Pallavicino una copiosa elemosina, con la quale hanno rimodernato la chiesa, fatte le volte, e la facciata con l'architettura di Mattia de' Rossi.

Nella prima cappella a mano destra il Crocissso di legno su scolpito da Fr. Diego laico di questo convento. V'è il deposito del dottissimo Card. Michelangelo Ricci Romano.

Nella seconda cappella il s. Gio: da Capistrano è pittura di Domenico Muratori Bolognele, e così l'altre pitture.

Nella terza la Madonna, e s. Giuseppe è opera

opera di Stefano Legnani Milanele scolare del Cignani, e poi del Maratta. L'altre pitture sono di Giuseppe Passeri. L'architettura è di Gio: Corbelli intagliatore.

Nella cappella Rospigliosi dedicata a s. Pietro d' Alcantara, e s. Passuale, il quadre dell'altare è di Giuseppe Chiari; e gli ovati della volta sono di Tommaso Chiari: e Giuseppe Mazzuoli scolyì le quattro virtù cardipali. L'architettura è di Niccola Michetti.

L'altar maggiore è difegno d'Antonio Rinaldi, col tabernacolo; e li fanti Gio: Battifta, e Lorenzo li dipinfe ne' pilafiri Paolo Guidotti; e nel coro fi conferva il quadro del Cav. d'Arpino, con un s. Francesco, che va in estasi, donato dal Card. Sfondrato; e le altre pitture sono di Gio: Battista da Novara.

La cappella, che fiegue, fatta buona parte di marmi, è difegno di Giacomo Mola, e le pitture fono del Cav. Gafparo Celio; e per effer degli Albortoni, il Signori Altieri vi hanno potta la fattua della B. Lodovica, feolpita in marmo perfettamente dal Cav. Bernini, e fatto fare il quadro col Bambino Gesù, Maria Vergine, e e. Anna da Baciccio Gauli Genovefe. L'altre pitture fono del Cav. Celio feolaro del Roncalli. Nella navata il fepolero della Marchefa Paravicini è d'Errole Ferrata.

Il quadro dell'altare nella cappella contigua, dove è isloriato Crifto motto, con le Marie, vien tenuto di Annibale Caracci; e il deposito di Laura Mattei, disegno del Passarelli, ha il busto scolpito da Niccolò MenghiSCULTURA, E ARCHITETT. 49
no, col bassorilievo antico incontro, che è
notabile.

Nell'altra cappella vi è il quadro della Sma Annunziata di Francesco Salviati, ed il resto di Gio: Battista Novara. Il sepolero di Monfignor Paravicini in un pilastro, è opera di Cammillo Rusconi.

Nell'altra, che segue vi è il quadro con la Concezione di Maria Vergine, opera di Martino de Vos . L'Atfunta da uno de i lati è opera di Antonio della Cornia, e la Natività, che è dall'altro è di Simone Vovet; la volta, d'un fuo allievo, e il deposito è disegno di Giacomo Mola. Fuori della cancellata della cappella maggiore, dalla parte dell'epistola vi è un altro deposito di marmo, con alcune figure fatto da Francesco Fontana Lombardo ; ed il s. Francesco dipinto a fresco fuori della chiesa in una nicchia . dove è la fontana , è di Guido Reni , presentemente affatto svanito. Un altro dipinto nella stanza, ove dormiva s. Francesco, si crede del Domenichino; e le pitture del clauftro fono di Fr. Emanuelle da Como Riformato Francescano.

Della Madonna de' Sette Dolori, de' SS. Cosmo e Damiano, SS. Quaranta Martiri, e S. Pasquale.

M. Adonna de' fette Dolori . A piè del Giannicolo fu circa il 1643 fondato quello monaftero da D. Cammilla Savelli Farnefe, duchefia di Latera, fotto l'invocazione della Madonna de' fette Dolori . Sono oblate Agosti-E niane, niane, non astrette a clausura. Nella loro chiefa interiore, di cui si servono per recitare i divini uffizi, nell' altare a mano finistra vi è un quadro rappresentante s. Agostino di Carlo Maratta i e sopra la porta dalla parte di dentro vi è un quadro di mezze sigure rappresentante. la B. V. addolorata, alla quale alcuni Angioli mostrano gl' istrumenti della Passione, opera del Cay. Marco Benefali.

S. Cosmato. Passato la chiesa di s. Calisto, è il monastero, e chiesa de' Ss. Cosmo, e Damiano, detta s. Cosmato, anticamente di Benedettine, che poi nell'anno 1450 si fottoposero alla regola di s. Chiara. Fu ristorata da Sisto IV. Nel cortile vi è una sontana, con una gran conca di granito con teste di leoni sclopite, che si adoperava dagli antichi ne' bagni.

SS. Quaranna martiri, Ritornando nella strada Ripa, vi era una piccola antica chiefa unita all' Archiconfraternita del Confalone, dedicata alli SS. Quaranta Martiri, che nel 1736 sin concessa del Clemente XII alli PP. Minori scalai della Riforma di s. Pietro d'Alcantara Spagnuoli, i quali vi fabricarono prima un comodo convento; e poi nel 1744 hanno di nuovo riedificata la chiefa col titolo di SS. Quaranta martiri, e s. Pasquale, con difegno di Giusseppe Sardi Romano.

ll' quadro della prima cappella a mano defira, che rappresenta la SS. Nunziata è di Gio: Sorbi Senefe; quello della seconda, in cui è s. Pietro d'Alcantara, è opera di Monsù Lambert SCULTURA, E ARCHITETTURA. 5 I tarta Cappella è di Salvator Monfilio Mefinefe ; la tavola dell' altar maggiore col martirio de' ss. Quaranta martiri, è opera di Luigi Tuffi Genovefe. Ne' laterali, il s. Gio. Battifià è di Gioacchino Duran Spagnuolo, e il martirio del B. Gio. di Prado è di Matteo Panaria Palermitano, di cui fono anche le pitture dell'ovato, col s. Pafquale nella facciata, 
quelle della volta, e del catino. Nella cappella 
che fiegue, la fagra Famiglia è di Francefoo 
Preziado Spagnuolo, nell'altra, il quadro colla 
Concez. di Maria Verg. è di Luigi Tuffi fiud-

## detto, e l'ultimo, che rappresenta s. Francesco, che riceve le Stimmate è del suddetto Sorbi. Di s. Maria dell' Orto.

Oncorfero a fabbricare questa chiesa, poco distante da s. Francesco a Ripa, in
onore di Maria Verg. inolti suoi divoti, e ciò
fu circa l'anno 1499, servendosi per architetto di Giulio Romano. Ora è confraternita de'
Pizzicaroli, Fruttaroli, e Ortolani &c., dove
fanno le loro orazioni, e la sua facciata è
disegno di Martino Longhi.

La Sma Annunziata dipinta nel muro della prima cappella a mano dritta fu condotta da Taddeo Zuccheri; e la feconda cappella dedicata alla B. V., a s. Caterina, e s. Antonio, con i due laterali è dipinta da Filippo Zucchetti.

Il Cav. Baglioni dipinfe la B. Vergine co i ss. Giacomo, Bartolomeo, e Vittorio, nella cappella, che fiegue; e più avanti, dove è E 2 il Crifto

STUDIO DI PITTURA il Cristo crocifisso di legno, Niccolò da Pesaro

vi fece molte figure .

La tribuna di marmo dell' altar maggiore è difegno di Giacomo della Porta, e la volta della medesima è dipinta dal cav. Baglioni . Le pitture a fresco sotto la cornice della tribuna fono di Taddeo Zuccheri, e le Sibille fono di Cefare Torelli, di cui fono ancora i puttini, e festoni in una lunetta della volta, con due figure intorno giacenti.

Nella cappella, che è dalla parte dell'Evangelio della maggiore, dov' è intagliato in legno s. Francesco, vi sono diverse pitture di Niccolò da Pesaro; ed il quadro con Maria Vergine, s. Ambrogio, s. Carlo e s. Bernardino in quella, che segue, è del suddetto Baglioni, con tutto il rimanente . La penultima cappella,rinnovata l'anno 1750,ha il quadro condotto da Corrado Giaquinto, e i laterali fono del Ranucci. L'ultima cappella col s. Sebastiano, ed altre pitture è opera del fuddetto cavalier Baglioni .

Questa chiesa è stata tutta rinnovata, messa a oro, dipinta, e ornata di vaghissimi marmi,e di bellissimi stucchi a spese delle Univerfità de' Fruttaroli, e Pizzicaroli, come in diversi luoghi si legge. Le pitture moderne delle volte delle navate del catino, e de'peducci fono opere di Giuseppe, e Andrea Orazi fratelli. Li due ovati a fresco, uno sulla porta della fagrestia, rappresentante la venuta dello Spirito fanto fopra gli Apostoli, e l' altro in cui si vede essigiata s. Anna, e s. Gioac-

chino

SCULTURA, BARCHITETT. 53 chino, fono d'Andrea Procaccini, fcolare del Maratta.

La volta della navata di mezzo contiene un Affunta di mano di Giacinto Calandrucci; di cui è anche una Refurrezione nella volta a deftra dell'altar maggiore; e Mario di Luigi Garzi dipinfe il s. Francesco nell'altra volta a finistra.

### Di S. Giovanni de' Genovesi.

M Ário Cigala nobile Genovese fece da's fondamenti questa chiesa con l'ospeda-le pe i barcaroli della nazione, e gli assegnò buone entrate, è vi su sepoto nel 1481; Gio: Battista Cigala, atto Cardinale sotto Giulio III, ricuperò molte entrate, usurpate a detto luogo pio, e lo diede in cura a' Genovesti in tempo di Paolo IV.

Nell'aliar maggiore si vede figurato s. Gio: Battista, quando nel fiume Giordano battezzò Gesù Cristo, opera di buon gusto. In uno de' due laterali della chiesa vi è dipinto s. Giorgio ; e nell'altro altare la Madonna di Savona è di Gio: Odazzi allievo di Baciecio. La s. Caterina Fieschi in un'altra cappella, e la pittura del fossitto, sono di Odoardo Vicinelli. Il sofsitto della chiesa è di Michelangelo Cerruti.

### DI S. CECILIA IN TRASTEVERE.

L Card. Paolo Emilio Sfondrato fece riftaurare quella chiefa parrocchiale nel 1599, ornandola con un pavimento intorno all'altar maggiore tutto d'alabaftro intarfiato di rariffi-E 3 me me pietre orientali , e con quattro colonne fingolarissime di bianco e nero antiche . Ne hanno cura le Monache Benedettine, che abitano

nel contiguo monastero.

Nel portico vi fono quattro antiche colonne, due di affricano, e due di granito. Entrando in chiefa a mano dritta vi è il deposito del Card. Adamo . amministratore del vescovato di Londra, morto nel 1498. Li festoni, ed altri ornati fotto la volta nell' entrare la porta grande, fono di Fabrizio Parmigiano. e li puttini di Marzio di Cola Antonio

Andando alla fagrestia si entra nel bagno in cui ebbe il martirio s. Cecilia, vedendovisi ancora gli antichi condotti . I paesi, che si vedono nel corridore fono dipinti da Paolo Brilli. Il quadro dell'altare rappresentante la decollazione della Santa, ed il tondo dirimpetto, dove è l'angiolo, che incorona la Santa, e lo sposo Valeriano, sono d'incerto autore, che ha imitato Guido Reni : e del medefimo fi credono tutte le altre pitture a fresco, che sono nel corridore, nella cappella, e nella cupoletta, fatte tutte con intendimento, e buon gufto . Ritornando in chiesa è da offervarsi il ricco deposito del Cardinale Ssondrato.

Il s. Andrea coronato da un Angiolo, che fi vede nell'altare vicino è pittura del Cav. Baglioni; e la cappella in cui dalle Monache vengono custodite le Reliquie, su tutta dipinta da Luigi Vanvitelli . La tavola contigua , che rappresenta la Maddalena è d'incerto autore; e nell'ultimo altare il quadro con Nostro

Signore

SCULTURA, E ARCHITETT.

Signore flagellato, è di Francesco Vanni. Di qui si sende di sotto alla consessione, dove fia il corpo della Santa, e nel quadro dell'altare di mezzo, che ha innanzi due colonnette di porsso vi è la effigie della Santa medessima, che muore, e due donne le rasciugano il sangue, opera del suddetto Vanni. Gli altri tre quadri delle tre altre cappelle sono del Cav. Bazslioni.

Rilalendo in chiefa fi vede la tribuna con antichi mofaici, e fotto la confessione la statua giacente di s. Cecilia, scolpita egregiamente in marmo da Stefano Maderno. Sopra all'altare in un tondino vi è l'imagine di Maria Vergine da alcuni creduta di Annibale Caracci, da altri di Guido Reni; ma veramente non si riconosce, che sia di alcuno di questi due autori, ma bensì della loro scuola, e sulla imitazione di Guido; e il Crocissio con due mezzi Angioli in un simile tondino dalla pare che riguarda il celebrante, è sullo stessi si celebrante.

e del medefimo incognito autore.

Le imagini de' SS. Pietro, e Paolo nel primo altare dalla parte dell' Evangelio del maggiore le colorì il Baglioni, ma effendo flate ritoccate non fi riconoficono per fue. Nell'altro il martirio di s. Agata è di buona mano; e in quello che fegue, il s. Benedetto è di Giufeppe Ghezzi, di cui è anche l'ultimo quadro, che rapprefenta s. Scafano, e s. Lorenzo.

Nel cortile avanti la chiesa vi è un vaso di marmo antico, e assai grande. La muraglia, che racchiude detto cortile su adornata col disegno del Cay. Fuga. E 4 Dr DI S. GRISOGONO ED ALTRE CHIESE IN TRASTEVERE.

Uell' antichiffima chiefa è parrocchia, e cu fu rifatta da fondamenti dal Card. Gior da Crema, e di l'Card. Scipione Borghefe la riflorò con farvi il portico, e foffitto. Quivi è il convento de' Padri del Carmine della Congregazione Mantovana.

E' divisa questa Chiesa in tre navate, sostenuta da 22 colonne di granito d'ordine Jonico, ed il grand' arco è sostenuto da due grosse colonne di porsido d'ordine Corintio.

Nel mezzo del ricco foffitto dorato vi è dipinto s. Grifogono per mano del Guercino da Cento della fua prima, e gagliarda maniera; e fopra il ciborio Maria Vergine con il Figlio in braccio, che dorme, è opera del Cavaller d'Arpino.

Le pitture a mano destra, dove è s. Caterina, s. Barbera, ed altri Santi, sono d'un coetaneo del Cav. Paolo Guidotti, e il tutto è fatto con sua direzione. Li tre Angioli, che sieguono sono di Gio: da s. Giovanni.

Il Crocifisto, la Vergine, e s. Giovanni, passata la porta di fianco, e la s. Francesca, fono del detto Cav. Guidotti: ed il quadro della cappella de' Signori Poli, che è architettura del Bernino, lo fece Lodovico Gemignani, che vi ha rapprefentato l'Angelo Custode. Le pitture per altro della volta, dov' è la SS. Trinità, e Cori d'Angioli, sono di Giacinto suo padre; e le sculture, e busti di marmo ne i sepoleti

#### SCULTURA, E ARCHITETT. 17 sepoleri del Cardinal Poli, e di Monsignore, sono satiche satte da diversi col disegno del Bernino .

Il ciborio, che forma l'altar maggiore, è fostenuto da quattro bellissime antiche colonne di alabaftro di Montauto . Passata la porta della fagrestia, vi è un quadro con s. Francesco in orazione, creduto della scuola di Santi di Tito . Il s. Domenico . e s. Francesco con altri puttini, sono fatiche del suddetto Guidotti: ed il quadro contiguo con Gesà Cristo, e s. Maria Maddalena de' Pazzi, fu condotto da Gio: Coli, e Filippo Gherardi da Lucca, che unitamente vi operarono .

Nel Rione di Trastevere, e di Ripa vi sono altre piccole chiese, e fra quelle quella di S. Maria in Cappella , passato ponte rotto , ove s.Francesca Romana sece un ospedale, e in oggi vi è la compagnia de' Barilari. Vicina a questa si trova la chiesa del Salvatore fatta da Sifto IV , e quella di S. Maria della Torre , accanto alla quale Leone IV fece alzare una torre per reprimere le scorrerie che sacevano i Saraceni per il Tevere . S. Benedetto in Pescinula, si dice che fosse abitazione del Santo. quando si portò in Roma per sare gli studi. Vi è in oltre S. Salvatore deel' invalidi chiefa interiore del grande, e magnifico Ospizio de' poveri fanciulli pupilli, e degl' invalidi, detto di s. Michele a Ripa, eretto dal S. P. Innocenzo XII, in cui apprendono diverse arti; e fingolarmente quella di tessere gli arazzi , la flampa, la fabbrica de' panni &c. S. Crispino chiefa

chiefa prima dedicata a s. Bonosa Vergine, in oggi conceduta alla università de' Calzolari; e finalmente S. Salvatore della Corte ossiziade PP. Minimi della Provincia Romana.

# DI S. BARTOLOMEO ALL' ISOLA .

N Ell' Isola del Tevere vi è questa chiesa parrocchiale, che fu rifatta da Gelasio II, e poi abbellita, ed ornata dal Card, s. Severina, che fece raffettar la tribuna e il ciborio dell'altar maggiore, composto con quattro co-Ionne di porfido bellissime da Martino Longhi, e vi fece collocare una antica fingolare urna di porfido, in cui fi conferva il corpo dell'Apostolo s. Bartolomeo : e fotto vi colorì a olio quattro teste di Santi, il Cav. d'Arpino. Il Card. Tonti abbellì alcune cappelle, e vi fece fare la facciata con quattro colonne di granitello, architettura del medefimo Longhi . Il foffitto , e portico fu fatto per una lascita dal capitan Zannelli, e per una copiosa elemosina del Card. Trescio l'anno 1624.

Quì abitano i PP. Minori Offervanti, che hanno fempre accresciuto comodità al loro convento. a

Nella prima cappella a mano destra dedicata a s. Francesca Romana, essendo le pitture rovinate assato, Niccolò Ricciolini, ssa attualmente rifacendo tanto il quadro dell' altare, rappresentante il transsto della Santa, quan-

<sup>2</sup> Vedi la eruditissima Opera del P. Cassimire di Roma, intitolata: Memorie Istoriche delle Chiese, e Conventi della Provincia Romana de' Frati Minori Osservanti. 4. Roma 1744.

SCULTURA, E ARCHITETT.

to i laterali, che rappresentano alcuni miraco-

li della medefima.

Nella feconda cappella a mano destra entrando in chiefa , vi è dipinto a olio s. Carlo , e da una delle bande è dipinta a fresco l'istoria di quando il Santo comunicò gli appestati . L'altro quadro parimente dipinto a fresco, come anche tutto il rimanente della cappella, cioè il Santo, che libera un energumeno, che distribuisce elemosina a' poveri, e che guidato da un Angelo ora avanti un sepolero; il Salvatore in mezzo della volta, ed alcune figure di fanti Vescovi, e i paesi che sono ne' pilastri, sono tutte pitture di Antonio Caracci nipote, ed allievo di Annibale. Queste pitture, ed in specie quelle a fresco avevano molto patito per esser crepate, ed essersi staccate le intonicature delle mura, ma furono rifarcite coll' affiftenza di Niccolò Ricciolini, il quale rifece ciò, che in qualche parte mancava alle dette pitture, ove erano cadute e scrostate .

La cappella contigua rinnovata, e dedicata a s. Francesco d'Affisi, ha il quadro dell'altare dipinto dal P. Carlini da Siena Religioso del medessimo Ordine; e l'altra del Ssso vicino all'altar maggiore su colorita tutta a fresco con varie issorie di Maria Verg. da Gio: Bat-

tista Mercati dal Borgo s. Sepolero .

Le altre tre cappelle dalla parte dell' Evangelio erano state parimente dipinte dal suddetto Antonio Caracci; e la prima è della passione, l'altra di Maria Vergine, e l'ultima di s.Antonio da Padova, dove, benchè giovane, DI S. GIOVANNI COLABITA .

N Ella medessma isola detta di s. Bartolomeo, sta situata questa chiesa con un buono, e ben servito ospedale, dove stanno i Religiosi detti Fate bene Fratelli. E' stata nel 1741 nuovamente abbellita tutta da capo a piò con issucchi, dorature, e diversi marmi.

Nella prima cappella a mano deltra vi è una divota imagine di Maria Vergine. La tavola di s. Gio: Colabita nella feconda cappella è

pittura di Gio: Battista Lenardi .

Il quadro dell' altar maggiore è del medefimo Lenardi, ora accrefciuto al di lopra con una gloria di Angioli da Corrado Giaquinto, il quale dipinfe i due laterali, la tribuna, e tutta la volta della chiefa. La tavola di s. Antonio abate è parimente fua. La facciata di questa chiefa, e dell'ospedale, su rimodernata con difegno di Romano Carapecchia allievo del Cav. Carlo Fontano.

DI S. NICCOLÒ IN CARCERE, S. GALLA, S. ÁNIANO, S. MARIA EGIZIACA, S. STE-FANO DELLE CARROZZE, E S. MARIA IN

COSMEDIN.

S. Niccolò. In questo luogo, secondo il Nardini, su l'antico carcere di Claudio decemviro. Vi si edificò poi una chiesa dedicata as. Nica s. Niccolò veícovo di Mira, che fu nel 1999 riftorata dal Card. Pietro Aldobrandini tio-lare. Nell'altare del Sagramento la Cena di Crifto cogli Apofloli, ed altre iftorie, fono opere di Gio: Bagiloni; e le pitture di foppa, indicanti l'iftoria di s. Niccolò a frefco, fono di Marco Tullio Montagna Romano, e quelle della tribuna di Orazio Gentilefchi da Pifa. Questa chiefa è divisa in tre navate softenuta da colonne, e pilaffri; e la facciata è architertura di Giacomo della Porta. Sotto l'altar maggiore vi è una antica fingolare urna di porfido nero con due tefle di donne Egizie di rillievo.

S. Galla. In questo luogo dicono gli antiquari, che fosse il portico di Ottavia Augusta : Vi ebbe poi s. Galla matrona Romana la cafa paterna, ed indi fu mutata in pubblica chiefa detta s. Maria in Portico, e trasportata in tempo di Alesfandro VII l'imagine della B. Verg. alla nuova chiefa detta in Campitelli, fu ultimamente riflorata da D. Livio Odefcalchi con architettura di Mattia de' Ross Romano, e su chiamata s. Galla . Li due Angioli di flucco grandi più del naturale, che adorano il Smo Sagramento, furono fatti dal Cay. Bernini, per modello di quelli di metallo, che sono in s. Pietro in Vaticano nella cappella del Smo Sacramento . Vi è l'ofpedale per dar ricetto a' poveri vagabondi .

S. Aniano. Patiato s. Galla a finifira fi trova la piccola chiefa di s. Aniano riftorata neli' anno 1614, e conceduta a' garzoni de' calzolari.

S. Maria S. Maria Egrziaca. Quetto fecondo il parere di alcuni antiquari, era il tempio della fotuna virile, ridotto poi al culto Divino, e dedicato a s. Maria Egiziaca, e conceduto alla nazione Armena. Vi è il modello della cappella del s. Sepolero di Gerufalemme.

S. Stefano. Poco lungi dalla detta chiefa , si vede un tempietto rotondo antichissimo verso la riva del Tevere, che credesi fosse dedicato alla Dea Vesta, il quale ha un portico intorno di 20 colonne scannellate d'ordine Corintio . ed interiormente un muro circolare di marmo bianco greco, benissimo commesso, Fu questi dedicato al Protomartire s. Stefano. ed essendovi stata trasportata una miracolosa imagine della Bma Vergine, perciò fu anche denominato s. Maria del Sole . Il fuddetto portico è rinchiuso da una muraglia fattavi ne' tempi bassi, che nasconde quasi la metà delle colonne, ed il muro interiore, effendo flato imbiancato molte volte non fi riconosce più che sia di marmo, restando coperto dalla calce.

s. Maria in Cosmedin . Dirimpetto è situata Greca . Si crede esser situate autichisma chiefa, dettra anche scuola Greca . Si crede esser situate a retta sulle rovine del tempio della Pudicizia Patrizia da s. Dionipi papa, e che sia stata la seconda chiefa dedicata in Roma alla Bria Vergine . Fu rifabbricata magnificamente , secondo l'uso di quei tempi, da s. Adriano I , e di poi ristorata di versi sommi Pontesici ; come più dissusamente si può vedere nella storia della medessima chiefa feritata da Gio: Mario Crescimbeni.

Clemen-

# SCULTURA, E ARCHITETT.

Clemente XI fece rimettere nel suo antico piano la detta chiesa, e secevi la sacciata col portico con architestura di Giuseppe Sardi; facendo abbassare la gran piazza, acciò corrispondesse a livello del piano della medessa chiesa, ed ornolla con una nobile sontana eretta nel mezzo della piazza.

All'altar maggiore vi sono quattro colonne di particolar granito rossigno, le quali so-

stengono il tabernacolo gotico .

L'antichissima imagine della B. Vergine col Bambino Gesù di maniera greca, esposta nella tribuna maggiore, è ferma tradizione, che sose quà trasportata da' Greci nella persecuzione delle imagini sotto Leone Isaurico.

Il caro d'inverno per i canonici è architettura di Tommaso Mattei, e le storie dipinte a guazzo sulle pareti laterali della cappella del coro suddetto, rappresentanti s. Gio: Battista che battezza Gesù Cristo, e l'altra l'islesso Santo che predica nel deserto, sono opere di Tommaso Chiari, col disegno del Cav. Carlo Maratta.

Nel muro a piè della chiesa dai lati della porta maggiore si vedono murate due grosse colonne scannellate di marmo greco d'ordine Corintio, ed altre tre simili situate alla sinitra, con altre tre adeltra verso la fagrestia, ciascuna delle quali ha palmi dicei in circa di circonferenza, e sono avanzi del suddetto antico tempio della Pudicizia Patrizia, o del di lui portico.

64

DI S. SABINA, S. ALESSIO, E PRIORATO.

NEI Monte Aventino fi trova l'antica chiefa di s. Sabina , riftorata da molti Ponencici, e da Onorio III donata a i Padri Domenicani . Quivi fondò il Convento, ed abitò s. Domenico. Fu poi rifatta nel 1441 dal Cardinal Giuliano Cefarini ; e Sifto V nel 1787 la fece di nuovo adornare.

Avanti la porta della chiesa vi sono due antiche colonne di granitello, e la navata è sostenuta da 22 colonne scannellate antiche di marmo bianco. Nella prima cappella a mano destra vi è dipinto un transito di s. Giuseppe . La seconda del Card. Berniero da Coreggio Domenicano, fu colorita tutta da Federico Zuccheri . Il quadro dell'altare fra due colonne di alabastro è opera di Lavinia Fontana Bolognese, e questo ha molto patito per l'umidità. Nella terza cappella, vi è un s. Domenico in estafi ; e nella cappella , che siegne , vi è la tavola colla B. Vergine del Rofario, s. Domenico, e s. Caterina, piccolo quadro a olio dipinto con amore, e finitezza dal Saffoferrato, benissimo conservato, ed essendo di figura quadrata vi èstato aggiunto sopra un semicircolo con due testine di altra mano.

La tribuna dell'altar maggiore è opera di Taddeo Zuccheri, e la cappella nobile, fatta fare da Monfig. d'Elci, è architettura di Giot Battifa Contini. Il quadro del suo altare è opera del Morandi, e le pitture della cupola di Giot Odazzi. S. Aleffie, che è contiguo alla fopraddetta chiefa è stato ristorato, e rifacto quasi da' sonamenti dal Sig. Card. Quirini, ed a sue speciere presentemente abbellito, e nobilitato. La cappella, ove è il deposito del Card. del Bagno, è stata ora rifatta di nuovo con architettura di Carlo Murena, e di I quadro è di Niccolò Ricciolini. Chi brama avere maggiori notizie di questa chiefa legga la storia eruditissima di estia, stata dal P. Abate Nerini prefente Generale de Girolamini a.

Priorato di Malta. Poco più avanti profeguendo il camino, è la chiefa del Priorato di Malta. Nel quadro dell'altare vi è Maria Vergine col Bambino, e s, Giovanni Gerosplimitano.

DI S. PAOLO.

A Bafilica di s. Paolo di fmisurata grandezza, che è fuori di Roma più d' un miglio nella via Oftiense, ebbe la sua prima fondazione da Costantino il Magno. Fu poi abbellita da diversi Pontefici , e data a i Padri Benedettini . che servono di Penitenzieri . e su dichiarata Parocchia con Fonte battefimale da Clemente XI. Le porte sono di bronzo, intagliate con diverse figure, fatte in tempo di · Alessandro II; e l'Arme di Clemente IV nella facciata verso il Tevere, fatta di mosaico, è bel lavoro per quei tempi, di Pietro Cavallini Romano. Il portico due volte rovinato nel 1725, fu rifatto con disegno di Antonio Canevari. F Den-

<sup>2</sup> Narini (Felicis , De l'emplo & Canobio Ss. Bonifacii , & Alexii Historica Monumenta . 4. Roma 1732.

Dentro la chiesa da' lati della porta principale vi erano collocati due altari di marmo con ornameni, e figure di bassiorilievo, opere antiche moderne, che ancora vi sono, quantunque ne siano siati toti via gli altari suddetti; e nelle muraglie vecchie della medessima sono molte pitture antiche del Teslamento vecchio, state dal detto Cavallini. Vi è anche la cronologia de' Papi coi loro ritratti sino al presente Papa Benedetto XIV. Ma i soli primi 42 sono pregiabilissimi per essere la serie più certa, e più antica che abbiamo, perchè fatta a' tempi di s. Leone I

Sopra il grande arco di mezzo sostenuto da dur colonne di marmo faligno di siniturata grandezza, si vede l'antico mosaico col nome di Placidia madre di Valentiniano ultimamen-

te restaurato .

A man destra dell'altar maggiore vi è la cappella del miracoloso Grocissio, che si dice, aver parlato a s. Brigida, fatto dal medesimo Cavallini a. La statua della Santa, che sta dirimpetto in atto di fare orazione, è cicultura di Carlo Maderno. Contiguo è l'altare colla tavola, che rappresenta la conversione di s. Paolo, opera di Orazio Gentissichi Pisano, che essendo rovinata dall'umidich si rissurata da Giuseppe Ghezzi e il s. Benedetto, che va in estas, che e nella cappella vicina, su dipinto da Gio: de' Vecchi dal Borgo.

Il quadro dell' altar maggiore, che rapprefenta quando fu sepolto s. Paolo, è opera di Lodo-

a Secondo , che dice il Vafari nella vita di esfo .

# SCULTURA, E ARCHITETT.

Lodovico-Civoli Fiorentino : ma non del tutto finita , essendo morto prima di perfezionarla . Ne' quattro ovati del vano della nicchia fono rappresentati altri gesti di s.Paolo, dipinti tutti da Avanzino Nucci da Città di Castello . Il difegno di questo altare è di Onorio Longhi . Rimane poi innanzi ad esso l'altare della Confessione retto da quattro belle colonne di porsido, e sotto il quale riposa il corpo di s. Paolo

Fuori della cappella maggiore, fu due piedistalli da i lati dovevano collocarsi le statue de' SS. Pietro, e Paolo, lavorate in marmo da Francesco Mochi Fiorentino nella sua vecchiaja, che oggi sono suori della porta del Po-

con altri corpi fanti , e varie reliquie .

polo .

Dall' altra parte dell' altar maggiore vi è la cappella del Smo Sagramento, architettata da Carlo Maderno, la cui volta è colorita a frefco .. Sta in mezzo il Re David, quando prese dal sommo Sacerdote il pane benedetto, dipinto con tutto il resto da Anastagio Fontebuoni Fiorentino . Dalla cornice in giù vi sono le copie di diversi quadri del Cav. Lanfranco fatte da Giuseppe Ghezzi, e gli originali bellissimi si conservano nel resettorio del monasterio. e rappresentano Elia quando riceve dentro la spelonca il rane dal corvo, quando parla colla vedova , che raccoglie le legna , e quando questa gli porta il pane insieme col figlio : Il profeta Abacuc, che dà da mangiare a Daniele nel lago de' leoni : Cristo quando moltiplica il pane alle turbe ; e la fua ultima cena con gli

'Apofloli. Vi è restato solo il quadretto dell'altare con gli Angioli, ed anche la pioggia della mianna, e delle coturnici, e l'istoria de' serpenti del medesimo Lanfranco, che per esser colorite a fresco, si vanno consumando. Il quadro rappresentante lo Spirito Santo, posto sopra l'altare di detta cappella è del medesimo Giufepoe Ghezzi.

Nel primo altare presso alla sagressia vi è un quadro con l'assumi assumi al Maria Vergine, e gli Apostoli, dipinto da Girolamo Muziani; e l'altro, che siegue, con la lapidazione di s. Stefano è di Lavinia Fontana.

La maggior vicchezza di questa S. Bassilica consiste in 28 antiche colonne di porsido su gli altari, e novanta grosse, che sostengono le navate; ma le 40 scannellare d'ordime Corintio della navata di mezzo sono veramente preziofe, si per essere di sorma perfettissma, e si per la nobiltà de' marmi; e ora, che sono ripulite, sanos stupire, chi le considera. Contiguo alla chiesa vi è un grande e comodo monatero; in cui si vede una coppiosa raccolta di antiche isserizioni.

DE' SS. VINCENZO, ED ANASTASIO, DI S. MARIA SCALA COELI, E S. PAOLO ALLE TRE FONTANE.

S Eguitando il camino per la Via Oftienfe, S fi trova la chiefa fuddetta antica, e fatta alla Gotica. Fu edificata da Onorio I, e da Innoceizo II fu concessa a i monaci Gisterciensi.

Ne' pilastri tra gli archi di essa sono a fresco dipintà

dipinti i dodici Apolloli , che vengono da alcune stampe di Raffaello d' Urbino, ritoccati, e guafti affatto .

S. Maria Scala Celi . Vicino alla fopraddetta vi è questa chiesa, risatta dal Card. Alessandro Farnese da' fondamenti nel 1582, e poi dal Card. Pietro Aldobrandini ridotta a perfezione con architettura di Gio: Battiffa della Porta.

Nell'altare a mano manca vi è la Bina Vergine con Gesù in braccio in una nuvola, e sopra di essa due puttini, che l'incoronano, di molaico affai ben lavorato. A man destra vi è s. Bernardo Abate, e s. Anastasio martire, e Papa Clemente VIII inginocchioni, e a mano finistra li Ss. Zenone tribuno, e Vincenzo martiri, ed il Card. Pietro Aldobrandini pure inginocchioni, opera di Francesco Zucca Fioreatino, con disegno di Gio: de' Vecchi dal Borge .

S. Paolo alle tre Fontane . Dal Card. Pietro Aldobrandini è stata da' fondamenti fabbricata la presente chiesa, non lungi dalla sopraddetta . con belliffima architettura di Gia-

como della Porta fuddetto.

Nell'altare a mano destra dentro alla nicchia vi è la decollazione di s. Paolo, con il miracolo delle tre fonti pittura a olio fopra la tela di Bartolommeo Passarotto Bolognese, ora andata male dall' umidità, e dal fulmine; e nella nicchia dalla parte finistra sopra l'altare vi è colorita in tela a olio la crocifissione di s. Pietro Apostolo, opera eccellentissima di Guido Reni , che va a pericolo di perire ben presto

presto per l'aria umida di quel luogo. Singolarissime sono le quattro colonne di porsido; due delle quali dinanzi all'altare di a Paolo sono di color nero, di cui in tutta l'antichità non si trovano pari.

# DIS. SEBASTIANO.

N Ella via Appia , fuori di Roma un buon miglio, vi è la chiefa di s. Sebaftiano, ed è parrocchiale per indulto di Clemente XI, edificata già da Costantino , la quale essendo dopo molti antichi rifarcimenti mal ridotta ; il Card. Scipione Borghes nipote di Paolo V la rinnovò tutta con bella facciata sostientua da sei antiche colonne , quattro di granito , e dua di granitolo, incominciata con dissono di Flaminio Ponzio , e terminata da Gio: Vansanzio Fiammingo . Lo stesso Cardinale la diede a' Monaci di s. Bernardo , pei quali fece anche fabbricare il monaltero . A lato alla porta della chiesa si vede un antico singolare farcosago eristiano .

Entrando in chiefa nel primo altare a mano defitra vi fono le SS. Reliquie, e nel terzo altare vi è un s. Girolamo a fresco d'Archita Perugino. La cappella di s. Fabiano, che siegue, spettante alla casa Albani, su fatta con disegno di Carlo Maratta, eseguito dal Cav. Carlo Fontana, da Alessandro Specchi, e dal Barigioni. Il quadro a mano destra è di Giuseppe Passeri, e l'altro incontro è del Cavalier Pietro Leone Ghezzi. La flatua di s. Ciemente papa, e marite è scultural di Pietro Papaleo Palermitano.

## SCULTURA, E ARCHITETT.

Nell' altar maggiore ornato di quattro colonne di verde laconico, vi è il Crocifiso con la Madonna, e s. Giovanni dipinto a fresco da Innocenzo Tacconi Bolognese, allievo d'Anmibale Caracci .

A mano manca dell'altare vi è una porta che va alla confessione, ed in faccia al corridore vi è dipinta Maria Verg. col Figlio in braccio in mezzo a molti pellegrini, il tutto fatto dall' Albini, col difegno dell' Albano; altri però hanno opinione, che sia lavoro di Antonio, e Sisto Badalocchi, allievi di Annibale Caracci, e del Tacconi .

Calando alla confessione suddetta . si vedono sopra un altare le teste de' SS. Pietro, e Paolo, scultura in marmo di Niccolò Cordieri : e ritornando di sopra per l'altra scala vi è una balaustrata di marmo, e in faccia vi sono li SS. Pietro, e Paolo per terra morti dipinti a fresco dal Cay. Lanfranco . Il Bellori per altre nel fuo libro delle vite de' pittori dice , che fiano lavoro del Badalocchi, ma in oggi fono periti affatto dall'umidità .

Nell'altare, che siegue, vi è s. Bernardo, e nell' altro s. Carlo dipinti ambidue a fresco da Archita suddetto. Viene poi l'ultima cappella di s. Sebastiano, che su rinnovata dal Card. Francesco Barberini seniore, con disegno di Ciro Ferri, e la statua del Santo fu scolpita da Antonio Giorgetti ful modello del Bernino . Sopra le tre porte, che sono in questa chiesa. una delle quali conduce alle catacombe, vi sono diversi Santi dipinti a fresco da Antonio Caracci . D₹ DE' SS. NEREO, ED ACHILLEO,

FL ritorno in Roma per la portà, ora detta Latina, si trovano molte chiese, e fra l'altre dentro la città la cappelletta di S. Giovanni ante portam Latinam, che si dice architettura del Borromino, ed è tutta dipinta da Lazzaro Baldi. Si dice, che la tavola dell'altar maggiore sia di Federigo Zuccheri, e quella dell'altare di s. Antonio di Filippo Evangelisti. e quella della fagressia di Gio: Battista Brughi. Nella detta chiesa di s. Giovanni il sossitio su di pinto da Paolo Peruzzini per ordine del Card. Rasponi, che sece ristorare tutta la chiesa.

Entrando poi da porta s. Sebaftiano fi trova S. Cefarco de' Somafchi antichiffima chiefa reflaurata fotto Clemente VIII. Vi fono nell'altare di mezzo quattro colonne di broccatello, e negli altri due, quattro belliffime di bianco e nero. Si paffa pofcia a s. Sifto, ove è un convento de' PP. Domenicani, il cui modello, ed architettura è di Baccio Pintelli, reflaurata, e rinovata fotto il pontificato di Papa Benedetto XIII, con difegno del Cav. Raufino. Le priture del clauftro fono di Andrea Cafale.

La chiesa de'SS. Nerso ed Achilleo era antica, e mal ridotta; ma il Card. Baronio avutato in titolo la rissurò tutta, e poi la risce da' fondamenti, e la diede in cura a' PP. della sua congregazione dell' Oratorio di s. Filippo Neri.

a Vi e la storia di questa Chiesa scritta dal Crescimbeni .

SCULTURA, E ARCHITETTURA. ri. La facciata fu dipinta a fresco da Girolamo Massei, ed il quadro de'ss. Nereo, ed Achilleo, con s. Flavia Domitilla posto sopra un altare a mano manca, è del cav. Roncalli dalle Pomarance: le figure a fresco nelle mura della chiefa fono di Niccolò Circiniano.

# DI S. BALBINA, S. PRISCA, E S. SABBA.

Ta fituata nel monte Aventino s. Balbina: O chiesa ristorata da molti antichi Pontefici. come da Gregorio II., III., ed altri, e poi dal card. Pompeo Arigoni, che l'aveva in titolo. Stette finalmente fotto la cura de'PP. Eremitani di s. Agostino,e Pio IV. l'unì al Capitolo di s. Pietro, che la concedette a'Pii Operarj.

La tribuna è dipinta a fresco con diversi Santi da Anastagio Fontebuoni Fiorentino . Prima di giungere a s. Prisca si trova un'altra chiesa. dedicata a s. Saba, che da Gregorio XIII. fu conceduta per fondazione del Collegio Germanico, e dentro di essa è un sepolcro antico di marmo scolpito di bassorilievo.

La chiesa di s. Prisca è in cura de' PP. Eremitani di s.Agostino . Il card. Benedetto Giustiniani fece rifabbricare la facciata, e l' inalzò a miglior forma; fece anche rinnovare dentro la Confessione, e molti altri miglioramenti . e del tutto ne fu architetto Carlo Lambardo d' Arezzo. Fece anche fare da Anastagio Fontebuoni le figure dipinte fopra i muri de i lati della chiefa, e nell' altar maggiore è un quadro istoriato col battesimo di s. Prisca del cavalier Passignano .

# DI S. GREGORIO, ED ALTRE CHIESE UNITE.

I N questo sito, che è sul monte Celio, ebbe la casa paterna s. Gregorio Magno, che la consagrò a s. Andrea Apostolo, benchè ora sia detta di s. Gregorio. Il card. Scipione Borghese vi fece sare la facciata, e un nobilissimo portico tutto di travertini con l'architettura di Gio. Battista Sorla. Quivi stanno li monaci Camaldolesi.

Nel claustro avanti la chiesa sono sei belle colonne di ordine Jonico di marmo paonazetto. Si vede a mano dritta un deposito del Riparoli, dove è un bassorilievo di metallo, che rappresenta l'entrata di Cristo in Gerusalemme di Lorenzetto scultore con belli puttini, e termini. Quì fono stati trasportati alcuni altri depositi, che erano nella chiesa vecchia, e quello de' Signori Crefcenzj è architettura di Onorio Lunghi . Nell' anno 1734 fu terminata la nuova fabbrica di questa chiesa incominciata fotto Clemente XI. con architettura di Francesco Ferrari. La volta fu dipinta da Placido Costanzi; la tavola del primo altare a mano destra è di Giovanni Parcher Inglese, ove è rappresenta s. Silvia; la tavola del secondo e di Franceso Mancini, ove è s. Pier Damiani: nel terzo il s. Romualdo è di Francesco Fernandi detto d'Imperiali. Nella cappella di s. Greg. è la tavola rappresentante il Santo a federe, e si crede opera di Sisto Badalocchi. La tavola dell' altar maggiore è di Antonio Baleffra SCULTURA, E ARCHITETT.

75

fira Veronese, e questo altare colla tribuna su nel 1734 ornato a spese del Card. Quirini, che nel 1745 fece fare anche il payimento. Entrando nella navata sinistra, la Concezione al primo altare è del detto Mancini: la Madonna, con la B. Castora, B. Pietro, B. Ridolfo, e B. Forti Camaldolesi è di Pompeo Battoni, e il s. Michele nell'ultima è di Gio: Battista Bonfreni.

Dalla parte dell' Evangelio dell' altar maggiore è una porta, che conduce ad una cappella dedicata a s. Gregorio, fatta fare dal Cardinal Antonio Maria Salviati con architettura di Francesco da Volterra, il quale per esfer morto non avendo terminato il disegno,
Carlo Maderno da Como la persezionò. Nel
quadro dell' altare è dipinto a olio s. Gregorio
orante alla B. Vergine, con Angioli, e puttini, con gran maniera condotto da Annibale
Caracci, e de una delle insigni tavole di Roma a. Tutta la cappella, e la volta sono dipinte a fresco da Gio: Battista Ricci da Novara.

Poco distante si trovano tre chiesne unite; rinnovate dal Card. Baronio: e la prima è dedicata a s. Silvia, madre del medesimo s. Gregorio: nell'altare è la situa della Santa scolpita in marmo da Niccolò Cordieri, in mezzo a due colonne di porsido; nel 1608 il Card. Borghese vi sece sare il sossito, e ornare la tribuna con il Padre eterno, ed un coro di Angioli opera bellissima di Guido Reni.

La seconda è di s. Andrea, ristorata mede-

a Intagliata in rame dal Frey .

finamente dal Card. Borghese, ed il quadro del suo aitare è di mano del Cav. Roncalli dalle Pomarance, ove si a effigiata Maria Vergine, s. Andrea, e s. Gregorio, satti a olio sullo flucco: questo quadro è tra due colonne di bianco e verde sbiadato. Dalla parte dell'Evangelio, l'istoria di s. Andrea, che condotto al martirio adora la croce, dipinta nel muro, su colorita con gran maesfria da Guido Reni; e l'altra incontro, dove si rappresenta, quando s. Andrea su siagellato, anche questa con gran mamor di figure; è opera bellissima a srecto del Domenichino a, e gli ornati a chiaroscuro sono sua invenzio di rivenzione. I ss. Pietro e Paolo, di què, e di là dell'altare, sono di Guido Reni.

L'altra chiefina, o oratorio, è detta di S. Barbara, e ad essa desse mettere in sondo il Card. Baronio la statua di s. Gregorio, che sta sedendo, scultura in candido marmo abbozzata da Michelangelo Bonarsoti, e terminata da Niccolò Cordieri suddetto; e le pitture a fresco nelle muraglie con diverse scompariture, e vari satti del s. Pontesse Gregorio, sono opere di Antonio Viviano d'Urbino.

# De' SS. GIOVANNI, E PAOLO.

Uesta chiesa col monastero, che è nel medesimo monte Celio, su edificata anticamente da s. Pamachio monaco nella cala dove abitarono li suddetti Santi. Fu ristaurata da molti Cardinali, e fra gli altri il Card. Niccolò

a Fu intagliata in acqua forte magistralmente da Carlo Maratta

SCULTURA, E ARCHITETT. 77
colò Pelve vescovo di Sens, sece sare il coro
con due altari isolati.

Il Card. Fabrizio Paolucci Titolare rifece tutta la chiesa, e le cappelle; e li PP. della Missione di monte Citorio al presente la posfeggono per li fanti Efercizi. L'architettura è d'Antonio Canavari : i quadri delle tre prime cappelle a man dritta sono di Aureliano Milani, e quello della quarta cappella è del Cav. Marco Benefiali . L'altar maggiore isolato è disegno di Francesco Ferrari, e nel fondo della tribuna sono tre quadri a fresco: Quello di mezzo è di Giacomo Triga, quello a man manca del Piastrini, e quello a destra di Pietro Barbieri . I due Angioli sopra, fatti di stucco fono di Pietro Bracci . Nella volta della Tribuna il Cristo grande a sedere che dà la benedizione, con quantità d'Angeli, è opera a buon fresco lavorata da Niccolò Circiniano dalle Pomarance. Entrando nella navata finistra il quadro con s. Vincenzo de' Paoli è di Simone Lekowitz Polacco, e l'Assunta nel secondo è del Torelli, e il s. Paolo, e il s. Giuseppe negli altri due sono del detto Milani . I due busti nel ricetto della sagrestia uno d' Innocenzio XII, e l'altro del Card. Paoluccisono del detto Bracci. Le trenta colonne di differenti marmi pellegrini sono da considerarii ; e fra queste fingolari fi reputano le due di marmo nericcio, che sostengono l'organo sopra la porta interiore della chiesa .

#### DIS. ANASTASIA.

Ra molte chiese, che s' incontrano, proseguendo questo camino alle falde del monte Palatino, una è s. Anastasìa, fabbricata come si dice, nel 300 con gran magnificenza da Appollonia matrona Romana per darvi onorifica sepoltura alla medesima Santa . Fu poi molto ristorata, e fra gli altri sotto Urbano VIII fo fatta la facciata con architettura di Luigi Arrigucci Fiorentino . Poi il Card Ulderico di Carpegna vi fece fare molti ornamenti, essendone titolare; e Monfig. Arcivescovo Francefeo Maria Febei ornò la chiefa con una cappella, e un altare, ed abbelli splendidamente la tribuna; ed il Card. Nonio da Cugna titolare di detta chiesa la rinovò tutta con architettura di un fuo Gentiluomo dilettante nominato Carlo Gimmachi Maltese, ed il quadro del martirio della Santa nel foffitto fu dipinto da Michel'Angelo Cerruti .

Nella prima cappelletta è un quadro rapprefentante s. Gio: Battifta, rovinato dal tempo. A mano deftra in fondo alla navata è una cappella; e in effa i quadri laterali con istorie di s. Carlo, e s. Filippo Neri sono di Lazzaro Baldi.

Il quadro del fanto vescovo Torribio nell'attare della crociata è del Trevisai; e li sepolori delli due Monsig. Febei con li loro busti di bronzo nella tribuna surono fatti con disegno, ed architettura di D. Tommaso Ripoli, frate di s. Spirito.

п

Il quadro dell'altar maggiore architettura di Onorio Lunghi, dove fi rappresenta la nafeita del Bambino Gesà con quantità di figure, è del suddetto Lazzaro Baldi. La Santa figurata a frésco nella volta della tribuna con Angioli, e puttini, che la sostengono, è pure del medessmo; e la statua di marmo, posta nella confessione fotto l'altare, è scultura di Francesco Aprile Milanese, per la sua morte non in tutto finita, e terminata poi da Ercole Ferrata.

Nell'altare, che segue dall'altra parte, è dipinta Maria Verg, del Rosario con Gesù, altri Santi, e figure, di mano del sopraddetto Baldi.

Rientrando nella navata maggiore, vi è un altro altare, dove nel quadro è figurato s. Giorgio a cavallo, che uccide il drago, di Gio: Domenico Ponti Genovefe. E nella cappelletta di s. Girolamo è tra le pitture laterali un quadro a olio rapprefentante Apollonia matrona Romana, che fa fepellire s. Anafafia di Fabrizio Chiari. Sono in queffa chiefa venti belliffime antiche colonne, otto delle quali di pavonazzo feannellate, e due, che foftengono l'arco della tribuna, di Porta fanta rariffime.

DI S. GIORGIO, E S. GIO: BATTISTA DECOLLATO.

N Ell'antica chiesa di s. Giorgio, sono da offervarsi 20 antiche colonne; 12 di granito, 4 di marmo pario sannellate, e 4 intorno l'altare di granito nero. G 4 Quì

80

Quì vicina è la chiesa di S. Gio: Decollato prima detta s. Maria della sossa, che su conceduta da Papa Innocenzio VIII nel 1420 alla Compagnia della Misericordia, della nazione Fiorentina, che ha per istituto il dare ogni ajuto spirituale a' poveri da giustiziarsi. La detta nazione la risece da' fondamenti, e l'ornò di belle pitture.

Sopra la porta del fianco, entrando in chiefa, in una lunetta grande è dipinto il battesimo di Cristo S. N. da Monanno Monanni Fiorentino; ed il quadro del primo altare, seguendo a mano destra, con la nascita di s. Gio:

Battiffa , è di Giacomo Zucca .

Nel fecondo altare vi è figurato a fresco s. Tommaso, che pone il dito nel costato di Cristo, con gli Apostoli, da un allievo del Vafari: ed in quello, che segue, la visitazione di Maria Vergine, dipinta a olio, e per di sopra le figure a fresco, sono del Cavalier Roncalli. Sei Santi dipinti intorno all' arco della

cappella maggiore a frecco, sono di Giovanni Cosci; e la tavola dell'altar maggiore con dentro espressa la decollazione di s. Gio: Battilla, è opera di Giorgio Vasari, di cui è difegno l'ornato. Le pitture, che si ofiservono sotto l'arco dell'altare medesimo, sono di scuola Fiorentina.

Dall'altra parte, paffato l'altare del Crocisifio, vi è l'altro, dove sta dipinto s. Giovanni posto nella caldaja d'olio bollente, copiolo di figure attorno, fatto da Battista Naldini Fiorentino, che sece anche altri SanSCULTURA, E ARCHITETT.

ti di forra. Le figure dalle bande dell' ultimo altare, dedicato a Maria Vergine, con la gloria de' Santi di sopra, sono di Jacopino

del Conte .

Il s. Gio: Battifla, che predica, colorito fopra l'altra porta che va nel claustro, è del Cosci, che unitamente col sudetto Naldini, e Cav. Roncalli, fecero gli Apostoli, ed altre figure per di fopra vicino al foffitto.

Nelle cantonate del claustro sono due altari, in uno è la decollazione di s. Gio: Battista di Girolamo Muziano, e nell'altro la resurrezione di Lazzaro con molte figure,

farra dal medefimo Cofci .

ORATORIO DI S. GIOVANNI DECOLLATO.

Nito alla chiefa è l' oratorio della Compagnia, dove sono pitture bellissime : nell' altare vi è la deposizione di Cristo dalla croce a olio fatta da lacopino del Conte, e quest' opera delle sue è la migliore; e il s. Andrea con s. Bartolomeo, che stanno da i lati, sono di Francesco Salviati Fiorentino .

Il fuddetto Jacopino da giovane fece in quest' oratorio l' istoria dell' Angiolo, che annunzia a Zaccaria la concezione di s. Gio: Battifta, con gran diligenza espressa: l'altra ancora di s. Giovanni medesimo, che predica; e quella, che rappresenta, quando il gran Precursore battezzò il Figliuolo di Dio nel Giordano, con buon disegno, forza, e colorito condotta.

La prigionia di s. Gio: Battiffa fu dipinta da Bat-

Battiffa Franco Veneziano; e la cena d' Erode col ballo d' Erodiade, e la decollazione di s. Giovanni sono lavoro a fresco di prospettive adorno, di Pirro Ligorio nobile Napolitano. La visitazione di Maria Vergine è graziosa, e ben' intesa pittura di Francesco Salviati, che fu intagliata in rame a spese di Agostino Lacchetti . L'opera vicina della natività di s. Gio: Battifla è del medefimo . Nel sofitto vi sono buone pitture di scuola Fiorentina .

# DI S. ELIGIO DE' FERRARI .

I Ferrari fi unirono del 1500 con quelli che danno cavalli a vettura, ed avendo fatto una Compagnia, gli fu concessa questa chiefa, prima dedicata alli ss. Giacomo, e Martino, che del 1563 la rifecero da' fondamenti, e la dedicarono a s. Eligio.

Nel fecondo altare a mano destra vi è dipinta Maria Vergine col Bambino, ed altri Santi, da Gio: Vannini: ed in quello, che segue, è colorito s. Francesco, in atto di spi-

rare, da Terenzio da Urbino.

Nella tavola dell'altar maggiore vi è Maria Vergine, s. Giacomo Apostolo, s. Eligio, e s. Martino vescovo, il tutto a olio, di Girolamo Siciolante da Sermoneta, del quale fono anche l'istoriette, e figure dipinte nella volta di quella cappella.

Nell'altare , che segue dall'altra parte , è effigiato Cristo crocifisso con Maria Vergine, es. Giovanni, da Scipione Gaetano: e . . . i

SCULTURA, E ARCHITETTURA. 83 nel contiguo il quadro con s. Orfola è del fuddetto Vamini dipiuto in età di 12 anni, che a piedi vi ha fatto anche il fuo ritratto.

# PALAZZO SAVELLI, OGGI ORSINI.

S UL piano dell' altezza del teatro di Marcello è fondato quefto palazzo, che occupa tutta l'area del teatro, e la circonferenza della fabbrica nell'ordine fuperiore. Pu fatto in quefto luogo forfe per fortificarvifi nelle guerre civili. Sopra la porta della fala è affiffo un bafforilievo dell'arco di Marco Aurelio; ed in un lato del cortile fono colonne di granito fervite di materiale al muro moderno. In alto è un bafforilievo, che rapprefenta quattro gladiatori con elmi, uno de' quali è giacente e morto, e gli altri tre fi difendono volle loro armi contro una tigre, un orfo, ed un leone di bonifima maniera. In anticamera è la famofa fiatua di C. Pompilio &c.

# Di s. Maria in Portico in Campitelli, Palazzi Capizucchi, Paluzzi, e Serlupi.

S I denomina così quest' antica chiesa dal doglio, mutato dal popolo, ed è incontro a due belli palazzi de' fignori Paluzzi, e Capizzucchi, famiglie nobili antichissime. Il cardinal Pietro Damiano la chiama Basiliea, annoverandola fra quelle chiese; che appresso i Romani erano in gran divozione.

L' immagine di Maria fantissima, che qui

qui si venera, stava prima nella chiesa di s. Galla, ma dopo la peste Alcsandro VII. sabricò di pianta questa chiesa, e vi trasserì la detta immagine, con disegno di Carlo Rainaldi, di cui è anche la facciata. La prima cappella è de' Curiali di Collegio, trassortata qui da s. Eustachio, confagrata all' Arcangelo san Michele, e la tavola è del signor cav. Sebastian Conca. La cappella, grande della crociata ha una tavola di Luca Giordano, dove è s. Anna; e li stucchi sono di Monsù Michele, e del Cavallini, e i due putti son di Lorenzo Ottone. Il disegno dell' altar maggiore è di Melchior Cas'à Maltese.

La cappella di s. Gio: Batista del card. Altieri Camarlengo è riuscita bellissima; e per di sopra vi si vede in un occhio del tamburo della cupola una colonna trasparente, traspor-

tata dalla chiefa antica.

Dov' è oggi quest' altare, era prima un tabernacolo di marmo di fattura Gotica, nella forma di quelli due, ch'erano in isola pochi anni fa in s. Maria Maggiore, disfatti nella i rinnovazione della chiesa. Fu fatto fare da' signori Capizzucchi nel 1290. con quattro armi loro di mosaico col campo azzurro, e sbarra d'oro a traverso, opera di Adeodato, sigliuolo di Cossmo Cosmati, artefice famoso, che fece la cappella del Sancta Sanctorum nel Laterano.

In una cappella più avanti è un quadro con s. Giuseppe, creduto del famoso Mignardi Francese . Dall' altro lato della chiesa è SCULTURA, E ARCHITETTURA. 85 la cappella de' detti fignori Capizzucchi fatta dal Cardinale della famiglia. Il quadro è di Lodovico Gimignani, dove fi rapprefenta la caduta di s. Paolo, e la volta fu dipinta da Michelagnolo Ricciolini; e l'architetto è flato Mattia de' Roffi.

# DI s. CATERINA DE' FUNARI.

Del 1564, fu fabbricata questa chiesa con bellissima facciata, e campanile dal card. Federico Cesi, e en fu architetto Giacomo della Porta. E unita ad un monastero di monache di s. Agostino, che hanno cura di zitelle.

Entrando per la porta maggiore nella prima cappella a mano destra è in tela dipinta una s. Margherita, opera bellissima d'Annibale Caracci (1), mandata di Bologna da Lucio Massari suo allievo, che la copiò dall' originale del medesimo, che sta nel duomo di Reggio in una gran tavola con molte figure, e da quella di s. Caterina ricavò quella di s. Margherita; ed avendola poi Annibale ritoccata tutta, vi cancellò la ruota, e la corona , e vi fece la testa del drago sotto il piede, e nel mezzo del frontespizio dell' ornamento, fatto con suo disegno, espresse la coronazione della Madonna. Questa pittura in Roma gli recò credito fingolare, e nome di gran maestro.

La cappella contigua fatta fare dall' abate Ruis con architettura del Barozzi da Vignola ha fopra l'altare un Cristo morto con altre figure,

<sup>(1)</sup> Intagliata in Rame da Blo:mart .

figure, ed intorno, e fopra la volta diversi miracoli del Figliuolo di Dio, opere tutte del Muziani; li pilastri però son coloriti a olio da Federico Zuccheri.

La tavola con l'Assunta, e gli Apostoli nell'altro altare, è di Scipione Pulzone da Gaeta, e l'istorie a fresco nella volta sono

di Gio: Zanna detto il Pizzica.

Nell' altare maggiore è dipinto il martirio della Santa, dalle bande li fanti Pietro, e Paolo, e nella parte di fopra l' Annunziata, figure tutte a olio di Livio Agrefii da Forll; e l' iltorie della Santa, che fono dai lati con altri Santi, e puttini, fono di Federico Zuccheri fatti a fresco; ed alcuni puttini, e figure sotto alle medesime sono di Rasfaellino da Reggio.

Sopra l'altare della cappella dall'altra parte è dipinto s. Gio: Batifta in atto di predicare, ed intorno alla cappella, e nella volta fono altre iftorie del Santo, fatte a olio

da Marcello Venusti Mantovano.

Tutte le pitture, che fono nella volta dell' ultima cappella, passata la porta di fianco, dove nel quadro dell' altare è l' Annunziata, sono di Girolamo Nanni Romano.

Isola de' Mattei, Palazzo Costaguii, Boccapaduli, e Piazza Mattei.

I N questa piazza si ammira la bella fontana detta volgarmente delle Tartarughe, disegno di Giacomo della Portà, colle quattro statue di bronzo, che sossenzo la tazza, fatte su i modelli modelli di Taddeo Landini. Nel 1730 fu fatta ripulire dal Popolo Romano, onde fi videro le differenti qualità de' marmi antichi che la compongono, e l'efattezza delle flatue di metallo; ma dall'acqua fono nuovamente di maniera intartarite, che non fi diffingue niente.

Tutta l'isola detta de' Mattei è un compo-Ro di diversi gran pasazzi fabbricati da Signori di quella Famiglia . Il più magnifico è quello dirimpetto alla chiefa di s. Caterina . Ne fu architetto Carlo Maderno, e fu edificato d'ordine di Asdrubale Mattei . Le pareti degli antroni del cortile, e delle scale sono tutte ripiene di bassirilievi, busti, statue, ed antiche iscrizioni, de' quali accenneremo li più fingolari a. Queste sono un bafforilievo, che rappresenta un facrificio col bue coronato, altro co' foldati pretoriani ammutinati, una pompa Ifiaca &c. Le statue di Giulio Cefare, di Claudio, di Nerone, di Caracalla, ed altre incognite. Per la scala singolari sono le quattro sedie ritrovate nella Curia Oftilia, una col cuscino di basalte, le altre tre di manno Pario, l'ultima delle quali ha il cuscino trapuntato come in oggi si costuma : Il bassorilievo della caccia di Commodo, le statue di Pallade, della Dea Copia, di Giove &c. Nel portico avanti la sala dell'appartamento nobile vi sono altri bassirilievi ; tra quali la tavola Eliaca spiegata dall'Aleandro, le statue di Apollo, di una Musa, il busto belliffimo

<sup>2</sup> Dal prejente Sig. Duca Mattei fono siate fatte disegnare, ed intagliare in Rame tutte le cose antiche di questo Palazzo, e della sua Villa per darle alla luce.

lissimo di Alessandro Magno sopra la porta, e otto antiche colonne, quattro delle quali con bizzarri capitelli rappresentanti canesfre. Da questo piano si vedono le altre antichità disposte nelle pareti del cortile, e fra le altre il baforilievo di Meleagro, il ratto di Proferpina, le tre Grazie, l'adulterio di Marte, il sacrifizio di Esculapio, un Baccanale &c. I busti più grandi del naturale di Adriano, Antonino Pio, Marco Aurelio, L. Vero, Commodo, Severo, Ercole; e singolare sira le altre antichità che sono nella loggia è un busto di un Filosofo

incognito di greco scarpello .

Entrando nella fala, il Mosè, che rende grazte a Dio dopo il passaggio del mar rosso, dipinto a fresco nella volta è opera di Gasparo Celio: E profeguendo a mano finistra nella prima anticamera vi è una volta tutta ornata di flucchi dorati, e le pitture a fresco rappresentanti la storia di Giuseppe ebreo, fono del Cav. Cristosoro Roncalli dalle Pomarance; il pezzo però dove è Giuseppe venduto a' mercanti è di Giacomo Triga. Li quadri più fingolari di questa stanza sono un Cristo che caccia i profanatori dal tempio di Carlo Saraceni belliffino ; il trionfo di Cristo in Gerusalemme del Muziano, e la presa del medefimo all'orto del Caravaggio. Nella feconda anticamera la volta che rappresenta Giuseppe che si schopre a' fratelli è del Grappelli ; e fra i quadri, stupendissimi sono un s. Pietro, ed un s. Girolamo di Guido Reni : vi è una Samaritapa del Guercino, e un s. Francesco di Muziano.

ziano. Passata la terza camera che ha nella volta dipinta una prospettiva; nella quarta il Lanfranco ha espresso a fresco Giuseppe che fugge dalla moglie di Putifar : e nella quinta il medefimo Lanfranco ha dipinto quando spiega i fogni a Faraone . Viene in fine la galleria colla volta piena di ornati di Pietropaolo Gobbo-Cortonese, ed i quadri più singolari che vi si offervano fono un Crifto che libera l'Adultera opera bellissima di Pietro da Cortona, ed un presepe del medesimo: La cena di Cristo con gli Apostoli di Monsù Valentino, due del Caravaggio &c. In fondo di questa galleria vi è la testa antica di Cicerone con il nome scolpitovi anticamente che è reputata fingolare 2; Nelle piccole stanze contigue, la volta della prima è del Cavalier Roncalli; nella seconda Giuleppe che spiega i sogni a Faraone è del Domenichino, e nella terza l'Elia è del Lanfranco. Ritornando nella sala, e proseguendo per l'appartamento a mano destra; nella prima stanza, Isacco che benedice Giacobbe con tre donne, e puttini su eccellentemente nella volta dipinto dal Domenichino. Nella seconda vi è la visione di Giacobbe a fresco condotta dall'Albano: e finalmente la terza camera è tutta di bellissimi ornati a chiaroscuro con lumi d'oro dipinta dal medesimo Domenichino, che vi ha espresso nel mezzo della volta Giacobbe e Rachele cogli armenti, e veduta di paele stupenda, ed i fogliami, figurine, urne, vafi н

<sup>2</sup> Di cui si raggiona molto nel primo Tomo del Museo Capitolino

90. STUDIO DI PITTURA vafi antichi, ed altri ornati che vi fono, rendono questa camera in tutte le sue parti pregia-

biliffima .

Il palazzo contigno sulla piazza dirimpetto alla sontana su architettato da Nanni Bigio d'ordine di Jacopo Mattei, e nella facciata si vedono le vestigie delle pitture a chiaroscuro rappresentanti li fatti di Furio Camillo operate da Taddeo Zuccheri, che vi dipinse anche due camere.

Quello dirimpetto alla chiesa di s. Valentino su stato col disegno del Vignola, e l'altro verso l'olomo con architettura di Bartolomeo Breccioli. Il palazzo unito che resta dirimpetto a s. Lucia, su fatto edificare da Lodovico Mattei con disegno dell'Ammannato nel 1764; altri dicono sia architettura di Claudio Lippi da Caravaggio. Lo acquissarono i Signori Negroni, e ultimamente su comprato dal Marchese Durazzo. Nelle camere vi sono alcunei pitture a fresco di Francesco Castelli.

Palazzo Coffaguri. In un angolo della piazza Mattei è il palazzo Coffaguri, prima Patrizi, architettato da Carlo Lambardi Aretino.
Quivi nell' appartamento primo fono fette
fanze con belle pitture nelle volte, e degno
d'effere con-ifpecialità offervate. In una è Ercole che faetta il Centauro rapitore di Dejanira dell'Albano: in un altro il carro del Sole
con molti putti, e la Verità che feappa dalle
mani del tempo, pittura oltre ogni credere
ammirabile del Domenichino. Nella quarta è
Rinaldo addormentato fopra un bel carro tira-

# SCULTURA, E ARCHITETT.

to da due draghi con Armida che lo contempla , opera della prima maniera del Guercino, di un colorito, e di una forza flupenda. Appresso quella è una galleria dove in un grande ovato della volta è Venere con Amore, e da litre Deità del Cav. d'Arpino della sua buona maniera. Nella sanza che siegue tutta la volta è dipinta con molti bei putti, e nel colmo la Giustizia e la Pace si dice fattura del Lanfranco, ma sorse di Giacinto Brandi, quando era fresco dello sitie del si ou maestro. L'ultima ha un Arione sul delsino con una nave carica di marinari, pittura molto vaga del Roymanelli.

, Palazzo Boccapaduli. Per decorare, e rendere illustre questo palazzo basta dire, che qui si conservano i famossissimi Sagramenti del Pussino espressi in otto quadri, essendori un Sagramento replicato. Sono alquanto, benchè non molto diversi da quelli, che del medesimo autore si trevono in Parigi, intagliati più volte in rame.

# De' SS. SEBASTIANO, VALENTINO, E SANT' ANNA.

L'Achiesa di s. Sebastiano su ristorata ultimamente con architettura di Francesco Felice Pozzoli: la pittura per di fuori sopra alla porta è d'un allievo del Brandi; ed il· quadro del primo altare a mano destra, dove s. Giuseppe è avvistato dall' Angiolo, su colorito da un tal Felice allievo del medessimo.

Il quadro dell'altar maggiore, dove è figu-H 2 rato

rato s. Sebastiano, è del Cavalier d'Arpino; ed il s. Valentino nell'altro altare, che segue, è di Gio: Battista, scolaro del suddetto. Le pitture del soffitto sono di D. Placido Romoli Messinese.

Nella chiefa di S. Anna, fianno monache fotto la regola di s. Benedetto. Nel primo altare a man deftra fi vede colorito s. Giufeppe, e s. Benedetto, ed Angioli dal Savonara; allievo di Guido Reni; e ne' pilastri le figure a olio de' ss. Pietro e Paolo fono di Giufeppe Pafferi. Nell' altare incontro vi è dipinta Maria Vergine col Figlio, e s. Anna, da Bartolomeo Cavarozzi, detto il Crefcenzi.

La cappella maggiore è stata rinovata con disegno, ed architettura del Cavalier Rainaldi el el pitture, che vi si vedono, tanto nella cupoletta, quanto negli angoli, come anche ne i lati, e da per tutto, sono di Girolamo Troppa. Li quattro Angioletti, che fossenono l'immagine della Madonna, surono scolpiti da Paolo Naldini; li due sopra i ornamento dell'altare, dal Cavallino, e quelli di sotto dall'Ottone. Al presente si vede tutta rimodernata la volta della chiesa, e dipinta tutta dal Passeri.

# DI S. AMBROGIO DELLA MASSIMA.

S. CElestino I del 342 fondò questa chiesa; ce la dedicò a Maria Vergine: qui ebbe la casa. Ambrogio, che però su dettas. Maria d' Ambrogio, ed ora della Massima, dalla cloaca massima, che è quì vicina. La riscee-

SCULTURA, E ARCHITETT. 93
ró poi da' fondament con bella architettura
D. Beatrice Torres, ed il Cardinal fuo fratello del 1606 nella forma che è al presente, e
vi sono monache Benedettine. Nel primo altare a mano destra è la statua di s. Benedetto,
fatta sul modello di Francesco di Quesnoy
Fiammingo da Orfeo Buselli ; e nell'altro, che
forma, è un bel quadra capressenzate la de-

rare a unino ettra e la tratua e s. Beneeuch; fatta ful modello di Francefco di Quesnoy Fiammingo da Orfeo Buselli ; e nell'altro, che segue, è un bel quadro rappresentante la deposizione dalla croce con sopra una mezza figura dell' Eterno Padre, di Gio: Francesco Romanelli. Il quadro dell'altra maggiore con s. Ambrogio che libera un' inferma, è di Ciro Ferri, è il ciborio di metallo di pietre dure è opera di Domenico Ferrerio feultore. I quattro angoli della cupola, sono dipini da Francesco Cozza. L'operette nell'altare di Maria Verg. sono del Cavalier d' Arpino; e il quadro nell' ultima capella con s. Stefano è di Pietro da Cortona e.

#### DI S. ANGELO IN PESCHERIA.

Le antichità, che si vedono intorno a quefita chiesa, sono vestigie del portico di Ottavia; Ed essendo, anticamente apparito s. Michele Arcangelo, meritò, che al nome di lui il Pontesce Bonisazio II consagrasse una chiesa, che è stata poi da diversi Pontesci, e dal Card. Andrea Peretti risarcita nel 1610.

Li due quadri delle capellette a lato della porta della chiefa, e l'altro a mano dritta con s. Lorenzo fono di Gio: Battifta Brughi, e 1e pitture de' (compartimenti degli ornati rappre-

fentanti

Intaguato a buino dai Lauvemoni . C.C.

sentanti diversi fatti di s. Andrea Apostolo a cui è dedicata la cappella contigua sono di Innocenzo Tacconi allievo di Caracci. La tavola dell'altare rappresentante s. Andrea si crede del Vasari. Nel contiguo pratorio de' pescivendoli il quadro dell'altare è di Giuseppe Glezzi, e tre altri quadri vi sono di Lazzaro Baldi, e due d'un Fiammingo.

#### DI S. MARIA DEL PIANTO.

T U' questa chiesa per un miracolo ivi succeduto dell'immagine, che sta nell'altarmaggiore, e per il gran concorso, ingrandita, e rinnovata da' sondamenti nel 1612 con ditegno del Sebregundi. Benedetto XIV soppresse la confraternità, che era quivi, e la parrocchia, e la diede all'Archieonfraternita della Dotrina Crissina.

Nell' altare dalla parte dell' Evangelio del maggiore vi è un Crific crocififo di rilievo, e nell' altare incontro vi è s. Francefco con l'Angiolo, fi dice di mano di Lazzaro Baldi. Sotto i due coretti laterali all' altar maggiore fono due quadri ; in uno è Gesù Crifto, che di-futa co' dottori, e nell' altro s. Martino catecumeno, a cui appare lo fleffo Gesù Crifto, ambedue di buona mano, questo ultimo si crede di mano d'Agostino Ciampelli Fiorentino, allievo di Santi di Tito. La Fontana nella piazza giudea è invenzione di Giacomo della Porta.

DI S. TOMMASO DE' CENCI

Ontigua al palazzo de' Signori Cenci che vista del 1975, e de fu rifatta del 1975, e dotata da Franceico Cenci. Quivi fi vede una cappelletta dalla parte dell'epithola dell'altar maggiore, tutta dipina con diversi fatti di Maria Verg. da Girolamo da Sermoneta. E' chiefa parocchiale.

DI S. MARIA IN PUBLICOLIS.

E' Questa chiesa secolare, parocchia, e Jus-

Monfig. Santacroce, che fu poi Cardinale in tempo d' Urbano VIII, la fece rifar da' fondamenti con la fua facciata, con archiettura di Gio: Antonio de' Roffi, e l' adornò di

pitture .

Il quadro del primo altare a man defita è del Cavalier Raffaelle Vanni, ed è anche suo quello dell'altar maggiore, dove si rapprefenta la nascita di Maria Verg. Il disegno de' sepoleri, e il belli rittatti sono di Gio: Francesco Grimaldi Bolognese; ed il s. Francesco mell'altro altare è copia di Gio: Francesco si di datto altare è copia di Gio: Francesco si suddetto, da uno del Caracci.

Vi sono due maestosi depositi del Marchese Santacroce seniore, e del Principe D. Scipione, e il medaglione co' putti di quetto sono di

Gio: Battifta Maini .

#### Dr S. CARLO A' CATINARI .

'Anno 1612 fu cominciata la fabbrica di questa chiesa con l'abitazione de' Chierici Reg. di s. Paolo, detti Barnabiti, e dopo il Card. Leni lasciò grandi facoltà, e denari per poter ridurre a perfezione questa bella imprefa . Ell' è parrocchia . L'architettura della chiesa è di Rosato Rosati ; e la facciata su satta con difegno di Gio: Battifta Soria.

La prima cappella è ricca di marmi disposti con architettura di Simon Costanzi . e appartiene alla casa Costaguti, essendo stata eretta dal Cardinal Gio. Battiffa . Il quadro della Nunziata è una delle bell'opere del Lanfranco. Il quadro col martirio di s. Biagio nell' altar della cappella grande, che segue, è di Giacinto Brandi , l'architettura però è del Cavalier Rainaldi .

Nella cappella seguente il quadro è d' Antonio Gherardi, che fece anche il disegno di questa cappella dedicata a s. Cecilia . E nell'altra cappelletta della B. Vergine il quadretto è copia fatta da Pietro Valentini dall'originale di Scipione Pulzone da Gaeta che sta nel coro fuperiore.

Nel quadro dell' altar maggiore, disegno di Martino Longhi, si vede dipinto s. Carlo. che porta il fanto Chiodo fotto al baldacchino, con molte figure, opera bellissima del Cavalier Pietro da Cortona a.

La volta della tribuna fu dipinta dal Lanfranco

<sup>.</sup> a Iniagliata in rame dal Frey

franco già vecchio, ed il ciborio di pietre preziole e metalli dorati , fu fatto con dilegno di Simone Coffanzi .

Il lanternino della cupola ha dentro dipinto un Dio Padre con puttini da Gio: Giacomo Semenza Bolognese, allievo di Guido Reni; e le quattro virtù, che sono nelli peducci di essa cupola, dipinte con belle, e peregrine invenzioni , fono eccellenti opere del Domenichino 2 .

Vicino alla porta della fagrestia, seguitando il giro è un' altare con li ss. Mario, Marta, Abacuc, ed Audiface; opera del Romanelli; e nella cappella grande che siegue è dipinto il transito di s. Anna, da Andrea Sacchi, quadro eccellentissimo ed in grandissimo conto tenuto b.

L' ultima cappella è stata rifatta, ed ornata di marmi coll'architettura di Mauro Fontana, dalla casa Cavallerini, e dedicata a s. Paolo: il quadro dell'altare che rappresenta la caduta del medesimo è di Giuseppe Ranucci allievo del Cav. Conca, e li due ovati laterali, e la volta sono di Filippo Mondelli : le pitture a fresco a piedi della chiesa sopra le porte, dove è s. Carlo che fa elemofina, una è di Mattia Preti detto il Cavalier Calabrese, e l'altra è di Gregorio suo fratello.

Nella sagrestia vi è un quadro, che stava prima nell'altar maggiore, con s. Carlo in atto di orare, ed un Angiolo in aria, che rimette la

spada,

a Intagliate in rame dal Frey . b Intagliato in rame dal frey .

spada., di mano d'Andrea Comodi Fiorentino, e un altro che rappresenta il transito di s. Benedetto di maniera antica, che stava sull'altare di una piccola chiesa detta s. Benedetto in clausura situata sulla piazza, e fatta demolire da Alessandro VII. Dietro all'altar maggiore è un s. Carlo mezza sigura bellissima a fresco di Guido Reni, che stava nella sacciata della chiesa.

#### PALAZZO SANTACROCE.

Ueflo palazzo dell'antica Famiglia Romana Santacroce, fu architettato da Francesco Peparelli. Nel fregio che è nel cortile vi sono de' bassirilievi antichi bellissimi rappresentanti il trionso di Bacco e Sileno, ed alcuni sono di stucco. Per le scale sono statue, e busti antichi. La galleria ricca di eccelenti quadri è dipinta da Gio: Battista Ruggieri Bolognese allievo del Gessi, e vi sono altre pitture a fresco di Agostino Giampelli.

Quì vicina è la chiesa di s. Salvatore in Campo edificata nel 1639 con disegno del sud-

detto Peparelli .

ORATORIO DELLA SS. TRINITA' DE' PEL-LEGRINI . CHIESE DI S. BARTOLOMEO DE' VACCINARI, S. MARIA IN MONTI-CELLI, E S. PAOLO ALLA REGOLA.

I N quest' Oratorio per esser vicino alla piazza
Giudea si predica ogni sabbato a gli Ebrei .
Nell'altare è un quadro grande, dove è
dipinto s. Gregorio, che dice messa, e vi è rappresentata parte della chiesa di s. Pietro, e
tutta

tutta la corte di Roma con diversi ritratti di Cardinali di quei tempi , fra i quali è il ritratto del Card. Ferdinando Medici, allora giovane, che è avanti gli altri, opera di Giacomo Zucchi Fiorentino.

Per la strada de' Vaccinari nel Rione della Regola si vede a mano destra questa chiesa di s. Bartolomeo , già detta di s. Stefano in Silice data alla Compagnia de' Vaccinari da s. Pio V nel 1570, e rifatta di nuovo nel 1723. Il quadro del primo altare a mano destra è di Giacomo Zoboli, quello dell'altar maggiore è di Gio: de Vecchi ; i laterali, e gli altri tre altari sono di Michelangelo Cerruti.

S. Maria in Monticelli antichissima chiesa parochiale detta prima s. Maria in arenula fu fatta riflorare da Clemente XI con architettura di Matteo Saffi, e conceduta a' PP. Dottrinari Avignonesi . Il quadro del primo altare a mano destra è di Odoardo Vicinelli : il secondo della Flagellazione di Crifto alla colonna è di Gio: Battiffa Vanloo ; il terzo è di Gio: Battista Puccetti . Quello dell'altar maggiore, cogli Angeli a fresco, intorno all' antichissimo Salvatore di mofaico è opera di Stefano Parosel . Il quadro del primo altare dall'altra parte è del medefimo Puccetti . Nella cappella che fiegue è un divoto Crocifiso : e la tavola dell' ultimo altare è della scuola di Giulio Romano. L'ovato fulla porta al di dentro della chiesa è di Andrea Procaccini .

S. Paolo detto S. Paolino alla Regola . Vi zisiedono i PP, del terzo Ordine di s. France-(co

sco Siciliani, che edificarono questa chiesa con architettura di Fr. Gio: Battifta Borgonzone, e la facciata è di Ciacomo Ciolli, e Giuseppe Sardi . La s. Rosalia nel primo altare a mano destra è di Cristofaro Creo; il s. Francesco nel seguente è di Gio: Battista Lenardi . Nella tribuna dell' altar maggiore dipinse a fresco i fatti di s. Paolo Luigi Garzi. Il quadro della capella che fiegue dedicata a s. Anna è di Giacinto Calandrucci . e la volta a fresco è di Salvator Monofilio allievo del Conca. Il s. Antonio di Padova nell'ultima cappella è del medefimo Calandrucci . L'ovato vicino è di Giacomo Diol, e gli altri tre nelle testate delle navate sono di Biagio Puccini. La pittura della volta nella sagrestia è d' Ignazio Stern .

DEL MONTE DI PIETA', E SUA CAPPELLA.

I L palazzo del monte di Pietà, che apparteneva alla casa Santacroce su da principio architettato da Ottavio Mascherino; è stato ingrandito ne' tempi dopo con disegno di Carlo Maderno; del Breccioli, e ultimamente è stato accresciuto coll' aggiunta di un nuovo braccio, che corrisponde fulla piazza della Trinità satto con architettura di Niccola Salvi. A mano destra della porta principale è una bellissima cappella, tutta incrostata di pietre mischie di valore, satta con l'architettura, e disegno di Mattia de' Ross, terminata da Carlo Francesco Bizzaccheri, e pell'altare si vede un bassorilevo di marmo, pell'altare si vede un bassorilevo di marmo,

Scultura, e Architett. 101

con la Pietà, e quantità di figure, opera di Domenico Guidi \* . 1 baffirilievi laterali nella crociata fono di Gio: Teodone, e di Monsù le Gros, celebri fcultori Francefi: il primo espresse i gli di Giacobbe trovati rei dinanzi a Giuseppe per la coppa d'oro; e l'altro, l'istoria di Tobia quando presa il denaro, e ne riporta la poliza; e nelle nicchie vi sono scolpite le statue delle quattro Virtù: La Fede è di Francesco Moderati, la Speranza di Agostino Cornacchini, l'Elemosina di Bernardino Cametti, e la Carità di Francesco Mazzuoli.

# DI S. BARBARA DE' LIBRARI .

P Er la strada de' Giubbonari , seguitando il camino sulla mano destra , è s. Barbara , che anche si chiamò ultimamente s. Tommasso d'Aquino , e s. Gio: di Dio per essere avvocati della consigerata nel 1306. Clemente VIII sa diede alli PP. Gesuata, che poi la rinunziarono alli sudetti del 1610 ; ed ultimamente Zanobi Massotti libraro l' ha ristorata con l'architettara di Giuseppe Passerijed abbellita di preture.

In una nicchia della facciata della chiefa è feolpita nel travertino s. Barbara da Ambro-

gio Parisij .

Entrando in chiesa nella prima cappelletta è una immagine antichissima di Maria Vergine; e nell' altare, che segue, vicino alla sagressia, dove è il Crocissiso, le figure laterali a fresco sono di Luigi Gazzi.

I3 Ilqua-

a intaguate in tame a bulino C. C.

Il quadro dell' altar maggiore, dove è figurata s, Barbara, è opera del medefimo Garzi; , e fono anche fue tutte le pitture a frefo, che fi vedono e nelle volte, e da i lati della chiefa, dove vi ha efpreffo s. Francefco, s. Antonio di Padova, s. Filippo Neri, e s. Terefa,

Nell' altare, che segue, vi è dipinta Maria Verg, col Bambino, s. Tommaso d' Aquino, e s. Sabba, creduto di Francesco Ragusa, e s. Gio: di Dio, coloritovi di nuovo, dove era s. Barbera, su fatto da un giovane; e ricoccato dal suddetto Garzi; e nella cappelletta ultima de' Signori Specchi, vi è dipinto s. Sabba, operà di Gio: Battista, allievo di Baciccio.

# DI S. TERESA, S. GIOVANNI DELLA CRO-CE, E SUO OSPIZIO.

Uest' Ospizio, che resta nella piazza del Monte di Pietà, è parte del palazzo Barberini; in cui abitò da Cardinale Urbano VIII. Ne secero compra li PP. Carmelitani Scalzi, che vi hanno stabilita la loro Curia, ed apertovi ancora questa chiefa nel Pontificato di Clemente XII sotto l' invocazione de' Santi fuddetti i. Il quadro nell' altar maggiore è pitura dell' Abbate Gasparo Serenary Messines e Quello in uno degli altari laterali, in cui è essigiata Maria Verg. con s. Elia, e s. Simone Stoch è di Giuseppe Peroni Parmegiano; e l' altro incontro del Transito di s. Giuseppe è copia da una ravola di Carlo Maratta.

CHIE-

# SCULTURA, E ARCHITETT. 103

Chiesa della SS. Trinita', e Ospizio de' Pellegrini, e Convalescenti.

IN questo luogo era anticamente una piccola chiefa detta s. Benedetto in arenula, che el 1578 su concessa abaolo IV alla Compagnia eretta da alcuni Sacerdoti, e Secolari insieme con s. Filippo Neri per alloggiare i poveri Pellegrini e Convalescenti. Le diedero il titolo della Sssa Trinità, e la rifecero in maggiore, e bella forma, e su terminata del 1614 con l'architettura di Paolo Maggi: la facciata su fatta a spese di Gio: Battisla de' Rossi mercante, coll' architettura di Francesco de Santis, e li quattro Evangelisti di travertino sono di Bernardino Ludovis.

Le figure nella prima cappella a mano defira, dov'è il Crocififo, fono della feuola di Gio: de Vecchi; e nell'altare che fiegue un divoto Sacerdote dipinse il quadro che rap-

presenta s. Filippo Neri .

L'Annunziata a olio dipinta nella terza cappella colle altre pitture a freco, fono opere di Gio: Battifla da Novara; il s. Matteo Apostolo di marmo, che sia nell'altare della crociata, su fuscolpito da Cope Fiamingo; e l'Angelo pure di marmo, che porge al dette Santo il calamaro, è opera di Pompeo Ferrucci Fiorentino. La pittura dell'altar maggiore con la SSona Trinità è fattea infigne di Guido Reni \*. Li due belli Torcieri di metallo sono opera di Orazio Censore. Li quattro Profeti

a Integliata in rame dai Erej .

negli angoli della cupola fono di Gio: Battifta Ricci da Novara, come anche intorno alla Madonna, che è nell' altare dall'altra parte, il s. Giuseppe, e s. Benedetto a olio, sono del medesimo Novara.

Segue l'altra cappella, che nel quadro dell'altare ha effigiato il Pontefice s. Gregorio con altre figure, e le anime del purgatorio, tutta dipinta da Baldaffar Croce. Nel quadro della contigua vi è colorita a olio Maria Vergine a federe con Gesù, s. Agostino, e s. Francecco, dal Cav. d'Arpino; e di I resto della cappella è di mano del fuddetto Baldassarre.

L'ultima cappella, ha il suo quadro con s. Carlo, s. Filippo, ed altri Santi, opera di Gulielmo Cortesi detto il Borgognone, e le istorie a fresco de' medesimi Santi, sono di Gio: Battista Ferreri allievo del Maratta.

Unito alla chiesa è il grande Ospizio in cui si ricevono in ogni tempo dell'anno i pellegrinie convalescenti di ogni nazione, alloggiandoli, ed alimentandoli per tre giorni. Vi sono nel Refettorio molte memorie di Pontesci, e Cardinali che hanno benesicato questo luogo pio, fra i quali il busto di metallo di Urbano VIII è modello del Cav. Bernino gettato dal Laurenziano, ed i putti che tengono il Triregno sono di Domenico Ferrerio. Quello di Innocenzo X è dell'Algardi; ed il Ritratto del regnante Pontesce Elementato XIV è di Pietro Bracci.

#### SCULTURA, E ARCHITETT. IOC

OSPIZIO DE' SACERDOTI, E FONTANONE AL PONTE SISTO .

F U edificato questo Ospizio d'ordine di Sisto V con architettura di Domenico Fontana per i mendicanti, ed invalidi, che forto il Pontificato di Clemente XI furono trasportati a s. Michele a Ripa, e su affegnato per convitto di Sacerdoti fotto la direzione de' Padri delle scuole pie ; ed accresciuta la fabbrica dalla parte posteriore vi sono state poste le Zitelle mendicanti dette le Zoccolette . Vi è la chiesa dedicata a s. Francesco d' Affifi col quadro che rappresenta il Santo, opera di Gasparo Celio.

Il nobile Fontanone, che è sotto questo Ofpizio, e che fa prospetto alla strada Giulia fu edificato con vago difegno di Gio: Fontana . che condusse l'acqua Paola per ordine di Paolo V.

DI S. GIOVANNI EVANCELISTA. E S. PETRONIO DE' BOLOGNESI .

Regorio XIII nell'anno fanto del 1575 G concedè questa chiesa alla compagnia de' Bolognesi, che l'arricchirono di belle pitture. Nel quadro dell'altare a mano destra è istoriato il transito di s. Giuseppe con molte figure da Francesco Gessi allievo di Guido quello di s. Caterina da Bologna è opera di Gio: Giuseppe del Sole.

L'altar maggiore ha il quadro con Maria Vergine, Gesù, s. Gio: Evangelista, e s. Petronio,

tronio, con Angioli, e Puttini, bell'opera del Domenichino. il quale nella immagine della B. Vergine col Puttino ha espresso eccellentemente il decoro e la maestà, che le si conviene; e nell'altare dall'altra parte è dipinto Cristo morto con altre figure, dal Savonanzi, altro allievo di Guido Reni.

# PALAZZO SPADA, PRIMA CAPODIFERRO.

F U edificato questo Palazzo dal Card. Giro-lamo Capodiferro nel Pontificato di Paoto III con architettura di Giulio Mazzoni da · Piacenza allievo di Danielle da Volterra, che ornò di stucchi, e bassirilievi la facciata del palazzo, tutto il cortile, e diverse camere dell'appartamento nobile, avendovi dipinto in più luoghi a olio, e particolarmente la prima anticamera, ed una piccola galleria; tutte cariche di figure, ed ornati di stucco. Passò poi nella famiglia Mignanelli, e da questa in tempo di Urbano VIII al Card. Bernardino Spada, che lo fece rimodernare, e arricchire di vari ornamenti dal Borromino, che nel pian terreno in un giardinetto interno fece un bellissimo portico di colonne, che va in prospettiva. Per una ampia e comoda scala si entra nella sala del primo piano tutta dipinta a prospettive, dove è la famosa statua di Pompeo Magno, che fu nella sua basilica, e che sotto il Pontificato di Giulio III fu ritrovata nel vicolo de' Leutari vicino alla Cancelleria . Nella seconda anticamera vi è quantità di eccellenti quadri, e fingolari fra gli altri sono una Gin-

# SCULTURA, E ARCHITETT. 107

Giuditta, e una Lucrezia figure più grandi del naturale di Guido Reni a. Un David colla testa di Golia di Niccolò Pussino, ed altro del Guercino. Vien dopo un altra camera ripiena di buoni quadri, di dove si passa alla galleria ; in cui si ammirano lo stupendissimo ritratto di un Cardinale Spada di Guido Reni, ed il ratto di Elena istoriato al naturale del medesimo b : la Didone moribonda del Guercino: diversi belliffimi antichi ritratti , fra i quali il ritratto di Paolo III del Vafari, e quello di una donna di Giorgione, e una visitazione di s. Elisabetta di Andrea del Sarto. Nella camera contigua vi è un fregio dipinto in tela da Pierin del Vaga non terminato per la sua morte, ricco di figure, e ornati pregiabilissimi.

Nell'altro braccio dell'appartamento nobile i fregi, e foffitti delle camere sono dipinti a olio da autori incerti, ma fra questi alcuni si riconoscono del medessimo Mazzoni; e Girolamo Sicciolante da Sermoneta e vi dipinse in una sala i fatti de' Romani, col fregio dipinto da Luzio Romano, ma queste pitture sono ritoccate, e guaste: ed in sine vi è un'altra galleria piena di buoni quadri fra' quali uno dell' Albani; e alcuni disegni del Guercino.

Nell'appartamento a pian terreno sono de' busti antichi, statue, e otto bassirilievi eccellenti; e nell'ultima stanza vi è la bella antica statua di Antistene sedente, e diversi busti de' Signori della Famiglia Spada. Vi sono an-

cora

a Intagliati in acqua forte. C. C. b Imaguato in acqua forte. C. C. c Vedi Bagliani nelle lovo vite.

cora, un quadro del Guercino rappresentante Affuero, ed Ester mezza figura al naturale ; e Crifto nell'orto di Monsii Gherardo delle notti . Vi è nell'appartamento superiore un bel museo, il cui maggior pezzo è l'Iliade d' Omero di antico lavoro .

# CHIESA DELLA MADONNA DELLA QUERCIA.

A compagnia de' Macellari avendo otteunuta questa chiesa nel 1 532 la rifecero di movo nel Pontificato di Benedetto XIII con architettura di Filippo Rauzzini. Il quadro del battesimo di Cristo nel primo altare è di Filippo Barberi, ed il Crocifisso incontro è di Filippo Evangelista.

# PALAZZO PIO IN CAMPO DI FIORE. E PALAZZO PICHINI .

AL Card. Francesoo Condolmero Vice-Cancelliere in tempo di Eugenio IV fu fabbricato questo palazzo sopra le ruine del Teatro di Pompeo: paísò poi nelle mani della Famiglia Orfina, detta di Campo di fiore, e questa estinta, ne' Principi Pio di Carpi di Ferrara, che vi alzarono con bel disegno di Camillo Arcucci la parte verso tramontana .

Il Palazzo Pichini ha la bella veduta fulla piazza di Campo di Fiore e Farnese, su rifabbricato ultimamente con architettura di Alesfandro Specchi . Vi fono molte antiche statue. e fra le altre il famolissimo Meleagro in piedi colla testa del Cignale Calidonio, e col cane scolpito in marmo pario da greco scarpello; ritroSCULTURA, E ARCHITETT. 109 ritrovato vicino la chiesa di s. Eusebio; una Faustina in figura di Venere &c.

#### PALAZZO, E PIAZZA FARNESE.

N Ella piazza detta Farnese sono da osservarsi le due gran Conche di granito di Tebe, che dagli antichi si adoperavano ne' bagni, ciascheduna lunga palmi 25, e alta 6 adattate ora alle due sontanè.

Il primo architetto del magnificentissimo palazzo Farnese su Antonio Picconi da s. Gallo a. Lo cominciò quando Paolo III era Cardinale, ma fatto Papa, il s. Gallo alterò, e ingrandì l' idea tutta alla fabrica, che era giunta al primo piano, e tirolla a fine; ma il cornicione si fece col disegno di Michelangelo Buonarroti, il quale rifece quafi in altra forma tutto l'interno del medefimo palazzo colla scala, e particolarmente gli ornati del cortile, eccettuatone il primo piano, come dice il Vasari . Giacomo della Porta s'immortalò nel difegno della facciata di mezzo dalla parte occidentale dove fon comprese due bellissime logge, una a terreno, e l'altra all'ultimo piano. L' ingresso è ornato di grosse colonne di granito, e sotto i portici del gran cortile riquadrato si vede fra le molte antiche statue il famoso Ercole di Glicone, a cui furono fatte le gambe da F. Guglielmo della Porta con tanta eccellenza, che ritrovate poi le antiche, Michelangelo non volle cambiarle. La Flora, il cui panneggiamen-

a E non Bramante come si asserifce nella Roma antica e mederna.

giamento è ammirabile, un torso con un caneftro in capo stimacissimo, che sta in terra appoggiato a un pilastro. A piè di altro Ercole vi è la grande urna ritrovata nel mausoleo di Cecilia Metella nella via Appia : la statua di Atreo, ed altre. Nel portico del secondo cortile, oltre le statue di Filippo Juniore, e di donna ignota, nelle nicchie fono le due belliffime teste colossali di Vespasiano, e di Antonino Pio . In una camera a pian terreno si vedono la statua intera di Caracalla, un Atlante col globo fopra le spalle, alcuni busti, ed altre sculture : E nell'ultimo cortile si ammira il celebre gruppo, che rappresenta Zeto, e Anfione, che legano Dirce alle corna di un toro, di cui fa menzione Plinio, il tutto maggiore del naturale trovato nelle terme di Caracalla. Sonovi anche alla rinfusa molte altre flatue. busti . e frammenti di antichità . Ascendendo la nobilissima scala si vedono nel ripiano due statue colossali giacenti, che rappresentano due fiumi, e nel mezzo un delfino avviticchiato colla coda ad un giovinetto creduto Alfeo; e sopra in tre nicchie i busti di Giove. Castore, e Polluce. A i lati della porta principale della sala sono due statue di prigioni Daci, e sopra la porta dell'appartamento nobile un busto di Pirro . Nella sala il gruppo , che rappresenta Alessandro Farnese con una vittoria, che l'incorona, e il fiume Schelda incatenato, e la Fiandra a' piedi suoi genufielfa, fu scolpito in un pezzo di colonna del tempio della Pace da Simone Maschino Carrarefe

#### SCULTURA . E ARCHITETT. refe ful modello di Gasparo Celio. Da i lati del camino sono le due statue di F. Guglielmo della Porta di cui si è parlato alla pagina I r e molte altre antiche, e busti diversi in marmo . Nell' anticamera dipinse due gran facciate Francesco Salviati : in una è Eugenio IV che dà il bastone di generale di s. chiesa a Ranuccio Farnese il vecchio, e nell'altra Paolo III che sa la stessa funzione con Pier Luigi, dove in lontananza è Carlo V, e il Card. Alessandro Farnele, e questa facciata fu finita da Taddeo Zuccheri. Nelle stanze che sieguono, i fregi sono di Daniele da Volterra . Nella sertima stanza vi si ammirano undici busti antichi, che rappresentano Giulio Cesare, Ottaviano, Vespasiano, Tito, Domiziano, Trajano, Commodo, Treboniano, e fingolarissimo fra gli altri è quello di Caracalla, ed altri tre incogniti . Il celebre buflo di Paolo III fatto dal Buonarroti, che sul piviale vi ha espresso mirabilmente alcuni piccolissimi bassirilievi; altro confimile del medefimo Pontefice . due statuette a cavallo, un pastore, e una pastorella con quattro cani, un amorino che dorme ; un Meleagro in bronzo, due flatuette di Ercole bambino che firangola il ferpente, una tavola di porta fanta e verde antico con piedistallo scolpito dal Buonarroti, e due bellisfimi baffirilievi .

Nel camerino che fiegue, Annibale Caracci fra vari ornati di flucco fimboleggiò le azioni della virtù; e nello spazio di mezzo della volta rappresentò Ercole nel bivio, e ne' due ovati ovati per lungo il medefimo Ercole, che sostiene il mondo, e che riposa. In due lunette sono le savole di Ulisse quando libera i compagni dalle insidie di Circe, e quando si sece legare all' albero della nave all'isola delle Sizene. In una delle due altre lunette incontro le senestre del cortile del palazzo rappresento li due fratelli Ansinomo, ed Anopo portando i genitori per salvargli dalle siamme dell' Etna, e nell' altra Medusa a cui Perseo recide il cano.

Passata la camera laterale in cui sono da osservarsi una antica Vestale di paragone, ed una Roma trionfante di porfido, e la camera di udienza, si trova altra camera piena di rarissime antiche statue ; e sono un'Atlante , e due Fauni ; la bella Venere callipica, ed altre due Veneri che escono dal bagno; un Mercurio, e Camillo in bronzo, i busti di Giove, Solone, Mitridate , Bruto , Cicerone , Giulio Cesare , Domizio, Nerone, Antonino Pio, Caracalla . Macrino . Faustina . ed altre . parte in marmo scolpite, e parte di bronzo. Un gran valo sepolerale con figure in bassorilievo stupende, e finalmente una gran tavola di varie pietre orientali co' piedistalli scolpiti da Michelangelo.

La galleria che è in lunghezza paími 90, e 28 in larghezza fu dipinta eccellentifimamente tutta dal fuddetto Annibale Caracci, che nella volta accommodò il nobile [partimento per dar luogo alle sue maravigliose invenzioni nel modo che siegue. Ne' quattro lati della galleria

SCULTURA, E ARCHITETT. galleria fopra il cornicione rappretentò quattro Amori, che danno la forma al bel concetto di tutta l'opera, ne' quali con varj emblemi volle esprimere la guerra e la pace tra il celeste, ed il volgare amore, fecondo l'idea di Platone. Incominciò poi le pitture delle favole dell'amor profano con un gran Baccanale, che collocò nel mezzo della volta, come in principal veduta . Vedesi in essa il coro di Bacco, e di Arianna sopra i carri, colla comitiva di altri Dei, Satiri , ed altre figure che accompagnano quel trionfo. In due ottangoli lungo la volta nelle testate del sudetto Baccanale dipinse Paride che prende il pomo d'oro da Mercurio, e il Dio Pane, che confegna a Diana la lana del suo armento. Nel muro laterale dirimpetto alle finestre fra due medaglie ove vedonsi Apolline che scortica Marsia, e Borea che rapisce Orizia, espresse con grande artifizio il talamo di Giove, e di Giunone. Siegue poi il quadro di Galatea nel mare accompagnata dalle Nereidi, e dagli amori, che fu da Agostino fratello di Annibale colorita. Fra l'altre due medaglie, ove è Euridice ricondotta all' inferno, ed Europa dal Toro rapita, è la bella pittura d' Endimione che dorme, e la Luna che lo riguarda. Dall' altra parte del muro opposto a questo, fra le due medaglie d'Amore che lega al tronco il Satiro; e di Salmace che abbraccia Ermafrodito; è la figura di Venere ed Anchise sopra il suo letto con Amore. Incontro alla Galatea nel quadro maggiore del mezzo è l'Aurora coronata di rose col suo amante ĸ Cefalo .

Cefalo, e quetta pure fu dipina da Agostino. In altre medaglie che fieguono è Siringa trafformata in canna seguita dal Dio Pane; Leandro che si annega; e nel mezzo Ercole che vezzeggia la sua Jole Contiene ogni testata della Galleria un solo quadro riportato sopra il fregio, alto sopra 14,e largo sopra 10 palmi . Scorgesi nel primo Polifemo sedente sopra uno scoglio che suona : Nel secondo lo stesso Polifemo che lancia un pezzo di scoglio contro il suo rivale Aci . Sopra le mensole delle cornici de' due quadri seggono in bizarre attitudini due Satiri che sostengono alcuni festoni; e nel mezzo è situato un piccolo quadro alto palmi 4, e lungo circa to , nell'apertura d' un vano maggiore . e sfondato finto nella volta . Quì è da notarfi un bellissimo , e rarissimo effetto di prospettiva, che Annibale andò ricercando perchè in questa sua opera non mancasse parte alcuna della pittura. Finse adunque nella volta lo sfondato di un vano quadrilungo adornato in dentro di cornice dorica di finto stucco, veduta dal fotto in sù a d'onde l'occhio ingannato trascorre dentro non all'aria, ma al vano di un'altra volta superiore ; nè pare cosa finta, ma vera, e tale che chiunque vi affiffa l'occhio s'inganna ancorchè sappia che sia finzione, effetto il più artificioso fra i moderni esempi di prospettiva. L' usò Annibale molto a proposito pelle due testate della galleria, e con esto collegò gli ornamenti, e le immagini di fopra con quelle di sotto, sicchè il vano di questa apertura e sfondato fa campo alli due Satiri fedenti.

# SCULTURA, E ARCHITETT. fedenti , ed al quadro piccolo di mezzo . Nell'

uno è dipinto Ganimede rapito dall'aquila di Giove, e nell'altro vi è Giacinto follevato al cielo da Apollo, e così termina il fregio, e la volta. Sotto il cornicione e le pitture fra i pilastri de' muri laterali vi sono sei nicchie per lato con sei statue antiche, e sopra altrettante teste di marmo fra ornamenti di stucco dorati. non però eseguiti con buon disegno di Annibale, essendo stati lavorati prima. Egli nondimeno vi scompartì alcune favole, e sopra una porta vi è in un quadro alto palmi 7 dipinta la Vergine che abbraccia l'Alicorno, impresa della Casa Farnese, ed è colorita per mano di Domenichino dal carrone di Annibale -Essendo così disposti i muri laterali , le teste della galleria reftano libere da fimili ornamenti, e Annibale vi fece due gran quadri che occupano lo spazio intiero del muro per lunghezza sopra palmi 22, e per altezza quasi 11 colle favole di Perseo, una in faccia all'altra. Nella prima si vede Andromeda legata al sasso. per esser divorata dalla Balena, di poi da Perseo liberata, e questo quadro per la maggior parte fu colorito dal Domenichino : Nel secondo espresse Perseo, e Andromeda assaliti nella propria Reggia da Fineo, che vien convertito in fasso dall'orribil faccia di Medusa.

. Monfig. Gio: Battilla Agucchi amicissimo di Annibale ajutollo nel componimento de' bei concetti espressi in quella opera veramente flupenda. La dipinse quasi tutta il suddetto Annibale, che fu in alcuni pezzi ajutato da K 2

Age flino Caracci suo fratello, da Domenico Zimpieri, e Gio: Lanfranco suo i scolari, come di sopra si è accennato. Anche Ludovico Caracci loro zio e maestro ne' pochi giorni che si trattenne in Roma chiamatovi dal nipote Annibale perchè osservasse ciò che sin' allora aveva operato, dipinse di sua mano quell' ignudo a sinistra che regge il medaglione di Siringas a. Finalmente questo palazzo è tutto pieno di statue, busti, bassirilievi, i scrizioni, e pitture eccelenti, che per descriverle anche brevemente richiederebbero un libro a parte.

#### DI S. BRICGIDA, E S. GIROLAMO DELLA CARITA'.

A chiesa di s. Briggida, che è nell' angolo borcale di piazza Farnese, su edificata da Boniszio IX, secondo servie il Paneiroli, nell'anno di Cristo il 391. Fu poi ristorata da nazionali Svezzesi, ed il Card. Gio: Francesco Albani Protettore, dipoi Clemente XI, vi riscee la facciata di travertini, e la seco ornare di pitture nella volta, e ne' laterali di mano di Biagio Puccini. Il quadro del altar maggiore di buona maniera antica rappresenta s. Briggida; è la Madonna col Bambino nell' altare laterale è copia da una di Annibale Caracci.

S. Girolamo della Carità. Dal Card. Giulio de' Medici nel 1519 fu fondata in Roma una compagnia di nobili Forestieri, i quali hanno

a Galleria intagliata da Pietro Aquila in as fogli imperiali se il Gabinetto in 13 fogli reali . C. C.

SCULTURA, E ARCHITETT. per istituto di far molte, e copiole limofine a' poveri d'ogni condizione, ed ottenne da Papa Leone X questa chiesa . La suddetta compagnia per effer ben mantenuta, oltre l'aver un Cardinale protettore, elegge ogn'anno per capo uno de' principali Prelati della Corte, e mantiene buon numero di sacerdoti, che l'uffiziano. e fra questi vi su s. Filippo Neri prima che fondasse il suo Issituto . L'architettura della facciata, e della chiefa è di Domenico Castelli . Nella prima cappella de' Signori Spada a mano destra, architettata dal Borromino, le sculture, e statue pure a mano destra, sono di Cosimo Fancelli, e l'altre incontro del Ferrata; gli Angioli però inginocchioni li fcolpì Antonio Giorgetti . Nella cappelletta vicino all' altar maggiore il quadro che rappresenta Maria Vergine col Figlio Gesù, ed alcuni Santi intorno, e tutte le altre pitture sono di Durante Alberti; ed il sepolero qui vicino del conte Montauti è difegno di Pietro da Cortona. Nel quadro dell'altar maggiore è colorito s. Girolamo, che giunto all'ultimo della fua vecchiaja, vien dat facerdote con affiftenza d'altri ministri comunicato, opera eccellentisfima del Domenichino a, e l'architettura di questa cappella, e dell'altare riccamente ornato con metalli, è disegno del Cav. Carlo Rainaldi. La cappella nuova de' Signori Antemori dedicata a s. Filippo Neri fu fatta con

del

architettura di D. Filippo Juvara, e la statua a Interliata in rame da varj, ma la migliere fenza comparazione è quella del Frey .

del Santo su scoipita da Pietro le Gros. Il quadro di s. Carlo nella seguente è di Pietro Barbieri, di cui sono parimenti il quadro, e le pitture della volta nella sagressia.

Nell' ultima cappella a finistra vi è dipinto nostro Signore che dà le chiavi a s. Pietro, da uno scolare del Muziano. Il quadro dell'altare dell' oratorio con Maria Verg., Gesù, s. Girolamo, e s. Filippo, è di Francesco Romanelli.

# DI'S. CATERINA DELLA RUOTA.

E' Antica chiefa p<sup>o</sup>rocchiale, e dipende dal Capitolo di s. Pietro. La prima cappella a mano destra, tutta a fresco dipinta con s. Giuseppe, Maria Vergine, ed il Figlio, che andando in Egitto in tempo di notte sanno riposando, è di mano del Muziani. Nell'altare di s. Caterina è una bella flatua antica di marmo, accemodata colla palma, e con una mezza ruota di legno, che rappresenta la Santa. La cappella che siegue fu dipinta tutta a fresco con varie istorie di s. Carlo, a cui è dedicata, da Giacomo Coppi; il quadro dell' altar maggiore, dov'è una gloria de' Santi, è di Giacomo Zucca . Tutte le pitture della cappella che segue, dedicata a s. Antonio di Padova, sono del medesimo Coppi; e Maria Vergine, con Gesù, e due Santi dipinti nell'altro altare, sono della scuola di Giorgio Vasari . Tutte queste pitture a fresco, tanto quella del Muziani , quanto quelle del Coppi , e di altri fono tutte annegrite, e malamente ritoccate.

DEL-

DELLA SS. TRINITA', O S. TOMMASO DEGL'INGLESI.

Questa chiesa su conceduta da Gregor.XIII al seminario da lui satto per istruzione nella Fede Cattolica de giovani della nazione Inglese, a' quali assegnò molte rendite per sostentamento, e deputò alla loro cura li PP. della Compagnia di Gestò, che ornarono la chiesa di pitture a fresco, coll' issorio di martiri d' Inghilterra opere di Niccolò Pomarancio d.

Sopra l' altare maggiore vi fla dipinto Dio Padre, che ha in braccio Gesù Crifto morto con Angioli; e da baffo altri Santi, una delle bell'opere fatte da Durante Alberti dal Borgo. S. Sepoleto; e nella cappelletta dalla parte dell' Evangelio vi è un quadro moderno con s. Tommafo Cantuarienfe. Il depofito di Tommafo Diram è opera di Flippo Valle.

DI S. MARIA DI MONSERRATO; PALAZZI ROCCI, E RICCI.

F U fabbricata questa chiesa dalla nazione Spagnuola del 1495, e su fatta con bella architettura d'Antonio da Sangallo; il principio però della facciata su fatto con disegno di Francesco da Volterra.

Nel quadro della prima cappella a mano destra è figurato s. Filippo Neri, con s. Niccolò

a Intagliate in rame da Gio: Battifia de Cavalieri. C. C.

di Bari: ed in quella, che segue, vi è un'Annunziata, e varie istorie, e figure dipinte negli spartimenti delle muraglie, o pera a fresco, ed a secco di Francesco Nappi Milanese.

Maria Verg. col puttino, s. Giacomo, gli Angioli, ed altre figure dipinte nella cappella contigua è opera di Carlo Saraceni Veneziano: ed il quadro dell' altar maggiore, dove con quantità di figure è espresso il miracolo di Monserrato, su colorito da Francesco Rosa.

Dopo la cappella del Crocissifio, si vede una immagine divota di Maria Vergine, ornata d'ogn'intorno, e nella sua cuppoletta d'istorie a fresco, credute del medesimo Nappi-Nell'ultimo altare è essigiata s. Eulalia, e due Angioletti in aria, fatti con amore, e diligenza da incerto autore.

Quasi dirimpetto al Collegio Ingles si vede un Palazzino di molto vaga e singolare architettura. Il palazzo Rocci avanti la chiesa di s. Giovanni in Aino è architettura di Carlo Maderno; quello de' Signori Ricci, prima della Casa Acquaviva, che ha la facciata principale nella strada Giulia, fu fatto con disegno di Nanni Bigio, e nelle pareti si vedono alcune vessigia delle belle pitture fattevi da Polidoro da Caravaggio.

DELLA

a Intagliata a bulino da Carlo de l'Haye . C. C.

#### SCULTURA, E ARCHITETTURA. 121

Della Basilica di S. Lorenzo in Damaso, e del Palazzo della Cancelleria.

T L Cardinal Raffaello Riario nipote di Si-Ito IV. demolita l'antica basilica eresse la presente col palazzo ad essa contiguo, ed annesso col difegno non de' Sangalli, come si legge nelle prime edizioni, ma con quello di Bramante, il che si vede chiaramente dalla maniera più minuta, e fecca, e antica di quelle de' Sangalli , che vissero un poco dopo, quando le buone arti erano giunte a maggior perfezione. Non è per altro, che nel palazzo non vi si ammiri l'ingegno di Bramante, che già aveva cominciato a mettere. in pratica la maniera Greca di fabbricare, ed a feguitare il buon gusto degli antichi, benchè le finestre dell'appartamento superiore gli fieno state sformate con lo sdrucirle, e levarne il parapetto, e farvi la ringhiera di ferro, onde riescono lunghe, estrette di soverchio, e fuori di proporzione. Questa basilica fu fatta tutta dipingere dal cardinal Alessandro Farnese Vicecancelliere. La facciata destra entrando in chiesa su dipinta dal cavalier d' Arpino, quella in faccia all' altar maggiore da Gio. de'Vecchi, e la finistra da Niccolò delle Pomarance . Ma ora queste pitture non folamente fon annerite, ma fi pofson dire perdute affatto.

La prima cappella a man dritta fu fatta incrostar di marmi nobili dal cardinale Tom-L maso

STUDIO DI PITTURA maso Russo vicecancelliere, col disegno di Niccolò Salvi. La tavola è pittura di Sebastian Conca, e le pitture a fresco sono di Corrado Giaquinto. Sotto la navata destra è il busto di bronzo di Benedetto XIII. opera di Francesco Giardoni . Nella cappella appresfo la statua di s. Carlo Borromeo è scultura di Stefano Maderno. In una cappella interiore della fagrestia, o coro del Capitolo è una Madonna dipinta in tavola dal Pomarancio. In un credenzone fi confervano due statue d'argento di s. Lorenzo, e di s. Damaso fatte col disegno di Ciro Ferri. La cappella, che segue de' SS. Michele, e Andrea, è stata nuoyamente adorna col difegno di Giuseppe Pannini, e la scultura antica del quadro dell' altare è stata rifarcita da Pietro Bracci. La tavola dell' altar maggiore è bella pittura di Federigo Zuccheri fatta su le lavagne . Il cardinale Ottoboni vicecancelliere col difegno di Domenico Gregorini aprì la nuova Confessione avanti il detto altare, e vi pose la statua di s. Ippolito, che è copia di quella antica, e famosa della libreria Vaticana. La vicina cappella della Concezione della Vergine immacolata, è difegno di Pietro da Cortona ancor giovane, che anche dipinse la volta. La cappella seguente di s. Domenico ha un quadro, che fu ritocco dal cavalier Conca. Li due Angioli della. cappella feguente avanti la Madonna addolorata sono di Domenico Feti pittore di molta eccellenza, allievo del Cigoli, ma che ha

poco

SCLTURA, S ARCHITETTURA. 123
poco dipinto per effer morto giovane. In un
pilaltro dirimpetto all'altar maggiore è il ritratto d' Annibal Caro feolpito in marmo dal
Dofio; e la memoria d' Aleffandro Valtrini
è difegno dal Bernini. L'ultima cappella
adornata dal detto cardinale Ottoboni di
marmi, e pitture del cavalier Cafale, è difemarmi, e pitture del cavalier Cafale, è dife-

gno di Ludovico Rufconi .

Facendo passaggio al palazzo fuddetto, è fama, che fosse fabbricato co' travertini tolti dal Colosseo, il che potrebbe essere, ma non già che per questa occasione fosse demolita la parte di esso, che guarda verso s. Gio., ... Paolo, ma che essendo già demolita forse più fecoli avanti, e rimafi quivi i travertini dispersi . Bramante si servisse di essi . Il portone principale si crede da alcuni disegnato da Domenico Fontana, perchè fu fatto rifare dal cardinal Alessandro Montalto. Sotto gli archi de' portici del cortile fono due statue antiche gigantesche, che sono reputate due Muse. La gran sala è adorna de' cartoni, che fece il Franceschini Bolognese per una delle cupole poste avanti alle cappelle di san Pietro Vaticano; e le cartelle, che sono sotto di essi, sono dipinte da Giuseppe Nasini Senese, e vi sono espresse le fabbriche fatte rifarcire da Clemente XI. . Le pitture a fresco fulle muraglie, fatte quivi, e dentro agli appartamenti, fono del cavalier Giorgio Vafari ajutato da altri professori suoi contemporanei, che lavorarono fotto la fua direzione, e descritte minutamente da lui me-L 2 defima

124 STUDIO DI PITTURA defimo nella fua Vita a cart. 517. del tom.11. delle Vite de Pittori della ftampa di Roma del 1760, presso i Pagliarini.

#### DI S. MARIA DELLA VALLICELLA DETTA LA CHIESA NUOVA

Uesta chiesa , chiamata santa Mariain Vallicella , che s. Filippo Neri ottenne da Gregorio XIII. nel 1575. per li Padri della sua Congregazione , sin rifatta da' fondamenti con l'ajuto del cardinal Pier Conato Cesi, e di monsignor Angiolo Cesi vescovo di Todi suo fratello.

Martino Longhi il vecchio, celebre architetto, edificò il di dentro della chiefa, e fece il difegno della facciata, che va in flampa, la quale fu poi efeguita da Fauflo Ru-

ghesi da Monte Pulciano.

La volta di mezzo, dov' è dipinto il miracolo della Vergine Maria, che fuccesse nella medessima chiesa, e la cupola, e i peducci di essa, e la tribuna dell'altar maggiore, sono tutte opere del famoso Pietro da Cortona. Furono li ssuccia, Angioli, e puttini perfettamente condotti da Cossmo Fancelli, ed Ercole Ferrata.

Nella prima c. ppella a man destra, entrando in chiesa, è dipinto sopra l'altar un Crocissiso con la Madonna, san Giovanni, e s. Maria Maddalena da Scipione Gaetano. Il Cristo morto in atto di esser seppellito, nella cappella che segue, su dipinto da... Michel'Angelo Caravaggio, e questa è delle megliori opere, che facesse. Scultura, E Architettura. 135 L'Ascensione di nostro Signore al Cielo, nell'altra cappella, è di Girolamo Muziano. Il quadro a olio della venuta dello Spirito fanto nell'altro altare è di mano di Vincenzio Fiammingo; ed in quello, che segue, è l'Assunta di mano d'Aurelio Lomi Pisano.

Nell' altare della crociata della chiefa, passata la porta di fianco, è dipinta l' Inco-ronazione di Maria Vergine, opera del cav. d' Arpino, ma di maniera infelice; e le due statue di s. Gio. Battista, e s. Giovanni Evangelista, che sono da i lati, surono scolpite in marmo da Flaminio Vacca Romano.

La cappelletta, che segue sotto l'organo, che è de' signori Spada, architettata dal cav. Fontana, ha il quadro dell' altare con li ss. Carlo, ed Ignazio, opera condotta con buon gusto da Carlo Maratta: l'altro dal lato dell' Epistola, ove si vede essigiato san Carlo, che dispensa le sue facoltà a' poveri, con gran quantità di figure, è dello Scaramuccia. Perugino; e l'altro incontro con sistoria della peste di Milano, è opera stimata di Gio. Bonatti.

Il quadro dell' altar maggiore, dov' è la Madonna col Figlio in braccio, che copre un immagine miracolofa, intorniato da diver-fi puttini, e da Angioli inginocchioni, è pittura del celebre Pietro Paolo Rubens Fiammingo, ed il Crifto, che ivi fta fopra intagliato in legno, è opera di Guglielmo Bertolot Francefe.

L<sub>3</sub>

Il ric-

#### \$26 STUDIO DI PITTURA

Il ricco ciborio, fatto con difegno di Cito Ferri Romano, e i due Angioli di bronzo faron gettati dal Benincafa da Gubbio; e gli altri due quadri laterali, ia uno de' quali è dipinto s. Gregorio Papa, s. Mauro, e fan Papia martiri, nell'altro a man finiftra s. Domitilla, e li Santi Nereo, ed Achilleo, fon opere del medefimo Rubens.

Nella cappella fotto all' altro organo, dedicata a s. Filippo, feguitando il giro, si vede nell' altrar il quadro con effigie di detto Santo, che è tutto spirito, e divozione, condotto dal famoso Guido Reni; ed alcune istoriette de' fatti di s. Filippo furono fatte con molta diligenza dal cavalier Cristosano

Pomarancio.

La Presentazione di Maria Vergine al Tempio, nell'altar contiguo della crociata, su con dolce maniera condotta da Federico Barocci d' Urbino, e le statue, che sono da i lati de' ss. Pietro, e Paolo, che passano il naturale, surono scolpite in marmo da Gio. Anto-

nio Paracca da Valfoldo.

Nella cappella feguente, passata la porta della fagrestia, è dipinta un' Annunziata dal cavalier Passignani: e di l quadro della Visfatazione di s. Elisabetta nell' altare, che segue, di maniera bella, e vaga, su dipinto in Urbino da Federico Barocci, e mandato a Roma. San Filippo Neri era tanto divoto di questa pittura della detta Presentazione, che quasi del continuo sava in... quella cappella a far le sue orazioni: e li tre

Scultura, E Architettura. 127 tre scompartimenti a olio nella volta so-

no opere di Carlo Saracino.

La Natività di Gesù con l'adorazione de' Paffori, dipinta nel quadro della cappella, contigua, è opera affai diligente colorita da Durante Alberti; e le tre Sante nella volta, dipinte fu lo flucco fono del cav. Roncalli,

Nell'altra cappella è dipinta l'adorazione de' Magi da Cesare Nebbia; e nell' ultima vi è figurata la Presentazione di nostro Signore al Tempio, e nella volta tre Santi

dal cavalier d' Arpino .

La fagreflia di questa chiefa è architettura di Paolo Marucelli: e di ls. Filippo Neri pofio sull'altare, assai maggiore del vivo, scolpito in marmo, è opera degna di grande stitori; e di il quadro in alto con Maria Vergine, ed Angioli è di Gio. Domenico Perugino. La volta, dove è un grand'Angiolo con la Croce, e altri putti con gli strumenti della Passione, è una delle più supende pitture di Pietro da Cortona si per l'invenzione, che pel colorito.

Dalla sagrestia si va alla cappelletta dietro all'altare, dov' è il corpo di s. Filippo.

Nella volta della stanza, che si trova avanti d'entrare in detta cappella, è effigiato san Filippo in estasi, opera di Francesco Tornioli Senese.

Il quadro nell'altare della fuddetta cappelletta col Santo medefimo è del celebre. Guercino, e l'altro nella volta della fianza 1.28 STUDIO DI PITTURA

di fopra è di Pietro da Cortona, pittura la più eccellente di questo professore, che forse sia in Roma, e quivi è la cappella, dove

celebrava il Santo.

L'architetto dell'abitazione de' Padri, con l'Oratorio fu il cavalier Francesco Borromini, come anche della sua facciata, il tutto operato con molta intelligenza. La coronazione di Maria Vergine, dipinta in un ovato nella volta dell'Oratorio, è operafatta dal Romanelli; il quadro dell'altare su dipinto dal cavalier Vanni Senese; e la statua di stucco, di s. Filippo, incontro al pulpito, è di Monsù Michele Borgognone.

Scorgesi ora questa chiesa abbellita di quadri nelle pareti della navata di mezzo, i quali sono de' più singolari, e rinomati pittori

dell' età passata.

Li due quadri dentro la tribuna dell' altar maggiore fopra li coretti, rappresentanti uno la creazione degli Angioli, e l'altro la caduta de' medesimi, sono di Lazzaro Baldi; li due fopra gli altari della crociata. della chiefa, uno de'quali rappresenta la refurrezione de' Morti, e l'altro la creazione d' Adamo, sono di Giuseppe Ghezzi. Prima gli avea dipinti Paris Nogari, ma forse erano andati male. Li due primi della navata di mezzo, in uno de' quali si figura la Comunione degli Apostoli, e nell'altro la pioggia della Manna, fono di Danielle Saiter, pittore Tedesco; li due ovati, che sieguono, in uno de' quali è effigiata Rebecca, e nell'

SCULTURA, B ARCHITETTURA. 129 e nell'altro la Maddalena penitente, fono del suddetto Giuseppe Ghezzi; li due, che sieguono, in uno de' quali si rappresenta. Cristo, quando diede le chiavi a s. Pietro, e nell' altro quando Mosè, tornando dal monte Sinai, spezzò le tavole della Legge, sono di Giuseppe Passeri; li due ovati, che seguono, in uno de' quali fi rimira Giuditta con la testa d' Oloferne in mano, e nell' altro la Concezione di Maria Vergine, fono del suddetto Danielle Saiter; li due d'appresfo, in uno de' quali è figurato Cristo, quando scaccia i Farisei dal Tempio, e nell'altro, quando fu portata l' Arca in trionfo dal popolo Ebreo, fono di Domenico Parodi Ĝenovefe; ed il quadro fopra la porta, rappresentante la predica di s. Giovanni , è del fuddetto Saiter .

# DI S. TOMMASO IN PARIONE.

A chiefa di s. Tommaso nel 1581. fu con molta spesa ristorata da Mario, e Cammillo Cerrini nobili Romani. E' titolo di Prete Cardinale, e ha cura d'anime, e la Compagnia delli Scrittori. L'architetto, che ne diede il disegno, su Francesco Volterra.

Nell' altare vicino alla fagressia è dipinto s. Gio. Evangelista, ed un santo vescovo, creduto del Pomarancio, ma è di miglior maniera. Il quadro dell' altar maggiore è del P. Cosimo Cappuccino, dove 'è s. Tommaso Apostolo in atto di sar orazione, con molte si-

gure :

130 STUDIO DI PITTURA
gure: e nell'altro altare, che fegue, è figurata Maria Vergine da Giufeppe Pafferi,
e lateralmente v'èun quadro del NOLI ME
TANGERE, ful gusto di Giulio Romano. La
chiara memoria del B. card. Gregorio Barbarigo ne fu titolare, ed ivi S.E. esercitò atti di
grande ecclesiastico;e morì in Padova vescovo.

## DI S. AGNESE IN PLAZZA NAVONA.

F U eretta questa chiesa nel cerchio agonale, sì perchè qui su condotta la Santa per essere violata, come anche per il miracolo, che vi sece di risuscitare il siglio del Presetto di Roma. E'stata parrocchia anti-

chistima, ma ora non è più.

La rifecero poi da' fondamenti li Signori Principi Panfilj in forma di croce Greca, incroftata tutta di marmi, e di pietre, fucchi dorati, pitture, e fculture belliffime, e di li difegno della chiefa è del cavalier Girolamo Rainaldi fino al cornicione, e il di fopra con la facciata, è del cavalier Borromino, la qual facciata è delle più belle di Roma. La cupola è del medefimo cavalier Rainaldi, figlio di Girolamo.

Il primo baffo rilievo di marmo nell' altare a mano destra, entrando in chiefa, che rappresenta s. Alessio, quando dal Pontesce su ritrovato morto sotto la scala, è lavoro di Francesco Rossi: e la Santa di rilievo, scolpita in marmo sopra le siamme, e i puttini nell'altare, che segue verso la sagressia, è

d' Ercole Ferrata.

SCULTURA, E ARCHITETTURA. 131
L'altare vicino al maggiore ha il baflo
rilievo, che figura s. Emerenziana, quando
fu lapidata, opera del medefimo Ferrata;
ed il maggiore ha il baflo rilievo di marmo
con Maria Vergine, Gesù, fan Giovanni,
s. Giufeppe, e s. Gioacchino, ed in aria...
diverfi Angioli, opera fatta con gran fludio
al Domenico Guidi. Li angioli pofti fopra
il frontespizio di questo altare fatto modernamente con un particolar disegno, sono di
Gio. Battista Maini.

Dall'altra parte della chiefa l'isforia di marmo nell'altare profilmo è lavoro diligente...
d' Antonio Raggi, dove è s. Cecilia con il
Pontefice, e quantità di gente. Del s. Sebafitano, che è full' altare della crociata sinistra, vi è chi dice estere una statua antica,
ridotta da Paolo Campi a rappresentare quefito Santo. Il bassoriilevo posto sill'ultimo
altare, dove è espresso s. Eustachio tra' leoni, si abbozzato da Melchior Casa Maltese,
e finito dal Ferrata per eccellenza.

Le pitture nelli quattro angoli della cupola fono di mano di Gio. Battila Gauli, vaghe di colorito, e d'invenzione: e la cupola è difegno di Ciro Ferri Romano. L'opera era bellifima, ma da lui lalciata imperfetta prevenuto dalla morte, e finita poi dal Corbellini fino fcolare, che per unire il colorito ridipinfe anche quel che aveva fatto Ciro, il cui difegno è fiato intagliato in rame.

Il disegno della sagrestia è maestosa architettura del Borromini, e le pitture nella volta 132 STUDIO DI PITTURA volta fono di Paolo Perugino, allievo del Cortona.

A questa chiesa appartiene un ostensorio fatto dal celebre Francesco Juvara Messinese fratello di D. Filippo eccellente, e celebre architetto. E questo ostensorio su parto del. la muniscenza del Principe D. Cammillo Panssii, e viene stimato da' prosessorio cento trenta mila scudi Romani.

Ne' fotterranei di questa chiesa si mostrano alcune antiche volte, che si crede, che fossero i pubblici lupanari; avanti a' quali è una cappelletta, sull' cui altare è un bassorilievo di marmo opera dell' Algardi, di cui non si può immaginare cosa più eccellente in quel genere. Rappresenta la Santa condotta da' foldati al postribolo, e benchè turta nuda affatto, ispira devozione.

## PALAZZO PANFILI.

La A fuddetta chiesa ha da un lato il grande, e nobile palazzo Pansili fatto fabbricare da Innocenzio X. nel 1650. al quale la detta chiesa serve come di cappella, esfendovi la comunicazione per molti coretti, e per una porta da basso. Il disegno di questo palazzo è di Girolamo Rinaldi. V'è una gran galleria, di cui tutta la volta è dipinta da Pietro da Cortona, che vi rappresentò i fatti d'Enea. Ella è stata incisa in rame per la sua bella invenzione. Il colorito non è d'egual eccellenza per la fretta, con cui gli bisognò terminarla, facendogli

Scultura, e Architettura. 133 dogli continua premura Monfignor Franzoni d'ordine del Papa. Nelle camere fono bei fregi del Romanelli, di Gaspero Pussini, e certe volticelle dell' Allegrini.

## COLLEGIO INNOCENZIANO.

All' altra parte di detta chiefa è il collegio Innocenziano. Esso, e la sua facciata sono architettura pur del Borromino. Ivi abitano i cappellani, e gli alunni vassalli della Casa Panfili, che usiziano nelle seste a chiesa. Evvi anche una libreria pubblica, ma poco frequentata.

Con la direzione del cavalier Bernini fu abbellita piazza Navona dal Pontefice Inno-cenzo X., dove rifponde, ed ha la fua facciata la chiefa fuddetta, il qual Bernino fece alzare fopra un grande feoglio, fatto dall'arte, una guglia, che era nel cerchio di Caracalla. Quelta fontana è una delle cofe maravigliofe di Roma per l'invenzione, e difegno di questo famofo architetto, e feultore.

Sopra il detto feoglio pofano quattro granoffine flatue di marmo di Carrara, fotto le quali efce da tutte le parti dello feoglio grancopia d'acqua, e rapprefentano li quattro fiumi principali del Mondo, che fono il Gange, il Nilo, il Danubio, ed il fiume dell'argento nell' Indie Occidentali.

La statua, che figura il Nilo, è scultura di Giacomo Antonio Fancelli; l'altra, che è il fiume dell'argento, o della Plata, su fcolpita da Francesco Baratta; quella ch'ha il re-

STUDIO DI PITTURA 134

il remo da Claudio Francese, e la quarta da Antonio Raggi, ed ognuno fece pompa del suo ingegno, con l'assistenza del cavalier Bernino, che ne fece i modelli. Notabile è anche la fontana, che resta verso la strada della Cuccagna, nel mezzo della quale è una statua in piedi del Bernino stimatissima . Escono dall' acqua della vasca 4. Tritoni fino a. mezza vita, eccellenti lavori di Flamminio Vacca, Leonardo da Sarzana, di Silla Milanese, e di Taddeo Landini.

## DI S. PANTALEO ALLE SCUOLE PIE .

Uesta chiesa era collegiata, e vi stavano preti Inglesi, e la sua fondazione fu del 1216.; ora è de' Padri delle Scuole Pie, approvati da Paolo V. del 1614., e da Gregorio XV. ammessi alla professione de' Mendicanti Regolari, ed essi tengono fcuole pubbliche.

L'altar maggiore, dipinto d'architetture in prospettiva, è nobile fatica d' Antonio Colli, allievo del Padre Andrea Pozzi Gefuita, ma non di mano del medefimo Padre . come molti si sono dati a credere . La tavola, dove è rappresentato il Santo titolare, opera del cavalier Mattia Calabrefe, è stata trasportata nel Collegio nuovo. Quella, che v' è di presente, è di Amadeo Caifotti.

Questo nuovo tempio, frabbicato sul fondamento del cerchio agonale, è frequentato da' Fedeli li 27. di Luglio, festa del Santo, e speSCULTURA, E ARCHITETTURA, 135 e specialmente dalli signori Dottori medici, essendo stato s. Pantaleo di quella professione.

Della fabbrica della chiefa ne fu architetto Gio. Antonio de' Rossi, suorchè della porta, che su guarnita pochi anni sono di travertini con un disegno, che ha molto del singolare.

#### DEL S. SUDARIO DE' PIEMONTESI, E S. ELENA DE' CREDENZIERI.

N E i contorni di s. Andrea della Valle vi fono molte chiefe, cioè fanta Maria della Concezione a Grotta Pinta, i fanti Cofimo, e Damiano de' barbieri, ed il fanto Sudario de' Piemontefi.

Questa ultima chiesa su ristorata, e ridotta in buona sorma poco sa. Vi si vedono appesi al muro tutti li ritratti de' duchi di Savoja, ed altri quadri, che l' adornano, particolarmente quello dell' altar maggiore, che rappresenta il miracolo del s. Sudario, fatto con ogni studio, e diligenza da Antonio Gherardi. Nell' ornarla si vassero del davider Rainaldi.

Si trova poi s. Elena, chiefa rifatta dalla Compagnia de' credenzieri l' anno 1567., che nell' altare a mano deftra ha un quadro con s. Caterina vergine, e martire, e due puttini, che l' incoronano, opera del cavalier d' Arpino. Il quadro incontro con Maria Vergine, che va in Cielo, e li Angioli, e li Apotloli, è pittura d' Orazio Borgiani Romano; ed il quadro dell' altar maggiore, dov' è figurata fanta Elena, è della fcuola del Pomarancio.

#### DI S. ANDREA DELLA VALLE .

EL sito, dov' è fabbricata questa chiefa, era il palazzo de' signori Piecolomini, del quale essendona ponna Costanza Piccolomini duchessa d'Amalsi, lo donò alli Padri Teatini, che quivi al prefente abitano, acciocchè vi edificasseno un tempio ad onore di s. Andrea... Apostolo. Fu principiata la fabbrica dal cardinal Gessaldo, ma prevenuto nel bel principio dalla morte, lasciò l' opera imperfetta. Il cardinal Alessando Montalto la prosegui con grandezza d'animo, al quale succedè poi il cardinal Francesco Peretti Montalto su mipote, che la terminò al tempo del sommo Pontesse Alessandro VII.

Pietro Paolo Olivieri fece il modello, e fu architetto di questa bella chiesa, reputata la più eccellente di tutte quelle di fimile struttura, ed a qualche buon termine la ridusse, e se non moriva si presto, l'averebbe condotta a fine . Carlo Maderno poi la terminò, fabbricatovi il coro, la tribuna, e la cupola di 74. palmi di diametro, ed il difegno della facciata, che va in istampa: quella però, che ora vi si ammira è satta più modernamente, ed è stata architettata dal cavalier Rainaldi, ed è riuscita una. delle belle facciate di Roma. In essa la statua di fan Gaetano, come l'altra di fan Sebastiano sono sculture di Domenico Guidi; quella di fant' Andrea Apostolo, e di

Scultura, E Architettura. 137 fant' Andrea Avellino, fono d'Ercole Ferrata, come anche l' Angiolo da uno de' lati, e le due statue sopra la porta, son

di Giacomo Antonio Fancelli .

La prima cappella a man destra, entrando in chiefa, è stata fatta da' signori Ginnetti con l'architettura del cavalier Carlo Fontana. E' incrostata di pietre di gran valore, ed altri nobili omanienti. Il bafforilievo di marmo, che è nell'altare, rapprefenta l' Angiolo, che avvisa s. Giuseppe di fuggire in Egitto con Maria Vergine, e il Bambino, opera d' Antonio Raggi, come anche il ritratto del card. Ginnetti, già Vicario di Roma;e la Fama con l'arme della Casa, che è nel lato, dove risponde la facciata della chiefa: l'altre fculture, che fono quattro Virtù, due per canto, ed un' altra Fama con l'arme de' Ginnetti, sono opere di Alestandro Rondone

Nella feconda cappella contigua, fabbricata da' fignori Strozzi, oltre alli grandi ornamenti, e ricchezza di pietre, e marmi rarifimi, specialmente delle colonne, vi è una Madonna con un Cristo morto in braccio, e due statue da i lati, il untro fatto di bronzo, copiato accuratamente da gli originali di Michel Angelo' Bonarroti. La Madonna col Cristo morto è ricavata dal gruppo di marmo, ch' è in s. Pietro, e le due statue laterali da quelle, che sono in s. Pietro in... Vincoli al sepolero di Giulio II. Si credeggiustamente, che questa cappella sia fatta

138 STUDIO DI PITTURA ta ful difegno del medefimo Bonarroti.

Il quadro nella cappella, che segue, è di mano di Bartolomeo del Crescenzi, nel quale è dipinto san Carlo orante, di colorito assai vago. Il quadretto appeso in alto sul muro laterale, che rappresenta la Madonna, e s. Bernardo, e s. Caterina, è copia d'uno di Guido Romano, che ora possegono i nipoti dell'Emo Valenti Gonzaga; e passata la porticella del sanco nell'altare della crociata è dipinto s. Andrea Avellino in atto di celebrare, opera fatta con gran studi dal cavalier Lanfranco, e Antonio Amorosi vi dipinse sopra gagiunta, fatta a questa tavola. La cappelletta, che segue, dov'è èi Cro-

di cappenetta, che legue, dov e la Crocifido, ed è contigua all'oratorio de' Padri, nell'altare ha il quadro con l' Affunta, dipinto da Antonio Barbalunga Meffinefe, uno de' buoni allievi, che lafciasse il Do-

menichino.

Tutta la tribuna dell' altar maggiore dipinta dalla cornice in su con vari spartimenti de' fatti di s. Andrea; e fra le trefenestre le sei Virtù, maggiori del vivo, fatte con artifizio maraviglioso: e gli angoli della cupola, dove sono dipinti li quattro Evangelisti di straordinaria grandezza, sono le più eccellenti prove del pennello del Domenichino, generalmente al maggior segno stimate, e intagliate in rame.

La cupola fu dipinta con gran maestria dal cavalier Lanfranco, e per esser una meraviglia in genere di pittura, ha meritatò d'andar in stampa.

Scultura, E Architettura. 139 Le tre istorie grandi di s. Andrea, fatte a fresco sotto della cornice nella tribuna, fono pitture del cavalier Calabrese. L'altre due laterali, fopra gli archi, che riescono dentro le cappellette, fon opere del Cignani giovanetto, e del Taruffi Bolognesi.

Nella cappelletta, che fegue, continuando il giro, fono dipinti nell'altare certi Angioli dal cavalier Lanfranco, con poco gusto condotti . Nel mezzo vi è una immagine di Maria Vergine col Bambino, e da. basso san Giuseppe con s. Gioacchino, e s. Anna, figure in piedi, dipinte da Alestandro Francesi Napoletano.

Passata la porta della sagrestia nella crociata della chiefa è l'altare dedicato a fan Gaetano, che ivi vedesi dipinto in atto d'orare, con Angioli, e putti, dal Camassei da Bevagna con buon intendimento; e li fiori, che fervono d'ornato d'ogn' intorno al quadro, fono di Laura Bernafconi.

Vicino all' altra porta di fianco è il fepolcro del conte Tieni da Vicenza, fatto con architettura di Domenico Guidi; e le due Virtù, che vi fono scolpite in marmo, sono opere del medefimo, come anche il buflo del Conte .

Il quadro di s. Sebastiano, di buon difegno, posto nell'altare della cappella, che fegue, è opera di Gio. de' Vecchi, delle belle, che abbia fatto.

A questa contigua è la cappella de' signori Rucellai Fiorentini, adesso di proprietà de' M 2

STUDIO DI PITTURA 140 Padri di quel convento, affai ben fatta, e bella per ornamenti, e architettura di Matteo da Città di Castello, uomo di buone invenzioni, e di non inferiore ingegno. Sopra l'altare di essa è dipinto s. Michele Arcangelo, che scaccia li demoni dal Cielo; e dalle bande vi fono due altre istorie d'Angioli, come anche nelli mezzi tondi fon pitture a olio fopra lo stucco, e nella volta un coro d' Angioli a fresco, condotto il tutto dal cavalier Cristofano Roncalli. In questa cappella è il sepolcro del famoso Monsignor Gio, della Cafa arcivescovo di Benevento con un bello epitaffio fatto da Pier Vettori celebre letterato.

L'ultima cappella incroftata di marmi, fu fatta dal cardinal Maffeo Barberini, che fu poi Urbano VIII. In esta si rimira la grande lapida sepolerale del signor cardinal Carbo Barberini primo Prete del Sac. Collegio, ivi sepolto, e ne su architetto Matteo da Castello, secondo che dicono il Bagioni, ed altri Scrittori. Sopra l'altare è la pittura della Beata Vergine assunta in Cielo: dal lato destro la Presentazione al Tempio, dal sinistro la Vistazione di s. Elisabetta, tutte opere fatte con gran diligenza, dal cavalier Domenico Passignano con tutto il refonelle luntette, triangoli, e volta:

Le statue sono di diversi: la Santa Marta, di Francesco Mochi; il s. Gio. Evangelista, di Ambrogio Buonvicino; il san Gio. Batgista, di Pietro Bernino, e la santa Maria MadSCULTURA, E ARCHITETTURA. 141 Maddalena, di Cristoforo Sati da Bracciano, che anche scolpl la statua di monsig. Barberini, che sta a sedere nella nicchia a mano manca, dove è il s. Sebastiano del cavalier

Passignano, dipinto a olio.

Li due sepolcri di Pio II. e Pio III., che fi vedono in alto fopra gli archi, che corrispondono alle porte laterali della chiesa, con diverse statuette, sono sculture di Pasquino da Monte Pulciano. Il quadro nell' altare della fagrestia è di buona mano: e quello sopra la porta è una bella copia del cavalier Calabrese, il cui originale è in Venezia di mano di Paolo Veronese, dov'è l'istoria di s. Maria Maddalena, quando unfe li piedi con unguento preziofo a nostro Signore. La bella fabbrica della porterla del nuovo convento è ar chitettura del Marucelli . Il rimanente però, che serve per abitazione con la scala grande, e magnifica, è difegno del cavalier Rainaldi; ed un s. Andrea Apostolo assai oscuro, e fatto con gran forza, e buona pratica, è del cavalier Roncalli, che stava nella prima facciata a mano finistra del loro cortile .

In questa chiesa si vede al prefente di pietre mischie tutto l'altar maggiore, ed unagruppo di marmo nel mezzo d'Angioli, che reggono la Santissma Croce in luogo del ciborio, che si costuma fare nel mezzo di tali, altari, il tutto con disegno del cav. France-

sco Fontana.

## PALAZZO DE MASSIMI.

DUE fono i palazzi contigui di questa nobile, e antica casa Romana. Uno di essi ha un portico fatto con mirabile architettura di Baldassar Peruzzi, che in si grande strettezza di luogo ha cavato un portico grandioso, ornato nella volta d'eccelentissimi stucchi, che seguitano nell'antrone, e nella scala. Mirabile è altresì il piecolissimo cortile, ma graziosamente ornato. Dalla parte di dietro la facciata è dipinta a chiaroscuro da Danlel da Volterra. In questo palazzo si feccero le tanto rare edizioni, e prime d'Italia da Arnaldo Pannartz, e dal suo compagno Corrado.

# DI S. ELISABETTA DE' FORNARI.

I Fornai Tedeschi ottennero questa chiesa, dove prima era un monastero di monache nel 1487., ed è situata incontro a una porta di sianco di s. Andrea. Ultimamente su rinnovata, e abellita nel 1647. con disegno galante, e vago di Girolamo Rainaldi.

L'altar maggiore ha il quadro, dove è rapprefentata con ogni diligenza la Vilitazione di s. Elifabetta da Gio, Enrico Schenfeld: e le istorie a fresco di Maria Vergine da i lati, ed anco per di fuori della cappella, sono lavori ben condotti da Francesco.

SCULTURA, E ARCHITETTURA. 143 cesco Cozza. I quadri de' due altari laterali sono d' Ignazio Stern, come ancora un altro

quadretto collocato in fagrestia.

Tutte le pitture dal cornicione della chiefa, e cappella in fu, che figurano l' Annunziata, e l'Affunzione di Maria Vergine, Santi, Profeti, ed Angioli in diverfi spartimenti della volta, e lunette, sono di Aleffandro Saluzzi: quelle però nella volticella, verso la porta della chiesa, furono colorite pur a fresco da Stefano Filidoro, che sece anche il Padre Eterno nella volta della sagressia.

#### DI S. GIACOMO DELLI SPAGNUOLI.

L A chiefa di s. Giacomo, benissimo usiziata dalla nazione Spagnuola, sin edificata da Alfonso Infante di Caliglia, dapoi riedificata da D. Alfonso de Paradians, vescovo Civitatense, nella forma ch'oggi si vede.

Nella prima cappella, a mano destra della porta principale, è dipinta l' Assuraione di Maria Vergine con gli Apostoli, lavoro assi diligente di Francesco da Città di Castello; come anco quattro Santini a i lati; ma le pitture nella volta sono di Pierino del Vaga.

Il quadro con la refurrezione di Cristo, posto nella cappella contigua, con le figure laterali a fresco, è di mano di CesaSTUDIO DI PITTURA

re Nebbia: la volta però è lavoro di Baldaffar Groce da Bologna; come anche l'iftoria per di fuori fopra la cappella, quando noftro Signore libera li fanti Padri dal Lim-

bo, ed il s. Antonio da Padova .

Li quattro Santi, ed altre pitture a frefeo, che sono da i lati, e sopra il quadro
della Madonna nella cappella, che segue,
sono di Cesare Nebbia suddetto; e la testa
di marmo nel deposito di Monsig, Montoja,
che sta alla destra della porta della fagrestia, è scultura eccellente del cav. Bernino.
La detta sagrestia è dipinta dal Fontebuoni Fiorentino. Notabili in essa sono duc.
teste di marmo mirabili di mano del medesimo Bernino, una delle quali rappresenta
un'anima beata, e l'altra una dannata.

Nel penultimo altare da questa partefono le statue di Maria Vergine, Gesù, e s. Anna, Scolpite in marmo da Tommaso Boscoli Fiorentino; e le pitture nell' ultima cappelletta .col quadro del suo altare, dove sono dipinti li ss. Pietro, e Paolo, come enche li stucchi sono di Giulio Piacentino.

Il quadro dell' altar maggiore, con Gesù Cristo in croce, e a i picial i Madonna, e s. Giovanni, è opera astai buona di Girolamo Sermoneta: e la cappella di s. Giacomo dall' altra parte della chiesa, con la sepoltura del cardinal Alborense, è architettura d'Antonio da Sangallo, ed il s. Giacomo di marmo è scultura del Sanfovino, allora giovane.

ء. ا

SCULTURA, E ARCHITETTURA. 145 Le pitture ful muro da i lati della cappella con li fatti di quest' Apostolo fono di mano di Pellegrino da Modana. Erano le figu-

no di refiegrino da Modana. Erano le riggire d' aria gentiliffina , ad imitazione di Raffaello d' Urbino fuo maestro, e ben accomodato tutto il componimento. Ma quest' opere furono guaste con pretesto di rinnovarle, che su grand' errore, ed oggi son

in affai cattivo stato.

Segue la cappella de' fignori Erreri, dedicata a s. Diego, architettata da Flaminio
Ponzio, con li flucchi fatti da Ambrogio
Milanefe. Il quadro principale, dove è'effigiato un s. Diego, che pofa la mano fopra
di un putto, come anche il s. Gio. Battilta,
e s. Girolamo fopra l' ornamento dell' altare, e dalle bande. Il ss. Pietro, e Paolo con
l' altre pitture dalla cornice in fu, fono tutte
opere bellififime d' Annibale Caracci.

Nell' altre istorie, che sono suori, e dentro la cappella, dipinsero, con li cartoni d' Annibale, Francesco Albano, e il Domenichino suoi allievi, li quali si portarono da valent' uomini, e furono di grand' onore

al maestro.

La pittura in tavola con li due ss. Giacomo, e s. Michele, appesa in alto sopra l'ultima cappella, è ingegnosa fatica di Marcello Venusti.

DI S. LUIGI DE' FRANCESI.

F U la chiefa fabbricata dalla nazione.
Francese del 1478. con l'ajuto di molti
legati pii, tra' quali furono di molto valore
N quelli

Il quadro della prima cappella a mano defira con li ss. Gio. Batiita, ed Andrea Apoftolo è opera di qualche naturalifta, del quale non mi è fiato poffibile fapere il nome, ed io non voglio battezzar ne quefto, ne altri.

La vita e morte di s. Cecilia nella volta, e ne' lati della ficconda cappella è eccellente fatica del famofo Domenichino, che
per espressiva, colorito, e disegno non
si può desiderar d' avvantaggio; ma nell'
avernice, hanno perduto moltissimo della sua
prima bellezza, come si può vedere dal
confronto di due quadri piccolì, che restano sopra i grandi, e sono intatti. La tavola però dell' altare con s. Cecilia, ce daltri
Santi è copia bellissima di Guido Reni, da
una simile, che sa in Bologna, del gran Raffaello, ma ha alquanto patito nel pulirla.

nacilo, ma na aquanto patro nei piurra.
Il quadro della terza è di Monsi Parofel, e rapprefenta la B. Giovanna Valefia.
I quadri fu i due muri laterali fono di
Paolo Guidotti Lucchefe, fecondo che ferive il Baglioni nella Vita di effo.

La quarta cappella ha fopra l'altare un quadro SCULTURA, E ARCHITETTURA. 147
quadro con s. Dionigi di Jacopino del Conte; e l'iltoria a mano delita fu a frefco colorita da Girolamo Scrmoneta a concorrenad i Pellegrino da Bologna, che fece quella incontro, e la battaglia nella volta; ma
quelle hanno molto fofferto, particolarmente quelle della volta.

Sopra l'altare della cappella vicina alla fagreflia è un Crocififo, e attaccato lateralmente al muro un s. Giovanni Evangelifa, figura maggiore del naturale a olio, di maniera affai bella, con rilievo, e for-

za, opera di Batista Naldini .

Il quadro posto nell'altar maggiore con l'Assimazione di Maria Vergine, con gli Appostoli da basso, tutte sigure maggiori del vivo, su dipinto con maniera buona, ca gagliarda alla Veneziana da Francesco Baffano.

Il s. Matteo nel quadro della cappella, che fegue dall' altro lato della chiefa, che è de' Signori Contarelli, e i due quadri laterali, che rapprefentano l' Apoftolo chiamato dal Redentore, e quando ftando all'altare fu ferito dal carnefice, sono opere di Michel' Angelo da Caravaggio; e la volta fu dipinta dal cavulier d'Arpino, come anche li due profeti dalle bande, affai graziofi.

Nell' altra cappella l' adorazione de Magi, e la prefentazione di Gesù Crifto al tempio ne' quadri laterali fono del cavalier Baglioni. L' altre pitture, e la volta fono fattura di

Carlo Lorenese . .

## 148 STUDIO DI PITTURA

La cappella , che fegue , fu fatta fabbricare dall' abate Elpidio Benedetti con l'architettura di Plautilla Bricci Romana , che
fices anche quella del di lui palazzetto fuori
di porta s. Pancrazio. Il quadro dell'altare con
s. Luigi , ed altre figure è opera della medefima Plautilla : l'altro grande dalla parte dell'
epiflola , con un'iftoria copiofa del medefimo Santo , fu dipinto dal Gimignani , —
quello incontro con il Santo in una nuvola ,
e quantità di figure fu colorito da Niccolò
Pinzone Francefe .

Questa chiesa è stata modernamente abbellita con molti ricchi ornamenti di marmi, e stucchi, e dorature, e particolarmente la tribuna dell'altar maggiore col disegno del cav. Antonio Derifet, e nella volta è un grande ssondo dipinto da Monsà Natoir al presente degnissimo direttore dell' Acca-

demia di Francia in Roma.

Sopra l'altare della cappella feguente è effigiato s. Niccolò dal Muziani; e le due Sante, che sono in due quadri da i lati di questo, si dicono di Girolamo Massei a volta dipinta a fresco è opera del Ricci da Novara i e li quadri grandi dalle bande, con il due Santi dipinti ne' pilastri furono coloriti da Baldassare Croce.

Nell' ultima cappella è dipinto s. Sebafiano con due Santi dal fuddetto Girolamo Maffei da Lucca. Nella fagreflia è una belliffima Madonnina, fi crède del Coreggio,e un s.Dionigi che illumina un cieco di M. Bevieu Franzefe.

# SCULTURA, E ARCHITETTURA. 149 PALAZZO GIUSTINIANI.

I L marchese Vincenzio Giustiniani celebre per le sue ricchezze, ma molto più per la regia fua munificenza, edificò questo palazzo posto tra la chiesa di s. Eustachio, e quella di s. Luigi col difegno di Gio. Fontana, ma dopo v' ebbe molta mano il Borromino, come nella porta principale, e nell' ornato delle finestre . Non ci è in Roma palazzo alcuno, che contenga in fe raccolta più copiosa di bassirilievi e statue antiche. che lo stesso Signor Marchese fece intagliare in due tomi in foglio. Tra questi ci è un càprone giacente di una mirabile eccellenza. Dell' altre statue non parlo, potendosi vederle in detti tomi . E' altresì pieno di pitture infigni al pari di qualfivoglia galleria di Roma, che troppo lunga cosa sarebbe il farne l'indice, ma particolarmente vi è gran copia di opere dell'Albano; e un s. Paolo primo eremita, es. Antonio abate, con una Madonna in gloria attorniata d'angioli, pittura delle più stupende, che abbia fatto Guido Reni . Havvi pure un Cristo condotto di notte avanti al Giudice per essere esaminato, lavoro prodigioso in un gran quadro d' Hundfforst d' Utrec , detto Gherardo delle notti . Vi fono anche molte pitture a fresco sulle muraglie d'Antonio Tempesta, e alcuni paesi di Pietro Paolo Bonzi, che il Baglioni nelle Vite de' pittori chiamò Pietro Paolo Gobbo Cortonese, ma nacque in Roma, e fu battezzato in s. Lorenzo in Damaso.

N 3

PALAZZO MADAMA. Irimpetto al fuddetto palazzo Giustiniani risponde con la parte di dietro il palagio già del Gran Duca di Tofcana, comprato poi nel pontificato di Benedetto XIV. dalla Dateria per collocarvi il tribunale, del Governo criminale . L'architettura è di Paolo Marucelli . E' ornato di fregi dipinti da pittori eccellenti; ed è un de' mae-

## stofi, e più cospicui palazzi di Roma. CHIESA DEL SS. SALVATORE ALLE TERME VICINO A S. LUIGI DE' FRANCESI .

CI denomina questa antichissima chiesa del J ss. Salvatore alle terme, perch' è edificata presso alle terme di Nerone, delle quali molti refidui notabili fi vedevano nel palazzo Madama della ferenissima Casa Medici, ma furono demoliti nel ridurre questo palazzo a ufo , e comodo del tribunale fuddetto . Quivi ogni giorno da' Fedeli dell'uno, e l'altro fesso venerafi una delle colonne, alla quale furono nel Foro Romano flagellati molti ss. Martiri. Questo su già il tempio della Pietà, eretto da' Romani, ma da s. Silvestro poi su dedicato al ss. Salvatore, la cui immagine è di grandissima divozione. Celebranvisi molte Messe con altri pil esercizi. Da s. Gregorio fu confagrata detta piccola chiefa, full' altar della quale è dipinta la Trasfigurazione di nostro Signore, opera di Gio. Odazzi, che vi dipinfe anche lateralmente a fresco il fan Gregorio, e il s. Luigi ..

DI S. EUSTACHIO.

È Chiefa antichiffima, e Diaconia cardinalizia, e collegiata, fabbricata (come alcuni dicono) da Costantino il Magno, Fu riflorata del 1196, regnante Celestino III. che la confagrò di nuovo.

Ella fu rifabbricata ultimamente col portico per un legato del canonico Moroli; concorrendo alla fpefa anche il Capitolo, e ne fu architetto Antonio Canevari. Nella prima cappella a defira il fan Carlo dell'altare è opera di Pietro Paolo Baldini.

Nell' altare vicino alla fagrefila è colorita con diligenza l' Annaziata dal cavalier Ottavio Lioni Padovanio. Il quadro, che è nel fondo del coro, e rapprefenta il martirio di s. Entachio, che si dice esfere flato messo in un toro di metallo, su colorito da Francesco Fernandi. L' altare ricco di pietre rare, e bronzi dorati su fatto fare magnificamente col disegno di Niccola Salvi dal Sig. Card. Neri Maria Corsini Diacono di questa chiesa, a vendovi riposti i corpi di s. Esustachio, e delle due ss. Teopiste l' una sira moglie, e l' altra sua figlia, e di sant' Agaptto suo siglinolo con solennità grandissima.

I due quadri della crociata, uno della Vifitazione di s. Elifabetta, e l'altro di s. Girolamo, fono di Giacomo Zoboli Modanefe, ambedue di fiima, ma specialmentequello di s. Girolamo, dove ha superato se stetto. La cappella di s. Michele, rifabbricata dalli fignori Curiali di Collegio, è riufcita macftofa, ovè e oggi il bellifimo depofito di pietre rare, fatto per lo defunto monfignor Silvio de Cavalieri, che fu fegretario di Propaganda Fide.

Incontro alla porta di questa chiesanelle facciate d'una casa, che si cantone, dipinse la conversione, il battessimo, ed il martirio di sant' Eustachio, Federigo

Zuccheri .

### DI S. LEONE NELLA SAPIENZA.

L A bellistima fabbrica della Sapienza su cominciata col disegno di Michelangelo, e seguitata da altri architetti e ultimamente Alessandro VII. vi fece il restante del palazzo, e la chiesa suddetta con bizzarra, e vaga architettura del cavalier Borromino.

Pietro da Cortona doveva fare il quaelro dell' altare, e di già l'aveva dal meza' in su abbozzato, ma prevenuto dalla morte, lasciò l'opera imperfetta, che ultimamente fu fornita dal mezzo in giù col difegno, che lasciò il medessimo Pietro, da Gio. Ventura Borghessi da Città di Castello, suo allievo. L'architetto degli ornati di detto altaré fu il Contini.

Il medefimo Alessandro VII. vi fece anche una libreria molto copiosa di libri di diverse materie a pubblica comodità; ovela pittura della volta è di Glemente Majoli,

e il

SCULTURA, E ARCHITETTURA. 153 e il busto del detto Papa è di Domenico Guidi, e quello di Benedetto XIV, posto nel salone, dove si conferiscono le lauree, è d' Antonio Corradini.

## Delle Chiese Di s. Chiara, ED ALTRE.

E' contorni della Minerva, non molto lontano da s. Euflachio fuddetto, fono diverfe chiefe, e-fra l'altre quella di s. Chiara, monathero di monache, ben'architettata, sl di dentro come nella facciata, da Francefco detto dalla fua patria il Volterra.

Il quadro dell' altar maggiore con s. Chiara è di buona mano : li due profeti grandi to fopra fono di Baldaffarer Croce : le altre, pure a fresco, del Volterra : e li quadri degli altari fono per lo più copie, ma che vengono dal buono.

Si trova poi s. Benedetto e s. Scolafica, e in oltre s. Maria in Monterone, dov'è una cappelletta dedicata all' Angelo Cuflode, e vi è da' lati dell' altar maggiore il fepolcro del Cardinal Durazzo, e di Monfig, Rinuccini.

Delle Chiese di s. Niccolò e Biagio alle Calcare, o a' Cesarini, e s. Lucia alle Botteghe scure.

A chiefa parocchiale di s. Niccolò ha nella facciata pitture a fresco, dov'è figurata Maria Vergine col Puttino, molti Santi, 154 STUDIO DI PITTURA Santi, ed altre figure fatte da Gio, Guerra da Modona

Questa chiesa è stata ristorata ultimamente, ed abbellita da PP. Chierici Regolari Somaschi, conceduta loro da Innocenzo XII. in cambio della chiesa di s. Biagio a Monte Citorio, demolita nel fabbricare il palazzo della Curia Innocenziano.

nella Curia innocenziana.

Nel primo altare è un Crocifisso di rilievo, e la Madonna, e s. Gio: dipinti dal Nuzzi. Nel Recondo è un s. Vescovo del medessimo Nuzzi. Il quadro dell'altar maggiore è del Germisoni. L'altare, che segue a sinistra ha un quadro col B. Emiliani, che presenta alcuni fanciuli alla ss. Vergine di M. De Trope. il s. Carlo all'ultimo altare è di Carlo Ascenzi da Genazzano.

Di qul andando verso il palazzo Mattei, fi trova s. Lucia, che era monastero di monache. Tutte le pitture sono di mano della signora Caterina Ginnassi con disegno del Lanfranco; e del sto genero è il disegno del Repolero del cardinal Ginnassi.

Vi si rimira il gran deposito della signora Principetta Borghesi Donna Eleonora Boncompagni. Le monache surono trasserite da Benedetto XIV. a' ss. Pietro, e Marcellino presso s. Gio. Laterano, dove sabbricò loro un bel monastero, e una vaga chiesa con disegno del sig. Marchese Teodoli.

La fiddetta chiefa di s. Lucia ha cura d'anime.

F U' questa Chiesa rifatta da' fondamenti con l' architettura d'Angelo Torroni. Nel primo altare a deftra il s. Eleuterio è dello Zoboli . Il s. Giovanni nell' altar maggiore è opera di Baldassar Croce, che fece anche due Santi da i lati con una gioria, ed un Dio Padre di sopra a fresco. Li quadri pure nelli due altari dalla sinistra, in uno de' quali era dipinta la Pietà, erano suoi lavori. Ora v' è una s. Teresa d'Antonio Gherardi, e nell' altra una Madonna. La Pietà sopra l'altar maggiore è bella sasca di sugi Garzi.

DI S. MARIA SOPRA MINERVA

Possedevano questa chiefa in forma assau più piccola le monache di Campo Marzo, col convento contiguo, dovi era qualche antichità, e memoria del tempio dedicato dagli Antichi a Minerva. Al tempo di Gregorio XI. le dette monache la concederono alli PP. Domenicani, che vi fabbricarono una chiefa di quella grandezza, che oggi si vede, con l'elemosine di persone pie, ed ultimamente vi fece una grande pieda il cardinal Antonio Barberino.

La tribuna grande, minacciando ruina, fu rifatta da' fignori Palombari con architettura di Carlo Maderno, che vi aggiunfe il coro. Nella prima cappelletta a man deftra, entrando in chiefa, è il Fonte battefimale fatto col difegno di Filippo, Rauz-

zini ,

156 STUDIO DI PITTURA zini, e il bafforilievo di flucco è di Paolo Benaglia, che rapprefenta il battefimo di Crifto.

La feconda cappella con s. Ludovico Bertrando è opera di Baciccio Genovese, e diversi fatti di s. Domenico, dipinti a olio nelle mura, sono di Gaspero Celio.

La cappella di s. Rofa ha la tavola di Lazzaro Bakli. Nella feguente il martirio di s. Pietro Martire, ferito in testa da un colpo di spada, è opera di Ventura Lamberti, detto il Bolognese.

Nella cappella contigua fono dipinte diverfe azioni di Crifto, e di Maria Vergine da Batifia Franco Veneziano, fuori di quella dell' altare, e delle fuperiori . L'arco, e i pilaftri furono coloriti con figure finte di bronzo da Girolamo Muziano.

Passata la porticella di fianco è la cappella architettata da Carlo Maderno, dedicata alla fantissima Annunziata, tutta colorita con diversi fatti di Maria Vergine da Cesare Nebbia. La statua d'Urbano VII., di Casa Cassagna Romano, è scultura assai buona d'Ambrogio Buonvicino.

D'ordine di Clemente VIII., di Cafa...
Aldobrandini, fu fabbricata la cappella, che
fegue, in memoria di fuo padre, e di fua'
madre di Cafa Deti, con li loro fepoleri,
e le loro statue. L'architettura dalla cornice
in giù, de' depositi, e delli altri ornamenti,
è di Giacomo della Porta; e dalla cornice in
fu di Carlo Maderno.

SCULTURA, E ARCHITETTURA. 157
Il quadro della Cena di nostro Signore,
posto nell'altare, è bella pittura, ed ultima, che mandasse a Rôma Federigo Barocci, tinta più oscura dell'altre sue opere: e la pittura nella volta a freso, e un
gran profeta da una delle bande, e dall'altra una Sibilla. Sono di mano di Cherubi-

no Alberti.

Le due statue de' ss. Pietro, e Paolo lacerali all' altare sono di Cammillo Mariani. I due angioli sul frontespizio son del Buonvicino: il Papa Clemente è d' Ipolito Buzzi: il s. Sebastiano a dirimpetto è di Niccolò Cordieri: le statue del padre, e della madre del Papa son dello stesso, come anche la Carità. La statua della Religione è del Mariani: il s. Bastiano, e in figura piccola la Carità con puttini son lavori del detto Cordieri Lorencse; gli akri due putti sopra la sepoltura del padre di detto Pontesice. sono sono di Stesano Maderno Lombardo; ed il resso di Stesano Maderno Lombardo; ed il-

Più oltre nella cappella contiguta giù dedicata a s. Agnefe da Montepulciano, ora a s. Raimondo, il cui quadro dipinfe Niccolò Magni d' Artessa, si vedono nel muro figurate le sante Caterina, e de Agata a olio da Girolamo da Sermoneta, come dice il Baglioni a cart. 24 della edizione del 1642.

Poco più avanti è il deposito d'Ambrogio Strozzi, dove sono due puttini di metallo con fiaccole nelle mani, opera di Taddeo

STUDIO DI PITTURA 158 deo Landini Fiorentino; ed il Cristo Crocifisso, che è nella cappelletta a questo sepolcro vicina, si dice di Giotto Fiorentino.

La cappella de' fignori Caraffi, che è nella crociata, è dedicata a s. Tommafo d'Aquino . La dipinse , con istorie del fanto , Filippo Lippi Fiorentino, dove è mirabile per que' tempi una gran lunetta in cornu epiftola. La volta è di Raffaellino del Garbo, pur Fiorentino, e fu tenuta allora in gran conto. La tavola dell' altare, dov' è dipinta un' Annunziata, fi crede opera del B. Gio. da Fiesole. Alcune di queste pitture, fuorche la lunetta, sono state ritocche, pel solito errore di rifiorirle, e perciò guaste.

Anche li scultori con vari colori di pietra cercarono qui d' imitar la pittura nella statua di Paolo IV. Fu bella invenzione di Giacomo, e Tommaso Casignola, facendole di pezzi un manto, che rapprefenta broccatello, ed il fregio con altre cose di mischi di diversi colori, che rendono questo sepolcro maravigliofo, di cui Pirro Ligorio fece il difegno.

Il quadro nella cappella vicina a quella del Rofario era di Niccolò Pomarancio, e rappresentava la gloria di tutti i Santi. Questa cappella, anticamente di Casa Altieri, è stata in tempo di Clemente X. ridotta, benchè in sito angusto, in magnifica forma, per li ornamenti, che vi fono di pietre, sculture, e pitture; e l'architettura della medeSCULTURA, E ARCHITETTURA. 159 medefima fu ideata dal cardinal de' Maffimi.

Il quadro dell' altare rappresenta s. Pietro, che conduce avanti alla Vergine Maria il cinque Santi canonizzati da Clemente X., opera di Carlo Maratta, tenuta in molta lima. Le pitture di sopra sono di Baciccio, e li busti di marmo da i lati sono di Cosimo Fancelli.

Le pitture della volta della contigua cappella del Rofario, con li 15. Milteri con gran diligenza fatti a olio, fono opere di Marcello Venufti; e l'iflorie di s. Caterina da Siena, dipinte dalla cornice in giù, fono di Giovanni de' Vecchi dal Borgo. Quella però della Coronazione di fipine di noftro Signore con diverfe figure a olio, è lavoro di Carlo Veneziano; e l'immagine di Maria, che fla fopra l'altare, fi tiene di mano del detto B. Giovanni da Fiefole Domenicano, detto Fr. Gio. Angelico.

La Madonna fantifilma con Gesà, e due altri puttini, che fi vedono feolpiti in marmo fuori di quella cappella nel pilaftro, che corrifionde all' altar maggiore, è opera di Francefco Siciliano. Le fepolture, e ei depositi di Leone X., e Clemente VII. nel coro dietro all' altar maggiore sono feulture di Baccio Bandinelli: la fatua però di Leone è di Raffaello da Monte Lupo, e quella di Clemente è di mano di Giovanni di Baccio Bigio.

Il Cristo di rilievo di marmo, che sta dall' altra parte dell' altar maggiore, è opera mira-

bile,

160 STUDIO DI PITTURA bile, e di tutta perfezione, scolpita da... Michelangelo Bonarroti.

Alla porticella, che va al collegio Romano, fono tre bellifimi depositi: uno del cardinal Alestandrino, nipote di s. Pio V., architettato da Giacomo della Porta, con la statua a giacere, scultura di Silla Lungo da

Vigiù nel Milanese.

L'altro incontro è del cardinal Pimentelli con la fua fatua, altre figure, e putti, fatto con diegno, e lotzarra architettura dal Bernino, e feolpito da diversi; cioè la Carità da Antonio Raggi; l'altra figura piangente dal fratello di Francesco Mari; ed il resto da Ercole Ferrata, ed altri.

Il fepolero fatto fopra la detta porticella, che è del cardinal Bonelli, è architettura, del cavalier Carlo Rainaldi. La feultura di mezzo è d' Ercole Ferrata: la Carità, di Filippo Romano: la Religione, di Monsù Michele: l'altra di Francefco Mari, allievi del Ferrata: e quelle, che feggono, fono del Fancelli, e del Roffi.

Il busto del cardinal d' Aquino sopra il suo deposito, posto avanti alla seguente cappella,

è del Mochi.

Nella cappella de' Signori Maddaleni , feguitando il giro , è dipinta s. Maria Maddalena con s. Francesco d'Assis, e s. Francesca Romana da Francesco Parone Milanese .

Paffata la porta della fagreffia è la cappella di s. Domenico, ch' era architettura del Padre Paglia Domenicano, ma poi è flata rifatSCULTURA, E ARCHITETURA. 161
RAUZZINI. La tavola dell' altare è di Paolo
de Matteis, e la pittura della volta è del cavalier Roncalli. Il fepolero del detto Pontefice è difegno di Carlo Marchionni, che
feolph il bafforifievo, e li due angioli in alto, che reggono l'arme. Pietro Bracci feolpl
la fiatua del Papa, e quella altresì a man
deftra; e Bartolommeo Pincellotti quella ch'
è alla finitira.

Nell' altare, che segue è dipinto s. Giacinto con Maria Vergine, ed il Figlio dal

cav. Ottavio Lioni Padovano.

Il quadro di s. Girolamo nella cappella feguente de'fignori Porcari era opera affai buona d' Avanarino. Adefo però ve n'è un altro di s. Pio V. opera d' Andrea Procaccini, e il laterale dalla parte dell' epifola è di Lazzaro Baldi. La volta è dipinta da Michelangelo Cerruti. Il quadro, che sta appeso sopra la porta, che va nel claustro, ove in aria è una Madonna, e li fanti Pietro, e Paolo a' piedi, è di Marcello Venusti assa bello.

Il deposito dell' Ubaldini nel gran pilafiro, ultimo della navata di mezzo, ha in un
tondo un bellissimo ritratto di mossico fatto
da Gio. Batista Calandra, e dirimpetto nel
pilastro di questa stessi avvata è il sepolero
di suor Maria Raggi fatto dal Bernino; e
quello in un pilastro, un poco più avanti,
con due nicchie, è disegno di Pietro da Cortona, e vi sono le teste di marmo di due
della famiglia de Amicis.

and I wanted

S. Giacomo Apotlolo , maggiore del vivo nell'altra cappella, è di mano del Venusti; e nella cappella, che segue, è il quadro; che fece venir da Genova il cardinal Giustiniani, che rappresenta s. Vincenzio Ferrerio, che predica alla prefenza del Papa, e dell' Imperadore, colorito da Bernardo Castelli Genovese .

Le due statuette di marmo, che sono da i lati dell' altare nella feguente cappella del Salvatore, fono di Mino da Fiefole; e la penultima cappella è tutta dipinta con varie istorie di s. Giovanni Batista, e molti altri Santi, fuori, e dentro la medesima, lavoro creduto del Nappi. Nel pilastro opposto è il deposito del celebre Monsig. Fabbretti, il cui busto fu scolpito dal Rusconi.

Nell' ultima cappella il quadro fopra l'altare con nostro Signore, quando apparve alla Maddalena, è opera di Marcello Venufti . Nella muraglia vicino alla porta è il sepolcro di Francesco Tornabuoni, col busto fatto dal detto Mino; la sepoltura però della sua moglie è di Francesco d'Andrea Verocchio .

Appresso è il sepolero del cavalier Pucci. Fu fatto con architettura di Giacomo della Porta. Una testa nel deposito a mano destra di detta porta è scultura di Donatello Fiorentino .

Il quadro, e le pitture nell' altare della fagrestia, dov' è Cristo Crocifisso, è di Andrea Sacchi . Il conclave de' cardinali , dipinto

Scultura, E Architettura. 163 pinto a fresco sopra la porta per di dentro, è di Gio. Battista Speranza Romano; e la volta su colorita da un Fiammingo.

La flatua di s. Domenico, fatta di flucco in un ovato d'un dormentorio, è opera condotta con buona intelligenza dall' Algardi e ed in diverfi altri luoghi del convento fi vedono altri quadri coloriti da buona mano.

Apprello di esta chiesa è un grande, e magnifico convento, in cui è di notabile un chiostro tutto dipinto, la facciata del quale, che resta a man dritta dell' ingresso, contiene nella prima arcata s. Domenico, che dorme, dal chi petto forgono i 15. Mifteri del Rofario, ed è d'incerto autore. Nella feconda si rappresenta la Nunziata dipinta da Gio. Valesio Bolognese: Nella terza la visitazione di fanta Elifabetta di Giovanni Antonio Lelli Romano. Nella quarta il Presepio di mano incongnità. Nella quinta la presentazione del Signore di Giuseppe Paglia del Bastaro. Nella festa la disputa de' Dottori di mano incerta. Nella settima la battaglia navale fatta fotto gli anspici di s.Pio, opera del detto Valefio. Nell' altro braccio di questo chiostro alla prima arcata, che rimane allato alla porticella, ché va in chiefa, è un deposito; e fopra di esto una Madonna col B. Andrea-Ansideo, di cui non si sa l'autore. Nella feconda è la Madonna con una fanta Doménicana, e il B. Giovanni Unghero, pittura di nessun conto. Nella terza è compresa la porta; che mette in convento. Nella quarta

0 2

164 STUDIO DI PITTURA

è la Madonna con due Santi, pittura moderna, e poco buona. Nella quinta l'Orazione nell' orto. Nella festa la Flagellazione, e nella fettima la Coronazione di spine di Gesù Cristo, tutte e tre di mano incognita. Nel terzo braccio del chiostro medesimo alla prima arcata è il portar della Croce, e nella. feconda Gesù crocifisso, delle quali pitture non si sa l'autore. Nella terza son le scale, che conducono all' Ofpizio. Nella quarta s. Do--menico fopra una porticella, ma di poco pregio. Nella quinta l'Ascensione, e nella festa la venuta dello Spirito fanto, e nella fettima l' Assunta della Madonna tutte e tre di Francesco Nappi Milanese; ma queste tre florie fono state tutte guaste e rovinate, perchè nel bel mezzo di ciascheduna è stata aperta una finestra. Nel quarto braccio sotto la prima arcata è la Coronazione della Madonna dello stesso Nappi . Il Baglioni nella. Vita di questo pittore dice, che vi dipinse ancora la Coronazione di N. S., e il Rifuscitamento del medefimo : ma queste istorie non vi fon più, e faranno state facilmente nell' arcate feguenti, che fono state ridipinte modernamente . Nella feconda fi veggono s. Domenico, e s. Francesco, che si abbracciano, pittura ful gusto Caraccesco, ed è la migliore, che sia in questo claustro . L' altre , che seguono della vita di s. Tommafo, non si registrano per esser molto infelici. Le volte di questo claustro son dipinte di grotteschi con molta bizzarria, e franchezza. Dentro

SCULTURA, E ARCHITETTURA. 165
convento è la copiofiffima, e celebratifina libreria pubblica laficita dal cardinale Cafanatta con grandifimi fondi, in cui è una
fatuta di marmo del medefimo cardinale, opera di Monsi Le Grò.

#### Chiesa delle Sagre Stimate di S. Francesco ai Cesarini.

Uella ven. archionfraternità copiola di Fratellanza, che si esercita nelle opere di pietà, ha eretta la nuova chiesa, e fabbrica, e la san. mem. di papa Clemente XI., come Fratello di esta, si degnò di mettere la prima pietra delli sondamenti, e contribuì molto denaro per l'adempimento di detta fabbrica. Fu cominciata con architettura del Contini, ma terminata col disegno del Canavari, che ha renduta la medesima chiesa molto vaga.

Il quadro dell'altar maggiore è eccellente parto di Francesco Trevisani, e rappresenta s. Francesco, che riceve le sagre Stimate; e su dono del signor principe

Ruspoli.

La pittura della volta di mezzo della fuddetta chiefa è opera di Luigi Garzi Romano, che nell' età fua cadente terminò si bell' opera.

Il quadro della prima cappella a mano finistra de' fanti Quaranta è di Giacinto Brandi Romano, ed è stimata la sua miglior opera-Nella terza è s. Antonio, opera del medesimo Trevisani.

Nella

166 STUDIO DI PITTURA

Nella cappella allato alla fagreflia , che refla a defira della chiefa , la tavola , che rapprefenta il B. Giufeppe Calafanzio , è pittura fipiritofa di Marco Caprinozzi , detto Marco del Rufpoli da Civita Caftellana , difcepoo di Marco Benefial . Nella cappella, che fegue , è una Madonna in un ovato del cavalier Conca . Nell' ultima contigua alla porta la Madonna addolorata è di Francefco
Mancini , e la fagellazione di Gesù Crifto
in un quadro laterale è di Benefial , e quello dirimpetto è di Domenico Muratori , e la
volta è dipinta da Gio. Odazzi .

CHIESA DELLA SS. NATIVITA' DI N. S.
DEGLI AGONIZZANTI NELLA
PIAZZA DI PASOUINO.

L' eretta la chiefa della venerab, archiconfraternità degli Agonizzanti con elemofine di molti fignori cardinali , fratelli, ed altri fignori titolati, e dal fig. card. Benedetto Panfili protettore è fitata fipecialmente foccorfa in diversi tempi con generofa mano; ficcome dall' fig. card. Giuseppe Renato Imperiali.

La fan memoria di papa Innocenzo XII., come Fratello dell' archiconfraternità, confermò con indulto perpetuo tutte l'esposizioni, che si fanno in dettà chiesa del san-

tissimo Sagramento.

Il quadro dell'altar maggiore, in cui fi rapprefenta la Natività di nottro Signore Gesù Critto, è opera del fig. Gio. Paolo Melchiorri

SCULTURA, E ARCHITETTURA. chiorri Romano, allievo di Carlo Maratti. Il fuddetto fig. Melchiorri, effendo Fratello degli Agonizzanti , donò il detto quadro .

Il quadro di s. Michele Arcangelo al primo altare è di Mario Garzi Romano, Fratello di detta archiconfraternità, che morì d' età giovenile, e procurava d' imitare il celebre fuo padre. Il quadro dell' altare del fantissimo Crocifisso agonizzante è di maniera devota

#### DI S. IGNAZIO.

A fabbrica del Collegio Romano, ordina-ta da Gregorio XIII. per li PP. della. Compagnia di Gesù, ad effetto che anche vi tenessero scuole pubbliche di diverse scienze, è superba architettura di Bartolommeo Ammannati scultore, e architetto Fiorentino.

Il card. Lodovico Ludovisi, vicecancelliero, e nipote di Gregorio XV. per la divozione, che portava a s. Ignazio, non contento d' esfersi assai impiegato per la sua canonizazione, deliberò anche di onorarlo d'un fontuofissimo tempio, degno del suo grand' auimo.

Nell' anno 1626. fu dato principio alla. fabbrica, e il cardinale vi pose la prima pietra. Seguita poi la sua morte, su continuata, per averle lasciato per testamento 200. mila scudi. Il Domenichino ne fece due diversi disegni, da' quali il P. Grassi Gesuita ne ricavò quello, che fi vede messo in opera, pigliando parte da uno, e parte da un altro. ..... L'Al168 STUDIO DI PITTURA

L' Algardi vi s' impiegò nell' architettarne la bellifilma facciata, per un' altra lafeita... fattale dal principe Ludovifio, già Vicerè di Sardegna, di copiofa fomma di danaro, e annua entrata.

Il fregio del comicione fatto in bafforilievo di diucco con diversi puttini e rabeschi, sicciome anche le due figure, che softengono l'iscrizione sopra la porta principale dentro la chiefa, sono difegno dell'Algardi, ma poste in opera da diversi con affishenza, difegno, e modelli del medesimo.

Benchè non sia fatta la cupola, l'ha sinta di pittura in tela il P. Andrea Pozzi Gesuita, eccellente nelle prospettive, ma ora è annegrita, e non si vede più ; è bensì intagliata in rame tra le site opere a. A mano destra il quadro della prima cappella con Maria Vergine, che porge il Bambino a s. Stanislao, è lavoro del medessimo P. Pozzo.

In questa magnisica chiesa sono due volticciuole, una presio la sogratia. Nella prima di esse sono 4. statue di succo, alte 12. palmi, che posano nelle nicchio, opere di Cammillo Rusconi, che rappresentano le Virtù cardinali. Sotto l'altra volta presio la fagrestia, son 4. statu volta presio la fagrestia, son 4. statu volta presio la simone Giorgio; la Speranza di Jacopo Antonio Lavaggi; la Carità di Francesco Nuvolone; e la Religione di Francesco Rainaldi. Evvi anche il modelo in grande fatto da Giuseppe Rusconi della statua di s. Ignazio, ch' egli poi scolpi in... mar, mar,

SCULTURA, E ARCHITETTURA. marmo, e che fu collocata in san Pietro.

Il grandiofo deposito con la statua della s. m. di Gregorio XV., infigne benefattore di questa chiesa, e con urna ancora sepolerale del cardinale Lodovico Ludovisi, fa mostra della magnificenza delli PP. della Compagnia di Gesù del Collegio Romano verso il loro benefattore. Hanno dato faggio della perizia de' loro fcalpelli in questo sepolcro il fig. Monot, che scolpì le due Fame, e il sig. Le Gros, che scolpì tutto il resto, e architettò questo deposito.

Nella crociata a man dritta s'ammira la celebre cappella Lancellotti, che è una delle più belle di Roma per gusto, e per sodezza, tutta di finishimi, o preziosishimi marmi composta, dedicata a s. Luigi Gonzaga, ed eretta con difegno del P. Pozzi Gesuita, che dipinfe la volta . Il detto Santo è espresso al vivo in un bassorilievo all' altare suddetto, scultura di detto Le Gros stimatissima, che fece anche le due statue di stucco ful frontespizio, e il Lodovisi scolpì i due angioli sulla balaustrata. Dirimpetto a questa è la cappella della ss. Nunziata, fatta fullo stesso disegno per l'appunto. Il bassorilievo è scultura di Filippo Valle. La volta fu dipinta dal cavalier Mazzanti, e Pietro Bracci scolpì i due Angioli della balaustra, e le due statue di stucco sul frontespizio.

La cappella del transito di san Giuseppe, fu ornata dal cardinal Giuseppe Sacripanti con la tavola del celebre Trevisani, e la

STUDIO DI PITTURA cupola è di Luigi Garzi, con un de' quadri laterali del Chiari, e incontro quello del medesimo Trevisani.

Poco di qui lontano, avanti d'entrar nel Corfo, è un bell' oratorio fabbricato con la direzione del P. Pietro Garavita Gesuita, con elemosine de' particolari per li fratelli, che qui fanno le loro divozioni, e fu dedicato a Maria Vergine della Pietà, e a s. Francesco Saverio; ed ha il ricetto tutto dipinto a frefco da Lazzaro Baldi.

#### DI S. MARTA'INCONTRO AL COLLEGIO ROMANO.

S Ant' Ignazio Lojola, allora Generale de' Gefuiti, fu l'origine della fabbrica di questa chiesa, e del monastero, fondato per quelle, che volevano ritirarsi dal peccato. Si fece poi monastero di vergini del 1561. fotto la regola di s. Agostino, e fu ampliato più volte. a fegno che ora è un' ifola ben grande.

La chiesa fu rimodernata ultimamente con buona, e vaga architettura del cav. Carlo Fontana a spese d'una monaca di Casa Buoncompagni, ed è una delle galanti chiese di Roma . Nella volta sono dipinte in tre tondi diverse istorie di s. Marta da Baciccio Gauli Genovese . Le quattro figure , che circondino quella di mezzo, e le quattro da capo, e altrettante intorno a quella verso la porta, sono di Paolo Albertoni; e il tondo fu dipinto dal Troppa; come anche quello SCULTURA, BI ARCHITETTURA. 171

sopra all'altar maggiore; e li stucchi d'ogni intorno sono lavori di Leonardo Lambardi.

Nella prima cappella a mano dritta è figurata la Trasfigurazione di nostro Signore da Alcsandro Grimaldi, figlio di Gio. Francesco Bolognese; e nella seconda è dipinto nostro Signore con la croce in spalla, quando apparve a s. Francesco Saverio, pittura dell' Albertoni suddetto, che sece anche il quadro incontro a quello, che si guattò.

La cappella, che fegue, ha il quadro con s. Gio. Batilta, che predica, opera di Francefco Cozza; ed il quadro laterale, che segue nella cappella maggiore, fu colorito da Luigi Garzi con l'Angelo, che avvisa le Marie.

Il quadro dell' altar maggiore, dove viene rapprecentato nofiro Signore, che predica; e vi fono Marta, e Maddalena con altre figure, è di Guglielmo Borgognone. Degli altri il primo è di Luigi Garzi, che dipinfe le Marie al fepolero, e e quello dirimpetto è di Fabio Criftofori.

Seguitando il giro, si vede nell' altra cappella effigiata Maria Vergine dal Gimignani a pin quella contigua è pure la Madonna col Bambino, e da basso s. Agostino, e altresigure di Giacomo del Po; e nell' ultima è rappresentato l'Angelo Custode, ed è fatica di Francesco Rosa.

DI S. STEFANO DEL CACCO.

Uesta è chiesa antichissima, e si crede fondata presso, o sopra il tempio d' I-P 2 side,

#### STUDIO DI PITTURA

fide . Fu ritorata nel 1607. da' monaci Silvestrini, a' quali fu conceduta del 1567. Una Pietà con un Cristo morto in grembo alla Vergine, a mano destra della chiesa, dipinta nel muro, è di Perino del Vaga.

Le pitture della tribuna dell'altar maggiore, e il s. Carlo, e la s. Francesca Romana da' lati sono opere a fresco di Cristofano Confolano; e il quadro dell'altare, dove si rapprefenta il martirio di s. Stefano con quantità di figure, dicono, che sia del medesimo, benchè lontano dalla fua maniera.

Passate le due cappelle dalla parte dell' Evangelio, nell' ultima fatta con buona architettura, e dedicata a Maria Vergine sono due quadri fatti dal cav. Baglioni , posti a' lati della medesima; ed il quadro appeso al muro in chiefa con un s. Stefano, maggiore del vivo , è della fcuola di Gio, de' Vecchi ,

## DEL GESU'.

Q Uesta bella chiera iu iaporte di Paolo III. Uesta bella chiesa fu sabbricata dal card. Architetto ne fu il Vignola, a cui succedette Giacomo della Porta, e fu fatta per li PP.Professi della Compagnia di Gesù, onde v'aggiunse Odoardo card. Farnese l'abitazione pe' medefimi col difegno di Girolamo Rinaldi . La facciata di travertino è di detto Giacomo.

Nell' altare della prima cappella a mano destra è dipinto s. Andrea Apostolo; e dalle bande di essa il martirio di s. Stefano, e di s. Lorenzo . Di fopra nelle lunette , altres ifto-

SCULTURA, E ARCHITETTURA. 173 istorie, e nella volta una gloria di Santi, e

Sante sono d' Agostino Ciampelli .

Il Cristo morto in braccio alla Madre, felicemente figurato nell' altare della cappella, che fegue, era di mano di Scipione Gaetano. Oggi v'è un quadro con s. Francesco Borgia, opera del P. Andrea Pozzi da Trento Gefuita; la volta e l'altre figure furono colorite dal cav. Gaspero Celio con disegno del P. Fiammieri Gesuita.

La cappella contigua de' fignori Vittori fu condotta a fresco con diverse istorie d'Angioli da Francesco Zuccheri, che vi fece anco il quadro dell'altare, dove fono a... olio dipinti molt' Angioli in atto d' orare . Abramo, che adora li tre Angioli, pittura a fresco, e gli altri triangoli della volta sono del cavalier Salimbeni; conforme dice il Baglioni nelle Vite de' Pittori; e li Angioli di marmo, che stanno nelle nicchie di detta cappella, fono sculture di Silla Lungo da Vigiù, di Flaminio Vacca Romano, e d' altri; e alcuni puttini di sfucco interno alla volta fono di Cammillo Mariani da Vicenza.

La cappella di s. Francesco Saverio nel braccio della crociata, passata la porta della. fagrestia, è stata fabbricata nobilmente, mediante la generosità del card. Negroni, ed è delle ben ornate cappelle, avendone dato il difegno Pietro da Cortona . Il bellissimo quadro di essa, dove si rappresenta la morte del Santo, è del cav. Carlo Maratta (1); e il vol-

<sup>61)</sup> Intagliato dal Frey .

STUBIO DI PITTURA 174 tone fu dipinto da Gio. Andrea Carloni Genovefe.

Seguitando il cammino si entra nella cappelletta di s. Francesco, fatta con architettura di Giacomo della Porta. Il quadro dell' altare è di Gio. de' Vecchi : la cupola fu colorita a fresco da Baldassar Groce : e li paesa da Paolo Brillo, in questo genere eccellente: e l'altre opere dalla cornice a basso sono di Giuseppe Peniz, e di diversi Fiamminghi .

L'altar maggiore, con belle colonne affai nobile e ricco, fu architettato da Giacomo della Porta. Il quadro, in cui è dipinta la Circoncisione di Gesù, è opera di Girolamo Muziani; e la tribuna con quantità di figure anche nel voltone fono opere di Baciccio Genovefe.

A mano destra di quest' altare è il deposito, del card. Bellarmino, fatto con difegno di Girolamo Rainaldi; e le due statue della Religione, e Sapienza, figure in piedi, scolpite in marmo, fono di Pietro Bernini.

Un quadretto, ch' era fotto il medesimo altare era del Ciampelli , ma non v' è più ; e un altro fimile rappresentante li ss. Abundio, e Abundanzio, condotti avanti il tiranno, è di mano di Andrea Comodi, il modo di dipinger del quale era tenuto in conto grande.

La cappelletta rotonda dalla parte dell' Evangelio dell' altar maggiore, dedicata a Maria Vergine, è disegno del medesimo Porta; e i cori d'Angioli , che suonano , furono dipinti da Gio. Batista Pozzo Milanese con. tanta

SCULTURA, E ARCHITETTURA, 175, tanta delicatezza, che innamorano a vederli, e fanno refar manchevoli le altre pitture da baffo a olio del P. Giufeppe Valeriano Gefuita, dove Scipion Gaetano fece alcuni panni, che pajon veri.

Il quadro di s. Francefco Borgia orante, portato da diversi Angioli, che era nella crociata, opera d'Antiveduto Grammatica, è stato levato. Di questa cappella della crociata

si parlerà più a basso da per se .

Li Martiri della Compagnia di Gesù crocififfi nel Giappone, che fono nella cappella prima dopo la porta laterale, fono del cavalier

d'Arpino.

Il quadro dell' altare feguente, ove è la ss. Trinità, con li Santi, e Sante del Paradifo, con grande amore operato, fu mandato di Venezia da Francefco Ponte da Baffano, e da' professori del difegno ne riportò lode, come

dice il Baglioni nella fua Vita.

In uno de' mezzi tondi di questa cappella è dipinto Dio Padre con Angioli intorno, coloriti dal cavalier Ventura Salimbeni. Alla man sinistra si vede la Trassigurazione del Signore, opera di Durante Alberti; alla destra il Battesino di Gesù, e nella volta il Dio Padre, che crea il Mondo, disegno del P. Gio. Batista Fiammieri, da altri colorito con tutto il resto.

Nella cappella de'signori Cerri sono dipinte varie istorie di Maria Vergine, e Gesù. Quelle dell' altare e de' lati di essa dalla cornice in giù sono tutte dipinte da Gio. France sco No176 STUDIO DI PITTURA

manelli con più forza del fiuo folito, ma quelle dalla cornice in fit, e nella volta furono
con buona pratica lavorate da Niccolò dalle
Pomarance. Delle fiatue, che ivi fono
collocate, quella, che rapprefenta la Giufitizia, è di Cosimo Fancelli; l'altra, che
è la Fortezza, fu feolpita da Giacomo Antonio fiuo fratello; e le due, che restano, da
Domenico Guidi, e Gio, Lanzone, scultori
di molto credito.

L'ilorie de fanti Pietro, e Paolo, dipinte niell'ultima cappella con franchezza, e buona maniera a frefco, fono di Francefco Mola s quelle nella volta fi dicono del Pomarancios e le pitture fopra le porte di dentro della chiefa fono di diverfi Gefuiti Fiamminghi.

Tutta la cupola della chiefa, ricca d'adornamenti, e puttini, era dipinta da prima con difegno di Gio. de Vecchi, con li quattro Dottori della Chiefa Latina negli angoli di esta, figuroni assai grandi, e condotti congran maestria. Ora si vede dipinta di nuovo da Gio. Batista Gauli.

Nel mezzo del voltone della chiesa si vede espressa con quantità di figure l'iscrizione: In nomine Jesus omne genussiestatur, con tal prontezza, che in essetto pare, che precipitino dalla detta volta, opera del detto Gauli.

Gli ornati di flucchi dorati, che fono nel detto voltone, come anche gli altri nel capo della croce della chiefa, con flatue pur di flucco, rapprefentanti diverfe virtù ai lati delle finestre, con angioli, e puttini in più luo-

SCULTURA, E ARCHITETTURA. luoghi, fono fatti col difegno del detto Baciccio Genovese, e scolpiti da Leonardo Reti, e Antonio Raggi, fuori che due, che sono di Monsù Gio. Francese ; e uno nel braccio a man destra di Monsù Michele;e uno a finistra del detto Leonardo. Delle figure nel tamburo della cupola, la Temperanza, e la Giustizia, sono del Naldini, e le altre due dello stesso Reti. Adesso si descriverà la nobilissima, e ricchisfima cappella della crociata, fatta in onore di s. Ignazio con l'affiftenza del P. Andrea Pozzi Gesuita. In tutte le sue parti è riguardevole, e ammirabile sì per il prezzo de' marmi antichi di maggior grido, sì anche per la rarità delle gemme e pietre preziose, che in essa sparse s' ammirano.

Il primo de' fette bassirilievi di metallo, che ornano la detta cappella, esprime un gran suoco estinto con l'invocazione, ed immagine del Santo, modellato da Reneito Fremin, e gettato da Giuseppe Piserone.

Il secondo, in cui si vede un energumeno liberato dal Santo, è opera di Angelo Rossi, e gettato da Adolfo Gaap, e Gio. Federico Loduvici.

Il terzo, in cui il Santo comparisce a risanare una monaca da un male incurabile, è

tutta opera di Pietro Reiffi .

Il quarto, maggior degli altri, che sta nel mezzo, esprime san Pietro, che risana lo stesso anto gravemente infermo per la percossa ricevuta nella difesa di Pamplona, opera tutta di Lorenzo Merlini.

Il quinto fa veder s. Filippo Neri abbracciarfi col Santo tutto splendori nel volto, ed è opera di Francesco Nuvolone, e di Bernardino Brogi.

- Il sesto rappresenta un numero di storpi e d' infermi rifanati coll' olio della fua lampana, modellato dal fudetto Fremin, e gettato di metallo da Antonio Cordien .

Nell'ultimo si veggono molti prigioni liberati per sua intercessione, disegno di Pietro Stefano Monot, che fece il modello, e da Tommaso Germani fu gettato, e rinettato.

Il gruppo di statue, che rappresenta la. ss. Trinità, è opera di Leonardo Reti. Li due Angioli di marmo bianco in cima alla cornice della nicchia fono del fopraddetto Monot.

La statua d' argento del Santo vestito con abiti facerdotali è opera nella modellatura. di Pietro Le Gros, e nella struttura di Gio. Federico Ludovici .

Il gruppo di marmo, in cui si rappresenta la Fede . è scultura di Monsù Gio. Teodone. Il secondo, ch' esprime la Religione, è del detto Pietro le Gros; il bassorilievo della confermazione della Compagnia di Gesù , è fatica dello scalpello d' Angelo Rossi; e l' altro, che rapprefenta la canonizazione di detto Santo, è di Bernardino Cametti.

Il primo Angelo di marmo dalla parte dell' Evangelio verso l'altare è di Francesco Maratti ; il fecondo dall'altra parte è di Lorenzo Ottoni: e gli altri due fotto l'organo fono

Scultura, E Architettura. 179 di Cammillo Rusconi. La pittura dell'arco, in cui è dipinto s. Ignazio in atto d'entrare trionfante in Cielo, accompagnato da una schiera d'Angeli, è opera del Gauli.

La volta della fagressia è d'Agossin Ciampelli; e il quadro dell'altare con s. Francesco Saverio è del Caracci . Evvi anche la testa d'un Ecce homo di Guido Reni .

Incontro al fianco di questa chiesa è la magnifica, e vasta fabbrica del palazzo Atieri, e ne si architetto il moderno Gio. Antonio de Rossi, over sono molte rarità, fra le quali lo stondo della fala dipinto dal Maratta (1), e la statta di Pescennio Negro.

# DI S. MARCO.

Uesta chiesa è antichissima, e nel 773rinnovò il terzo della chiesa Adriano I. La rifece da' fondamenti Gregorio IV., e del 1464-Palol II. le aggiunse il gran palazzo contiguo, dove in tempo d' cstate hanno abitato molti Pontesci, e dicono, essere architettura di Giuliano da Majano. Li cardinali Domenico Grimani, e Agostino Valerio Veneziani l' abbellirono di pitture, pavimento, seggi di noce, e altri ornamenti; e l' ultima rimodernazione si satta con difegno d'Orazio Turriani, che è riuscita assa i vaga.

Nella nave di mezzo la prima pittura a frefeo fopra le colonne, cominciando a man defira, è di Francesco Mola Svizzero; la seconda di Francesco Allegrini; l'altra di Gioa

<sup>(1)</sup> Intagliata dal Frey . \*\*...

180 STUDIO DI PITTURA Angelo Canini; l'ultima di Guglielmo Cortefe Borgognone: ed a man finiftra dall' altra parte, la prima è del detto Guglielmo; la feconda con la pianta della chiefa, del Canini; la terza dell' Allegrini; e l'ultima di Fabbrizio Chiari.

Questa è chiesa parrocchiale, e l'uffiziano canonici. Si rimirano in esta li bellissimi depositi de' signori cardinali Basadonna, Luigi Prioli, e cay. Erizzo.

Tutte le pitture a fresco fuori delle cappelle, ove sono medaglioni con ritratti de Pontesici, Profeti, e Sibille nelle lunette, sono del cavalier Gagliardi da Città di Castello. Le battaglie però nelle lunette, sono Gene laterali, son opere del P. Copra le porte laterali, son opere del P. Como Gesinita; e li puttini nella volta, ed altro a fresco sono del Gagliardi suddetto.

Ritornando alla porta principale, nel primo altare a mano destra è la risurrezione di Cristo, opera da molti creduta del Palma, e da altri del Tintoretto, pittori insigni.

Nel fecondo altare è dipinta Maria Vergine col Figliuolo, e s. Gio. Batilta cons. Antonio da Padova di mano di Luigi Gentile.

Il quadro del terzo altare è bella opera di Carlo Maratti (1), e la Pietà nell'altare, che fegue, è del cav. Gagliardi.

Poco più avanti è la cappella di s. Marco

Papa, dove fi custodisce il sa Sagramento, architettata da Pietro da Cortona. La tavola dell'

<sup>(1)</sup> Intagliata dal Stey .

SCULTURA, E ARCHITETTURA. 181 dell'altare è di Pietro Perugino; e le altre pitture fono del Borgogonone; come anche fono fue le laterali inella tribuna 'dell'altar mazgiore; quella di mezzo però, dov' è un s. Marco col leone, è bella pittura del Romanelli.

Nella cappella vicino alla fagreftia è dipinta l'Assunzione di Maria Vergine; e nell'altra, che segue, passitat la porta del fianco, è il s. Michele Arcangelo, coloriti ambedue dal Mola, e questo è creduto delle migliori sueopere.

Maria Vergine col Bambino, e s. Martina, nella cappella contigua, è di Ciro Ferri. Il fanto vescovo da uno de lati è una delle prime cose, che egli facesse a fresco; ed il Santo dall' altro lato è di Lazzaro Baldi.

Il quadro in tavola di s. Marco Evangelista nell'altare dell'ultima cappella è di Pietro Perugino; e le pitture laterali con quelle di

fopra sono di Carlo Maratti.

Le sculture del sepolero del card. Vidman sono di Cossmo Fancelli: le altre in quello del card. Bargadino, d'Antonio Raggi: e quelle al sepolero del card. Basadonna, son di Filippo Carcassi. Sopra le colonne nella natata di mezzo sono gli Apostoli di bassorilero di susco. I ss. Pictro, e Mattia fono di Pietro Pacilli. I ss. Paolo, Filippo, Giacomo, Tommaso, Matteo, Giacomo maggiore son di Carlo Monaldi. S. Andrea è d'Andrea Bergondi, s. Bartolommeo di Gio. Le Dous. Il s. Simone, e Giuda è di Salva-

182 STUBIO DI PITTURA

tor Bercari, e il s. Giovanni di Michelangelo Slodz. Prima questi Apostoli erano più piccoli, e fatti da uno scultore Francese. Il card. Quirini gli fece far più grandi, ma non tanto proporzionati, e far di marmi l'altar maggiore, ch' era alla forma antica, come in s. Maria Trastevere; e levate dalla navata di mezzo le colonne di granito, vi fece porre le presenti di mattoni, che per essere impellicciate di marmi di Sicilia fono più vistose, ma di minor pregio.

#### DELLA MADONNA DI S. MARCO.

U Nita alla chiesa di s. Marco è una cap-pelletta di sito bissungo, in cui il cavavalier Gagliardi da Castello dipinse una divota immagine di Maria Vergine col Figliuolo in braccio, dove è gran concorfo, e divozione, e per mezzo di limofine è stata rifarcita, ed ornata di flucchi dorati, ed altri abbellimenti di pitture, benchè in luogo angusto.

L' architetto dell' altare, e fuoi abbellimenti fu il Contini, e gli Angioli scolpiti in marmo fono lavori di Filippo Carcani, ed anche li puttini, ed altre sculture.

La nascita di Maria Vergine, colorita nel primo quadro a mano destra, è di Alessandro di Gio: Francesco Bolognese; e l' Annunziata, che segue nell' altro, è lavoro di Don Giufeppe Alberti da Trento.

Nel terzo si rappresenta la suga del Bambino Gesù in Egitto; e nell'altro incontro . l'Affunzione di Maria Vergine, ambidue coSCULTURA, E ARCHITETTURA. 183 loriti dal medefimo Alessandro; e nelle lunette sono paesi.

### PALAZZO RINUCCINI.

Uesto palazzo posto al fin del Corso era della Casa d' Aste, e modernamenteè stato venduto a' sigg. Marchesi Rinuccini di Firenze. Fu architettato da Gio. Mattia de' Rossi, ed è uno de' bei palazzi di questa città. Avanti la vendita si ornata la porta, ma d'architettura diversa.

#### S. STANISLAO DE' POLLACCHI.

A chiefa di s. Stanislao de' Pollacchi nell' anno 1580. fu rifatta dal card. Stanislao Osso Pollacco, che lasciò molto per la fondazione della chiefa, e dello spedale.

Sull'altar maggiore è un quadro con Gesù Crifto in aria, s. Staniflao, e da baffo s. Giacinto, opera dell' Antiveduto, e quello del Crocififio con s. Eduige è di Simone Cekovitz Pollacco, e l'altro incontro è di Taddeo Kuntz: l' ultimo a man finifira verfo la porta è di Salvator Monofillo, e quello a dirimpetto a destra è d'un foreftiero, ed è molto vago, e fpiritofo.

# CHIESA DI S. MAGUTO.

Questa piccola chiesa intitolata a s. Macuto vescovo di Bertagna rimane in faccia al cantone della facciata di s. Ignazio, Pochi anni addietro su riborata in buona forma, e i quadri delli altari son tutti di mano di Michelangiolo Gerruti.

#### PALAZZI SERLUPI, CRESCENZI, CENCI, LANTI, E NARI.

Affato il detto feminario, e andando verso la Rotonda, si trova il palazzo del march. Serlupi, che fu innalzato ful difegno, e con l' architettura di Giacomo della Porta. Con quella occasione farò breve memoria degli altri palazzi, che fono in questi contorni , lasciati indietro per unirli quì, e non interrompere il giro delle chiese.

Passato subito la Rotonda nel salire a s. Eustachio, si trova sul cantone di man sinistra il palazzo de'signori marchesi Crescenzi, fatto col difegno di Niccolò Subregundio della Valtellina, le cui stanze sono in parte dipinte a fresco dal sig. Gio. Batista Crefcenzi cavalier Romano, e padrone di questo palazzo, in cui si vuole, che avesse anche gran parte nell' architettarlo, poiche egli fu intendentissimo delle tre belle arti . e molto le promosse. Egli morl in Ispagna d' anni 63. dove era passato nel 1617. col card. Zappata, e fu ben visto da quel re, e impiegato in fare disegni nell' Escuriale per i sepolcri di quei Sovrani, e architettò molte cose nella villa del Ritiro, che si stava. fabbricando .

Sulla piazza di s. Eustachio sul cantone . che dalla porta della Sapienza va verso s. Andrea della Valle, è la facciata del palazzo Cenci.

SCULTURA, E ARCHITETTURA. 186 Cenci, che guarda la strada, che conduce a s. Luigi de' Franzesi . L' architettura di questo palazzo è di Giulio Romano. Egli è annesso all' altro del duca Lanti; e da esso abitato . Fu il fuo cortile raggiustato da Onorio Longhi . Il palazzo contiene molte belle statue antiche, e altre rarità ! e la volta della fala fu dipinta dal Romanelli . Anche quello de' fignori Nari posto più abbasso verso s. Andrea, e che trapassando risponde dirimpetto a s. Chiara, ha molti marmi antichi . L'architettura di questo palazzo è di Gio. Antonio de' Rossi.

#### PALAZZO CAFFAI

Irimpetto alla porteria di s. Andrea della Valle risponde il cantone del vago, e grazioso palazzetto de' signori Cassarelli, che volgarmente si crede disegno di Rassaello, e pare che vi si vegga il suo modo di fare . Ma il Vafari lo attribuisce a Lorenzetto scultore amicissimo di Raffaello. E' un danno, che fia rimafo imperfetto, e rozzo.

Andando a dirittura dal fopraddetto palazzo verfo la chiefa delle Stimate, passando davanti al Sudario descritto qui addietro a cart. 135. fi trova il palazzo del fignor Duca Strozzi, principe di Forano, che fu già degli Olgiati. Egli è stato abbellito da Carlo Maderno. In esso si conserva il famoso Museo celebre per tutta l'Europa di fingolari cammei, gemme intagliate, medaglie, e altre rarità eccele

186 . STUDIO DI PITTURA cellenti . e cose naturali degne d'ammirazione, raccolto da Monfig. Luigi celebre antiquario con gran fatica, e spesa. E anche adorno di quadri scelti de' primi maestri, fra' quali è celebre un ritratto d'una fanciullina grande, quanto il naturale, figura intera, una delle più rinomate opere di Tiziano, e un ritratto d' una giovanetta di Lionardo da Vinci &c. V' è un s. Lorenzo fulla craticola scolpito in marmo dal Bernino . I palchi fono dipinti da Giufeppe Chiari . Vicino a questo palazzo, attaccato alla chiesa. delle Stimate, è il nobile palazzo de' fignori conti Marescotti, e prima su de' Massei poi de' Sannesi, e quindi della serenissima cusa d' Este, che lo diede per cambio d' altro esfetto alla çafa Acciaiuoli, che modernamente l' ha venduto a' detti signori Marescotti. Ne fu architetto Giacomo della Porta.

Alla dirittura, e in faccia alla strada, che passa tra s. Chiara, e il detto palazzo Nari, e va verso s. Andrea della Valle si vede in sondo il palazzo del Marchese de' Cavalieri, in cui sono varie, e belle statue antiche.

Lateralmente a questo è il bel palazzetto architettato da Gio. Antonio de' Rossi, e d' è alla dirittura, e congiunto con quello de' Ce-farini, dirimpetto al quale è il bello, e nobile teatro detto d' Argentina, così appellato da una torre, ch' era ad esso contigua, e che portava questo nome.

DI S. MARIA DELLA CONSOLAZIONE.

NOlt' altre chiese si vedono, avanti di M falire al tempio di Araceli ne' suoi contorni alle radici del Capitolino , che sono fanta Maria di Loreto, già de' Marchigiani, avanti di passare, come poi fecero a s. Salvatore in Lauro: s. Biagio ristorato modernamente con capricciofo difegno del cavalier Carlo Fontana: s. Niccolò de' Funari; s. Andrea in Vinci presso al convento di Torre di Specchi, avanti al quale è un cortilaccio ritirato indentro, in cui si vede la famosa rupe Tarpeja. Evvi anche s. Maria in Monte Caprino; e dietro alla. detta rupe Tarpeja si trova la chiesa di fanta Maria della Consolazione, che col suo ipedale è governata da una Compagnia di gentiluomini fecolari, che la mantengono ben uffiziata con venti facerdoti ; e l' architettura della medefima, e l'altar maggiore, e il bel principio della facciata è di Martino Longhi, il vecchio.

La cappella prima a man deilra, entrando dalla porta maggiore, ha fu l'altare un quadro della crocifissione di nostro Signore, e ne' suoi lati altre istorie di Gesù, effigiate tutte da Taddeo Zuccheri in età di ventisei anni, che il tutto condusse con bella invenzione, disegno, e colorito,

Nel quadro dell' altra cappella è Maria... Vergine col Figliuolo in braccio, e diversi Q 2 Santi Santi con un ritratto a piedi, opera di Livio Agresti.

Nella cappella, che fegue appresso alla sagrelia, architettata dal cavalier Antonio Ferreri Romano, è dipinta l'adorazione delli Re Magi, e da i lati la Nascita di Cristo, e la Presentazione al Tempio, e di sopra diversi fatti di Maria Vergine a fresco, con li fanti Antonj ne' pilastri, opere tutte del cavalier Baglioni.

L'istorie a olio della Natività, e dell' Assunzione di Maria Vergine, poste dallebande della cappella maggiore, sono di mano del cavalier Roncalli; e nell'altare si conferva l'immagine miracolosa della Ma-

donna.

Dall' altro lato della chiefa, nella cappella dedicata a Maria Vergine, fono diverfe iftorie piccole della fua vita, lavorate a frefco da
Antonio Pomaranci; e nell' altra contigua,
dedicata a s. Andrea, è il quadro con i lati, e
la volta dipinti con varj fatti del Santo da
Marzio Colantonio Romano.

L'Assunta con gli Apostoli nell' altare della cappella vicina fu condotta a olio da Franeccio Nappi ; come anche il resto d'ogni intorno a fresco; e le tre figure di marmo di mezzo rilievo nell' ultimo altare sono lavori di Rasfaello da Monteluno.

Contiguo a questa bella chiesa, di cui è veramente un danno, che non sia stata finita la facciata, è un grande spedale, dove si cu-

rano folamente i feriti.

# Scultura, e Archiettura. 189 Di s. Maria in Araceli.

I N questo sito, il più conspicuo di Roma per il Campidoglio contiguo, surono fabbricati da Gentili diversi tempi ad onore de' loro Dei. Si dice, che un altare, da Augusto eretto col titolo: Ara Primogeniti Dei, ancora si conservi poco discosto dall'altar maggiore verso la parte dell' Evangelio. Ultimamente Girolamo Centelli, vescovo Cavallicense, lo cinse di preziose colonne con capitelli, e basi di bronzo dorato, getto d' Orazio Censore, e sopra v' innalzò ma cupoletta, e di qui ha preso la chiesa il nome d'Araceli. Serve di mensa a quest'astare un' urna di porsido, dove con altri corpi santi via conserva quello di fant' Elena, che ha dato il nome a questa cappella.

Questa divota chiesa poi nell' anno 1464, su ornata, e risorata tutta dal card. Oliviero Carassa, e di sossitto si fusto dal Popolo Romano al tempo di s. Pio V. per la vittoria avuta contro il Turco. Quivi abtano il Padri Minori Ostervanti di s. Francesco, a' quadri Minori Ostervanti di s. Francesco, a' qua

li fu conceduta nell'anno 1445.

La prima cappella a mano deftra, entrando in chiefa, e dedicata a s. Antonio da Padova, è de' fignori Bufalini, famiglia fra le primarie di Città di Caftello, come ne fanno testimonianza certa l'armi loro antiche nelli balaustri, e il ritratto di N. Bufalini in abito senatorio, perchè fu Senator (1) di Roma. del

<sup>(1)</sup> Nell' Blenco de Sepatori non è alcuno di questa famigo

STUDE DI PITTURA

del 1305., che da Prenestein, suo feudo, si portò in quest' alma città, dipinto nella facciata dalla parte dell' Evangelio dell' altare, dove si rappresenta la morte di s. Bernardino da Siena; e la sepoltura de' medesimi, nella quale è scolpito: Nicolai de Costello, & suorum, il qual Niccolò fu avvocato concistoriale nel 1490.; e qui fu fepolto il marchese Niccolò Bufalini, che fu in tempo di Clem. X. luogotenente generale dell' armi dello Stato della Chiefa, avendo per prima avuto altre cariche riguardevoli al fervizio del re di Francia, e del Granduca di Toscana: e oggi dicono esfer la medesima cappella de' signori Mancini, e Mazzarini, forfe ereditata da'medesimi, per essere stata di questa Casa Bufalini la madre del gran card. Mazzarini, del quale i Mancini furono eredi . Le pitture , che vi a vedono con varie istorie di s. Bernardino, al quale è dedicata la cappella, fono opere antiche, conservate a maraviglia, ed allora flimate affai , credute di Bernardino Pinturicchio, e di Francesco da Castello, e Luca Signorelli da Cortona. Quivi si rappresenta, quando i Bufalini erano nemici de' Baglioni di Perugia, e si rappacificarono per un miracolo di detto Santo.

La cappella feconda ha fopra l'altare dipinto un Cristo morto in braccio alla Madre, ed altre figure a olio, espresse da Marco da Siena; ed il rimanente fu colorito dal cavalier Roncalli con diversi fatti della Passione . . Il quadro nell' altare della cappella feguen-

SCULTURA, E ARCHITETTURA. 101 te con l'essigie di s. Girolamo, fatto a olio, e le altre istorie del santo Dottore a frefco, fono di mano di Giovanni de' Vecchi.

Passata la cappella dedicata al ss. Crocifisso, in cui a finistra sul deposito del Padre Marcellino è il suo ritratto fatto da Scipion Gaetano, vien quella de' fignori Mattei, rimodernata col difegno di Tommafo Mattei, e dedicata a s. Matteo. Quivi si vede sopra l'altare il fanto Evangelista con l' Angiolo, e diverse istorie del medesimo, dipinto il tutto dal Muziani, le quali per aver patito affai sono state rifiorite da Bonaventura. Giovannelli da Montereale, talche pajon moderne, e non del Muziano.

Contigua alla suddetta segue la cappella de' fignori de Angelis, rimodernata con l'architettura del Contini , e dedicata a s.Pietro d' Alcantara, che si vede scolpito sopra l' altare da monsù Michel Maglie Borgognone, che anche fece l'altre fculture, che quivi fi vedono : li stucchi però sono del Cavallini: e le pitture nella volta, e negli angoli, di Marc'Antonio Napoletano.

Il s. Diego nell' altare dell' altra cappella, che è vicina alla porta del fianco, era opera di Gio. Vecchi; e le pitture da' lati, rappresentanti li miracoli di quel Santo, eran di Vespasiano Strada; e le lunette di Avanzino Nucci; come anche le pitture, ch' erano nella volta, guafte dalla pioggia.

- Li puttini a fresco assai belli , coloriti sul muro fopra il fepolero del marchefe di Saluzzo,

STUDIO DI PITTURA

lazzo, fono di Paolo Cedaspe Spagnolo; ora però poco vi si vede. La testa di marmo, rappresentante il marchese, è scultura di Gio. Batista Dosso.

La cappella, che fegue, passata la porta laterale, è dedicata a s. Pasquale Bailon. Il quadro dell' altare è di Pasqualino de' Rossi fatto con tanto sudio, e diligenza, che chi lo fece fare, per non privarsene, l' ha fatto levare, e ve ne ha posto un altro, condotto da Don Vincenzio Vittoria, nobile di Valenza. Li laterali con diversi fatti del Santo sono di Daniel Soiter; le figure di succo sono del Cavallini; ed il disegno degli ornati è dello Stanghellini.

Si vede poi nella crociata la cappella de' fignori Principi Savelli antichiffima, come fono anche li fepoleri, e le pitture. Ella è dedicata a s. Francesco. Era d'architettura barbara, ma su rimodernata nel 1727. a. tempo di Benedetto XIII. evi su posta la tavola di Francesco Trevisani. Vi sono anche li ritratti de' fanti papi, e vescovi di questa famiglia, che era fra le primarie di Roma.

Segue la cappelletta di s. Rofa da Viterbo, rimodernata con l'architettura del detto Stanghellini. Le pitture, che fono si nell'altare, come altrove, fono fatiche di Pafqualino fuddetto. Il quadro però dell'altare è flato mutato, e ve ne hanno meffo un altro del medefimo Pafqualino, non inferiore, e copiofo di figure; ma un frate Franccie, avendo di figure; ma un frate Franccie, avendo del medefimo Pafqualino, non inferiore, e copiofo di figure; ma un frate Franccie, avendo del medefimo Pafqualino, altre propositione del medefimo Pafqualino, non inferiore, e copiofo di figure; ma un frate Franccie, avendo del medefino per la companio del medio del

Scultura, E Architettura. 193 do voluto vestire la Santa da monaca, ha toccato anche molte altre figure. Al presente questo quadro così ritoccato è stato parimente

levato, e postovene un altro -

L'altra cappella unita, che è di s. Francefco Solano, fu abbellita, ed ornata con l'architettura d'Antonio Gherardi, chedipinfe nell'altare il Santo, e da'lati le iftorie del medefimo, e nella volta, e fopra il credenzone gran copia di figure, il tutto con buono fludio; la Madonna però, e li quattro tondi nella volta, fuori della cappella,

sono fatiche di Giuseppe Ghezzi.

Nel quadro del altar maggiore, che è dietro al ciborio, e che risponde nel coro, è dipinta la Vergine Maria col Bambino in collo, e s. Gio. Batista, e s. Lifabetta, e si dice estere di Rassacio del Urbino; e l'altra immagine della Madonna, che risponde in chiesa, si tiene per opera di s. Luca. Gli Angioli dipinti ne' pilastri dell'arco, che solitene la tribuna, sono di Gio. de' Vecchi; e tutte le altre pitture nella medessima son fattura a sire-feo di Nicc. Trometta da Pesaro. Il quadro di s. Jacopo della Marca è d'Odoardo Vicinelli, e l'altro del B. Gio. de'Pardo è di Franc. Bertosi.

Da' lati dell'altar maggior sono due altari, in uno è s. Carlo, e nell'altro la sposilizio di Maria Vergine; e vicino a quesso è la cappella de' signori Cavalieri, dov' è un quadro con Maria Vergine in aria, e li ss. Gregorio, e s. Francesco, opera del Semenza.

Nella cappella pattata la porta della fagre-

194 STUDIO DI PITTURA
flia (feguitando il giro) dedicata a Maria

Vergine di Loreto, e architettata da Onorio Longhi, fono dalle bande l'itorie di effique come anche nella volta, opere tutte fatte a fresco, e con buona pratica da Marzio di Colantonio Romano; e le grottesche ne'pi-lastri sono di Colantonio fio padre La tavola

dell' altare è di Marzio Ganaffini .

Si vede poi la cappella di s. Margherita da Cortona de' fignori Boccapaduli, abbellita depo la fita canonizzazione fatta nel 1729. Vi fon pitture antiche, credute erroncamente di Pietro Cavallini; ed il quadro dell'altare è di Pietro Barberi moderno professore. Li laterali fon di Benesial, ma creduti di Filip-

po Evangelista.

A questa contigua è l'altra dedicata a fan Giacomo, rimodernata con l'architettura del cav. Rainaldi, che è de signori Mancini. Il quadro dell'altare, dove sono figurati s. Giacomo, s. Stefano, e s. Lorenzo, è di Gio. Batista Buoncore; e le sculture poste nel sepolero del cardinal Mancini, cioè il suo busto con due Angioletti, sono di France-sco Bolognese, come li puttini di quello incontro, ma la testa di una Signora è antica. L'architettura dell'altare è pur del cav. Rainaldi.

La cappella, che fegue dopo l'antecedente, ha fopra il fuo altare l'Afcenfione di Crifto del Muziano, che vi fece altri lavori, come di vede; e il reflante è opera di Nicc. da Pefaro. L'architettura della medessima è del detto Longhi, come anche de' fepoleri, che vi sono, e delli stucchi.

Scultura, é Architettura. 195 Qui vicina è quella di s. Paolo, fatta con buona architettura, dove nell'altare è dipinto s. Paolo dal Muziani fuddetto, ed è una delle bell' opere, che ha fatto in questa chiesa; e le pitture nella volta, e ne' lati sono del cav. Roncalli.

Le pitture antiche laterali , nell' altra cappella de' fignori Cefarini , erano di Benozzo Gozzoli Fiorentino , e quelle dell'altare di Gio. da Tugliacozzo. Ora questa cappella è risfatta col difegno di Pietro Palallacqua , ed il quadro dell'altare è di Vincenzo Lupi, detto Gio. da Tagliacozzo. Benozzo avea colorito anche quella di s. Antonio abate con istorie del Santo , per quanto dice il Vasari; che poi fu rinnovata , ed è a questa contigua , ove oggi si vede nella volta , o cupoletta dipinto un Paradiso, lavoro di Niccolò da Pestro ; una lunetta è del Muziano , e gli Angioli con l'altre istorie del Santo de' suoà foolari con suo disfegno.

Il quadro a olio nella penultima cappella, con la Trasfigurazione di nostro Signore è di Francesco da Siena, e del Sermoneta, come anche il Dio Padre in mezzo alla volta.

La pittura nell'ultima cappella con Maria. Vergine, Angioli, e Santi nell'altare, due istorie d' Adamo, ed Eva da' lati, ed altre nella volta, sono di detto Niccolò da Pesaro-

La ftatua di s. Chiefa, foolpita in marmo: fopra alla porta principale per di dentro alla chiefa, con iferizione di D. Garlo Barberini; è opera di Stefano Speranza. I lavori di mesenza di Ragione Ragione Ragione di la contra di mesenza di Stefano Speranza di Lalo,

Good Const

196 STUDIO DI PITTURA tallo, che fono all'altare della Madonna della colonna fono di Girolamo Laurenziani Romano, e la tefta d'un Crifio, che e fopra, è pittura del cav. d'Arpino.

Alcuni quadri ne mezzi tondi fotto la volta della fagrefita, ora sparsi per le cappelle, sono di Gio. de Vecchi dal Borgo. Nel claustro sono dipinte undici lunette con istorie di diversi Santi, e Martiri della religione di mano di Cesare Rosfetti Romano.

## CAMPIDOGLIO.

N E' palazzi del bel teatro di Campidoglio fono pitture celebri, e flatue superbissime, ed in mezzo alla piazza la famosa statua di bronzo dorato di Marc'Aurelio a cavallo, posta fopra una bellissima base disegnata dal Bonarr.

Di detti due palazzi quello, che è verso la parte d'Araceli, contiene la stupenda racccolta di marmi antichi, fatta con ifpefa corrispondente all' animo grande della gloriosa memoria di Clemente XII. Non so se ella fia più pregiabile per l'immenso numero, o per la maravigliosa eccellenza. Fu poi accresciuta questa gran raccolta per una notabile aggiunta fattavi dal gran Pontefice Benedetto XIV. Non istarò qui a parlare di più, perchè tutti questi marmi s' intagliano in rame eccéllentemente, spartiti in più tomi col titolo di Museo CAPITOLINO; e già ne son pubblicati tre tomi, il primo de'quali contiene i busti d' uomini illustri, il secondo i buSCULTURA, E ARCHITETTURA : 197
i bufti Imperiali, il terzo le fatue, e ora fi
fta lavorando ful quarto, che conterrà i baffirilievi, e a ciafeuno fono le fipiegazioni de'
detti marmi. Evvi inoltre la mirabile ftatua
di bronzo d' Innocenzio X. fatta dall'Algardi,
ch' è la più bella, che fia in Roma tra tutte
le fatue pontificie, e dirimpetto è quella di
Clemente XII. gettata dal Giardoni ful modello di Pietro Bracci. Vedi in fine di quello
libro l' Indice di queffi marmi, e pitture.

Nel palazzo opposto parimente fono alcuni busti, e statue antiche, e moderne, e gli antichi, e celebri Fasti Consolari folopiti in marmo. Si veggon qui a fresco molte pitture di Giulio Romano, e d'altri scolari di Raffaelle, e molte in grande del cav. d'Arpino.

Vi sono anche contigue due grandi gallerie di quadri eccellenti per istudio della gioventù, che attende all'arte della pittura, formate ivi dal medessmo Benedetto XIV. che anche vi stabill l'accademia del nudo.

## DI s. GIUSEPPE IN CAMPO VACCINO.

Q Uesta chiesa si fabbricata col disegno di Giacomo della Porta dalla Compagnia de falegnami, sopra a quella di s. Pietro in carcere, detta così, perchè quivi era il carcre Tulliano, dove si crede essere stato rinchiuso questo Apostolo.

Ultimamente avendo la Compagnia suddetta fatto loro Priora D. Anna Maria Ludovisi, monaca in Torre di specchi, ha fatto ristorare, indorare, e fare altri ornamenti R 2 nella primo altare a mano destra, erano d' Antonio Viviano detto il Sordo; ora però vi è un quadro, che rapprefenta un miracolo di s. Pietro, di mano di Francesco Pavese.

Nella ringhiera per la musica, che segue fopra la porta della fagrestia, sono diverse figurine dipinte con amore dallo Speranza; ed il quadro nell' altro altare, che rappresenta il transito di s. Giuseppe, è di Bartolommeo Palombo, allievo del Cortona.

Dalle bande dell' arco dell' altar maggiore è dipinto l' Angelo, che annunzia Maria Vergine, da Gio. Batista da Novara.

Il quadro dell' altare con lo Spofalizio della medefima è opera di Orazio Bianchi, fuor che gli Angioli di fopra, che fono del Viviano; e le pitture moderne nella volta fono di Gio. Batista Senese .

Il quadro nella cappella dall' altra parte della chiefa, dove è rapprefentata la natività di nostro Signore, fu colorito da Carlo Maratti \*. Le pitture in piccolo nell'altra ringhiera per l'organo sono di Giuseppe Puglia, detto il Bastarino; e l'altro quadro nell'ultimo altare con Maria Vergine, Gesù, ed altri Santi, fu condotto da Avanzino da Castello, che anche dipinse nella facciata della chiefa . Sull' altare oggi si vede un altro quadro, che figura l'Affunzione di MariaVergine, con un Santo Greco da un lato, lavoro di Gio. Batista, allievo del Baldi. Le

<sup>\*</sup> Intagliato in rame .

SCULTURA, E ARCHITETTURA. 199
Le quattro figure dipinte in chiefa fopri
il comicione a fresco sono moderne, ...
ben colorite; e le pitture tutte pur a fresco
nell'oratorio, con diversi fatti, ed itsori
di s. Giuseppe, sono fatche di Marco Tullio.

Nel fuddetto oratorio è un altare fatto nuovamente coll' invenzione, e disegno di Domenico Calcagni, ed ha quattro colonne di diaspro con capitelli, basi, ed altri ornamenti di rame dorato, mancandovi alcune statuette, che si stanno lavorando; il tutto fatto per una lascita di Franceseo Cimini, insigne benefattore. Il quadro dell'altare, che rappresenta la Concezione di Maria Vergine immacolata con s. Giuseppe, e san Gioacchino, è opera del cavalier Ghezzi.

# CHIESA DI S. PIETRO IN CARCERE.

A Lle radici del Campidoglio fi vedono A nella detta divota chiesa sotterranea, formata tra quelle pietre rustiche, le prigioni de' ss. Apostoli Pietro e Paolo, stati ivi carcerati più mesi. Si dice, che quì scaturì l'acqua perenne, che v'è ancora, che miracolosamente fervì per battezzare da 40. carcerati convertiti per la predicazione de'ss. Pietro, e Paolo Apostoli, che battezzarono ancora i ss. Processo, e Martiniano, custodi della carcere, oltre molti Gentili, che abbracciarono la fanta Fede cattolica - Rimane perciò illustrata questa antichissima chiesa damoltifilme indulgenze a pro de' Fedeli . Evvi un' R 4

too Studio di Pittura un' antica iscrizione in caratteri assai grandi intagliata in una smisurata pietra.

DI S. LUCA, E S. MARTINA .

Uafi incontro alla fuddetta, e poco diftante dall'arco di Settimo Severo, è la chiefa di s. Martina, che fu concedutal'anno 1588. da Sifto V. alla Compagnia de' Pittori, i quali fotto Urbano VIII. la dedicarono anche a s. Luca loro avvocato.

Questa chiesa è delle più antiche di Roma, che dopo essere stata molte volte risarcita, essendo nondimeno in cattivo termine ; su risoluto, mercè la magnificenza de' signori Barberini, di rinnovarla da' sondamenti, come segul, con l'architettura di Pietro da Cortona; e benche non molto grande, risesti una delle maestose, e vaghe chiese di Roma. La prima cappella a mano destra, fatta da Lazzaro Baldi, ha nel quadro sigurato il martirio di s. Lazzaro pittore, opera degna del detto Baldi.

Nell' altar maggiore è una tavofa, dove è 5. Luca, che dipinge la ss. Vergine, opera di Raffaello d' Urbino, il primo fra quanti mai hanno maneggiato penello \*.

La statua giacente di s. Martina fu scolpita

da Niccolò Menghino .

Nell' altare, dhe è dall' altra parte, e dipinta l' Affunta di Maria Vergine con s. Sebaftiano dal cav. Conca, che donò detto quadro, e fece a fue spese l'altare, e le quattro statuette di peperino nella chiesa

Intagliata da Bloemart .

SCULTURA, E ARCHITETTURA. 201 fotterranea fatta con difegno, e col danaro di Pietro da Cortona, avanti d'entrare nella cappella della Santa, fono di Cosimo Fancelli,

L'altare, ch'ènel mezzo della detta cappella fotterranea, dove è il corpo della Santa, per l'invenzione maeflofo, e ricco per la rarità de' marmi, e de'bronzi, in quanto a' metalli fu gettato da Giovanni Pifcina.

Nel suo ciborio sono due bastirilievi d'alabastro, lavorati da Cossimo Fancelli perfettamente, ed altri ornamenti, tutto fatto con modelli, disegno, e spesa di Pietro da Cortona.

Delle pitture, da' lati di questa cappella, quella a mano manca, entrando, è di Lazzaro Baldi; e l'altra di Guglielmo Cortese, allievo del Cortona; e le tre statue di creta cotta, nella cappelletta a mano manca della suddetta, sono dell' Algardi. Presso la porta della sagrettia è un quadretto di s. Lazzaro dipinto da Ciro Ferri in un piccolo altare.

# DIS. ADRIANO.

Ul era un tempio antichissimo, annoverato nel 600. fra le antiche diaconte. Fu rifatta da Papa Onorio l'anno 630., e poi da Anastasso III. nel 911. Sisto V. lo dicde alli Padri di s. Maria della Mercede, e il card. Cusano Milanese rinnovo l'altar maggiore, e tutta la chiesa con l'architettura di Martino Longhi il giovane.

Nell' altare vicino alla porta della fagreftia è un quadro dipinto a olio con un Santo della religione del Riscatto, portato dagli AnSTUDIO DI PITTURA

Angioli Molti dicono, che sia di mano del Guercino da Cento, altri di Carlo Veneziano; e chi è d'opinione, che sia del Savonanzio Bolognese, ed è opera molto stimata.

Il 'quadro dell' altar maggiore con molti Santi fu dipinto dal Torelli da Sarzana; e quello dell' altare dalla parte dell' Evangelio con il s. Carlo, e quantità di figure, e., d' appestati, è opera del Borgiani, delle

buone, che abbia fatto.

Nell' altro altare, che fegue, è figurato un Santo, che predica, e molti, che l'afcoltano, dipinto da Carlo Veneziano: li altri quadri moderni fono dipinti da un allievo di Carlo Maratta: e le fiatue di flucco fopra l'altar maggiore fono del Raggi Lombardo.

Hanno detti padri eretto un maestoso convento, e vi dimorò il signor cardinal Salazar Spagnuolo del fuddetto Ordine della Mercede, creato cardinale dalla s. m. d'Innoc. XI.

# DI S. LORENZO IN MIRANDA.

IN Campo Vaccino uno degli antichi tempi quivi fabbricati da' Romani è quelto, fatto l'anno del Signore 178. in onore di Fauftina moglie del Imperator Marc' Aurelio Antonino. Dopo d'effer ftato collegiata, fu conceduto da Martino V. del 1430. al collegio degli speziali, i quali l'acomodarono in questa bella forma, con farvi accanto un comodo. spedale. SCULTURA, E ARCHITETTURA. 203 Il quadro dell'altar maggiore con l'effigie di fan Lorenzo è di Pietro da Cortona. 1 nell'ultima cappella dalla parte dell'Evangelio ne e un altro con la Madonna, ed il Bambino, e giù nel baflo li fanti apoftoli Andrea, e Giacomo, dipinti dal Domenichino, opera perfettifima, ma volendola il cavalier Vanni lavare la guaftò, ed ora fla appera da un lato, e nell'altare è un altro quadro del detto Vanni.

# DE' SS. COSIMO, E DAMIANO.

A metà di questa antica chiesa, e del convento de' frati di s. Francesco del terz' Ordine, Diaconia cardinalizia, su quasi del tutto risatta da Urbano VIII. con disegno

-dell' Arrigucci .

Nella prima cappelletta a mano destra, dedicata al Crocifisto, sono diverse sitorie di Gesù Cristo dipinte a fresco di Gio: Batilla Speranza: nella seconda, fabbricata dal cavado al Bestella, è dipinto dal medestino, quando s. Gio: Evangelista risuscita un morto; e ne i lati, e nella volta sece diverse iltorie di Gesù Cristo, e Maria Vergine.

La cappella, che fegue, dove è il qualo Cons. Antonio da Padova, copia di Carlo Veneziano da uno de i Caracci, è tutta dipinta a fresco da Francesco Allegrini da Gubbio; ed anche sono sue diverse siborie nel claustro.

Le due cappelle laterali all'altar maggiore, architettato dal Castelli, sono abbellite di STUDIO DI PITTURA

di pitture, e quella, che fegue dalla parte dell' Evangelio, dedicata a fant' Alessandro martire, fu colorita d' ogn' intorno con diversi fatti del Santo dal suddetto Allegrini, ed è delle ultime opere, ch'egli abbia. fatto.

L' ultima cappella è dipinta da Bernardino, fratello del cavalier d' Arpino, che nel quadro dell'altare figurò Maria Vergine, Gesù, li ss. Cosimo, e Damiano, e due altri Santi . Ora vi è un quadro con fanta Barbera, copiata da una fimile del ca-

valier d' Arpino .

Le pitture sopra alle cappelle intorno alla chiefa, come anche quelle nel fossitto, rappresentanti diversi fatti de' ss. Cosimo, e. Damiano, fono di Marco Tullio; e la Sammaritana a fresco nel claustro è opera dello Speranza.

# DI S. FRANCESCA ROMANA, B S. MARIA LIBERATRICE .

I monaci di s. Benedetto di Mont' Olia veto possiedono questa chiesa, che nel tempo di Paolo V. fu abbellita con portico, e facciata di travertino, vaga per diversi ornamenti, e statue; e per di dentro fu fatto il coro, e ristorata tutta la chiesa col difegno di Carlo Lambardi Aretino, architetto di buon nome .

Una s. Francesca nel quadro della terza cappella a mano destra è copiata da una del Guercino da Cento; ed il quadro nell' altare

SCULTURA, E ARCHITETTURA. 205 tare incontro, con un s. Bernardo inginocchioni, è opera del Canuti Bolognefe.

Alla mano finiltra del coro è una memoria molto celebre, fatta dal Popolo Romano, rapprefentante Gregorio XI., che fi trasferifee da Avignone a Roma, essendo ivi stata la Sede anni 70., il tutto in marmo scolpito con molte figure di bassorilievo da Pietro Paolo Olivieri Romano.

Nel tabernacolo di marmo è una delle inmagini, che di Grecia fu portata a Romadal cav. Angelo Frangipani. Le due istorie da' lati della tribuna sono opere a fresco condotte con amore, e buona maniera dal Camuti; e nella nobile sepoltura avanti l'altar maggiore, fatta tutta di pietre colorate, e fini, con la figura di s. Francesca, architettura e disegno del cavalier Bernino, riposa il corpo della Santa.

La chiesa, che qui vicina si vede dall' altro canto di campo Vaccino, dedicata a... s. Maria Liberatrice, su ristorata, ed abbellita molto dal card. Lanti vecchio, ed è architettura d'Onorio Longhi.

La cappella di s. Francesca Rom., dalle cui monache depende questa chiesa, è abbellita col difegno di Francesco Ferrari . Il quadro dell' altar maggiore è di Stefano Parosel , e alcune pitture a fresco, e gli stucchi sono di Giacinto Ferrari. Uno de quadri laterali è del Gramiccia , e l' altro di Sebastiano Ceccarini , che fece anche i laterali nella cappella di s. Michele . Le pitture in sagrestia sono dello stesso Parosel .

I L quadro dell'altar maggiore è del Zuccheri, quello a man deltra è di Giuseppe Ghezzi: quello a man manca è di Baciccio.

Non molto lontano fi vede anche la chiefa di s. Maria delle Grazie, ove è un' immagine di Maria Vergine di quelle attribuite a s. Luca, e le piture intorno colorite a frefco fono fatiche di Criftofano Confolano, e dell' Agellio da Soriento.

# DI 5. SEBASTIANO, E 5. BONAVENTURA.

Tornando indietro per falire nel monte Palatino, dopo poco cammino fi trova s. Sebadiano, che è jufpatronato di Cafa Barberini, ed ha un folo altare, nel quale è dipinto il Santo con altre figure, opera del Camassei di Bevagna; e le pitture di sopra a fresco dicono esser del cav. Gagliardi, e architetto ne su l'Arrigueci.

La chiefa, e convento contigui di s. Bonaventura furono fabbricati, mediante la generofa pietà del card. Francesco Barbeini vecchio, per li P. Minori Offervanti Rifor-

mati del ritiro.

Nel primo altare a mano destra è dipinta la crocifissione di nostro Signore dal cav. Benaschi: nel secondo un miracolo del Santissimo, dove sono anche essigniat tre frati con certi pani, Angioli, e puttini, opera di Giacinto Messinete; e nella cappella, che segue, il s. Antonio di Padova è di Luigi Garzi.

SCULTURA, E ARCHITETTURA. 207 Il quadro dell' altar maggiore rapprefenta l' immacolata Concezione ; ed a' piedi vi fono l' effigie di due Re, ed è lavoro di Filippo Micheli da Camerino.

L'Annunziata nell' altare dall' altra parte è del fuddetto Benafchi; come ancora l'altro quadro contiguo con l' Angelo, che scaccia Lucifero, e li fuoi feguaci.

DI S. MARIA IN DOMNICA. E S. STEFANO ROTONDO, ED ALTRE.

TON molto lontano vi è la superba fabbrica, detta il Colosseo, o anfiteatro, testimonio della grandezza de' monarchi antichi, nel quale è una chiesina dedicata a. s. Maria della Pietà. Di quì per la strada a mano dritta si trova s. Tommaso in formis, così detto da' condotti d' acqua contigui, e e poi s. Maria in Domnica alla Navicella, ristaurata già con disegno di Rassaello d' Urbino, ed adornata fotto il foffitto con diverse pitture in forma di fregio da Giulio Romano con l'ajuto di Pierino del Vaga; ed ultimamente rifarcita di nuovo . E' Diaconia cardinalizia.

Poco distante è un tempio antico di forma rotonda, che da Simplicio I. l'anno 467. fu dedicato a s. Stefano Protomartire, e da Niccolò V. ristorato, per esser quasi del tutto rovinato. Oggi è titolo di Cardinale, e ne ha cura il collegio Germanico ; e nel mezzo vi si vede un ciborio grande assai, e mera-

208 STUDIO DI PITTURA
maravigliofo, e antico fatto con buona archi-

tettura.

La frage degl' Innocenti, e la Madonna con li fette dolori, nelle due facciate dell' altar maggiore, fono di mano d' Antonio Tempesta. Diverse iltorie, e martiri di vari Santi furono con buona pratica condotti da Niccolò Pomarancio, e le prospettive, e i paesi sono di Mateo da Siena, in quello genere valent' uomo.

#### VILLA MATTEI.

Ontigua a questa chiesa è la villa, che sabbricò il duca Ciriaco Mattei con animo regio. Vi si vede un gran numero di fepoleretti con le loro iscrizioni, e di statue, e altre sculture antiche. Il casino è pieno pur di statue, e busti, e colonne rarissime con una tavola di porfido verde affai stimabile. Singolari fono due teste una di Bruto, e l' altra di Porzia, e quella di Cicerone, di cui molto si parla nel tom. I. del Museo Capitolino: e nel giardino la testa più che colossale di Alessandro Magno, avanti alla quale è cretto un obelisco con geroglifici Egizj . Sonvi anche alcune statue moderne di Pietro Paolo Olivieri . Ma a descrivere tutti questi preziosi marmi si farebbe un libro a parte, oltrechè alcuni di essi sono stati trasferiti nel palazzo di Roma a fanta Caterina de' Funari pochi anni addietro.

### Di s. Giovanni Batista nel Fonte Laterano.

Uesto è il luogo, dove si crede da molti, che san Silvestro Papa battezzasse l'Imperador Costantino. Si sarebbe per l'antichità perduto, se molti Pontesici non... l'avessero ristorato, ed oltre agli altri Gregorio XIII., ed ultimamente Urbano VIII. l'hanno abbellito in tutto.

Le pitture dentro la cupoletta sono tutte opere celebri d' Andrea Sacchi, dove figuro à la Vita di s. Giovanni Batista: quelle a fresco da basso sono di diversi. L' isloria della Croce, quando apparve a Costantino, fi colorita da Giacinto Giminiani: l' altre due, che seguono, cioè la battaglia, ed il trionso, sono del Camassei: quella, ove s' atterrano gl' idoli, è di Carlo Maratta: e l' ultima, ove si bruciano le feritture, è di Carlo Mannoni; come anche tutti li puttini, e medaglioni; le due donne 'però a chiaro scuro verde sono del Maratta.

La cappelletta dedicata a s. Gio. Batista da s. s. s. llario Papa sin da Clemente VIII. ristorata, e statta dipingere a Gio. Alberti dal Borgo, che vi colori bellissime grottesche: a da un lato però a man sinistra è dipinto il Battessimo di Cristo, opera ben condotta da... Andrea Comodi Fiorentino; e la figura di rillevo, che rappresenta s. Gio. Batista, posta nell'altare, è lavoro di Donatello Fio-

S

STUDIO DI PITTURA rentino, tenuta dagli artefici in gran venenerazione.

L' altra cappella incontro di s. Gio. Evangelista fu dal detto Papa Clemente da' fondamenti rinnovata, ed abellita con pitture. flucchi dorati, e mofaici. L'istorie del Santo dipinte a fresco sono d' Antonio Tempesta Fiorentino; fuori che quelle nell' entrar della cappella , lavorate da Agostino Ciampelli : e la statua di metallo nell' altare fu modellata da Gio. Batista della Porta. Vi fono dalle bande dipinti a olio in tela due quadri di mano del cavalier d' Arpino; in uno è l'istoria di quando s. Gio. Evangelista bevè il veleno; nell' altro quando è condotto nella grotta da' fuoi discepoli : ma queste pitture fon guaste assai per l' umidità .

Seguono poi le due chiese a questa contigna, dedicate alle ss. Rusina, e Seconda, e a s. Venanzio, una delle quali fu rifatta, e adornata tutta nobilmente da signori Ceva con l'architettura del cavalier Rainaldi. I puttini, che vi sono, furono scolpiti in... marmo da Paolo Naldini; e li ritratti nelli fepoleri sono del Fancelli.

# DI S. GIOVANNI LATERANO.

Uesta è la primaria basilica del Mondo, ed è parrocchia, ed ha il Fonte Battefimale. La sece fabbricare il gran Costantino, la quale poi, essendo quasi rovinata, fu rifatta, e ristorata da diversi Pontesici,

SCULTURA, ED ARCHITETTURA. di che trattandone disfusamente vari autori. io per brevità non mi prolungo. Pio IV. fece fare il bel soffitto, e quella facciata della chiefa, che ha li campanili, alla quale poi Sisto V. aggiunse il portico con una loggia. grande, e vi aprì tre porte, e di suo ordine fu fatto il palazzo Pontificio contiguo.

In questa loggia fra belli stucchi messi a oro si vedono molte pitture con istorie di s. Pietro e dell' Imperador Costantino, fatte unitamente da Baldassar Croce da Bologna, Paris Nogari, Giacomo Stella Bresciano, Ventura Salimbeni Senefe, Ferraù da Faenza, Gio: Batista da Novara, Andrea d' Ancona, e Gio: Batista Pozzo Milanese, che dipinfero anche nel palazzo, architettato dal cav. Domenico Fontana . In fondo del medesimo portico è la statua di metallo d' Arrigo IV. Re di Francia, inalzatali dal Capitolo della Bafilica, come a benefattore, opera di Niccolò Cordieri Lorenese .

Entrando in chiesa, sopra la porta di mezzo è l'arme di Clemente VIII. con due Angioli, che la fostengono, lavorata riccamente da Antonio Valsolino . I diversi trofei d'istrumenti musici di marmo, come anche le due mezze figure, che rapprefentano il Re David con l'arpa, ed il Re Ezzecchia con l' organo, sono sculture d' Ambrogio Malvicino.

L'organo, che qui fopra da colonne di bellifsimo giallo antico, e cornicione è sostenuto, opera di Luca Blasi Perugino, ha le sue canne tra colonne di legno a fogliami intagliate da Gio: Batista Montano Milanese, eccellente intagliator di legname, ed architetto".

Tra le finestre, vicino al sossitto della facciata, a mano destra sono gli Apostoli dipinti a fresco: il s. Taddeo appresso all' organo è di mano d' Orazio Gentileschi : il s. Tommaso è lavorato da Cesare Nebbia; e s. Filippo vicino all' arco è pittura del Baglioni. Incontro a questi a mano manca il s. Barnaba contiguo all' organo è di Gio: Batista da Novara; il s. Bartolommeo di Paris Nogari ; ed il s. Simone fu colorito dal cav. Pomarancio: e li festoni attorno confrutti, e puttini sono del cav. d' Arpino .

L'istoria di s. Silvestro, quando con Costantino fondò questa Basilica, è opera del Novara, ed è a mano destra: quella incontro con s. Silvestro, che battezza Costantino, è pittura del cav. Pomarancio; l'altra, ch'è quando l'Imperadore mandò al monte Soratte per s. Silvestro, è lavoro del Nogari; e li quattro Evangelisti sopra gli arconi sono del Ciampelli.

Il mofaico della tribuna fu cominciato per ordine di Niccolò IV. da Giacomo Turrita, e poi da Gaddo Gaddi Fiorentino, che alla morte dell' altro fopravvisse, ebbe il compimento nell' anno 1292., e li Angioli nell' arcone con l'iscrizione d'Alessandro VII. sono del Raggi.

Passata la tribuna, in alto dall' altra parte della crociata ful muro è dipinto s. Giacomo SCULTURA, E ARCHITETTURA. 213
dal Nogari, e s. Paolo dal Nebbia; i idro
ria vicino alla tribuna, con l'apparizione dell'
immagine del Salvatore, è lavoro di Paris
Nogari; e l'altra con Costantino, che dona li vasi d'oro, e d'argento alla Basilica,
per mano di s. Silvestro, è del cavalier Ba-

glioni.

Sopra all' altare del Santifimo fono figurati due fanti dottori della Chiefa; e di incontro altri due da Cefare Nebbia; il fan Pietro però è di Bernardino Cefari; ed il s. Andrea del Novara. Dell' ilforie di fotto, rapprefentanti una Costantino sopra il carro trionfante, e l'altra, quando li fanti Pietro, e Paolo apparvero in sogno all' Imperatore; la prima è del detto Bernardino Cefari, e l'altra del Nebbia: la facciata sopra dell'altar medessimo, dov' è l'ascensione di nostro Signore con gli Apostoli, è opera del cavalier d'Arpino, il tutto dipinto a fresco con figure maggiori del naturale.

Soto alle pitture fuddette sono otto Angioli scolpiti da Cammillo Mariani, Niccolò
Cordieri, Ippolito Buzio, Gio. Antonio
Valsoldino, Ambrogio Buonvicino, Stefano
Mademo, e da altri. L'architetto di tutta
la navata, con molta maestrla compartita,
fu Giacomo della Porta Romano; e dellacappella del Santissmo, con ricchissmo ortamento, e con quattro colonne scannellate
di metallo dorato, e di gran valuta, con tutto
il resso dell'altare, ne diede, il disegno Pietro Paolo Olivieri scultore, ed architetto
Romano.

So-

Sopra alla cornice in mezzo è dipinto a olio un Dio Padre in campo d'azzurro oltramarino dal cavalier Pomaranci. Il taberna-colo fopra l'altare, fatto con pietre di molto prezzo, e ricco di molte figure, e gioje, è opera di Pompeo Targoni architetto Romano; e l'ifloria della cena di Nostro Signo-con gli Apostoli sopra l'ornamento, ofrontespizio di gran rilievo in argento, e ben condotta, è lavoro di Curzio Vanni orefice Romano.

Li due Angioli grandi di metallo da i lati fono modellati da Camillo Mariani; e delle flatue di marmo nelle quattro nicchie, il s. Ella è del Mariani; Mosè del Vacca; l'Aronne di Silla Milanefe, e di li Melchifedech,

d' Egidio Fiammingo .

La cappella quì vicina, che serve per coro al capitolo, fu fabbricata con li belli fedili, e quanto vi è, dal gran contestabile Filippo Colonna, che si fervì di Girolamo Rainaldo Romano per architetto . Il quadretto a olio dipinto con l'effigie di s. Gio. Battista, e s. Gio. Evangelista col Salvator nostro, è di mano del cavalier d' Arpino : e la volta lavorata di stucchi dorati ha in mezzo un quadro dipinto a fresco, dove è Maria Vergine incoronata da nostro Signore, opera del Croce. Il deposito della duchessa di Paliano, moglie di don Filippo Colonna, fatto di marmi, e metallo indorato, con pietra di paragone finissima, è lavoro di Giacomo Laurenziani Romano.

Que-

SCULTURA, E ARCHITETTURA. 215

Questa basilica chiamata , Mater , & capus omnium Ecclesiarum, essendo di nuovo in stato rovinoso, fu riparata da Innocenzo X. col difegno del Borromino, che infieme l'adornò vagamente, come si vede, e arricchì i pilastri della navata di mezzo colle maravigliose nicchie, che poi Clemente XI. fece empire di dodici colossi di marmo di altezza palmi 21. rapprefentanti li fanti Apostoli, da' seguenti scultori, cioè: s. Pietro da Monsù Monot, s. Paolo, dal medesimo; s. Andrea, dal cavalier Cammillo Rufconi: fan Giacomo maggiore, dal medesimo; s. Giovanni, dal medefimo; s. Tommafo, da Monsù Le Gros; s. Giacomo minore, da Angelo de' Rossi; s. Filippo, da Giuseppe Mazzuoli; s. Bartolommeo, dal fuddetto Le Gros; s. Matteo, dal fuddetto Rufconi; s. Simone, da Francesco Moratti; s. Taddeo, da Lorenzo Ottoni .

Sopra ognuno di questi Apostoli in un grande ovato è dipinto un profeta, e sono, siata,
del cav. Benedetto Luti; Geremia, di Sebastiano Conca; Baruc, di Francesco Trevisani; Ezzechiele, di Gio. Paolo Melchiorri; Daniele, del Procaccini; Osèa, di
Giovanni Odazzi; Joele, di Luigi Garzi; Amos, del cavalier Nasini; Abdia, di Giufeppe Chiari; Giona, di Marco Benesial;
Michèa, del cavalier Leone Ghezzi; cNahum, di Domenico Muratori il cardinal Benedetto Pansili arciprete di detta bafilica ha satto perfezionare si belle opere;
coll'

#### 216 STUDIO DI PITTURA

coll' affiftenza del fignor Carlo Stefano Fontana, architetto, e benefiziato della fuddetta bafilica. In essa si rimira il maestoso deposito di monsignor Gabrielle Filippucci, che rinunziò il cardinalato, disegno, e intaglio di Bernardino Cametti Romano, con nobile

elogio, ed epitaffio.

Segue la sagrestia de' canonici tutta ornata, ed a fresco dipinta, fabbricata da Clemente VIII. Le due istorie grandi, che sono nelle facciate, del miracolo dell' acqua fcaturita, e del martirio nel mare di s. Clemente Papa, fono opere del Ciampelli Fiorentino; ma la volta, tutta prospettive con diversi sfondati, che la fanno andare in fu. fatti con eccellenza, fu a bonissimo frefco dipinta con ornamenti affai ricchi , e puttini, che scortano di sotto in su molto vaghi, da Gio. Alberti dal Borgo; le figure però la maggior parte fono di Cherubino suo fratello. Nella fagrestia, ricetto dell' antecedente, il quadro dell' Annunziata è disegno del Bonarroti : e fopra la porta nella fagrestia tutta di marmo, fatta dal Laurenziano, è un busto di metallo di Clemente VIII., ed all'incontro è la memoria di Paolo V. col fuo ritratto pur di metallo con nobil'ornamento, opera di Niccolò Cordieri.

Di quì, ritornando verso la porta dell' organo, si trova una cappella, nel cui altare è dipinta in tela a olio la Natività di nostro Signore con li pastori, bella assai, ed intorno alcune istoriette, il tutto da Niccolò da Pesaro Tor-

a fresco ben condotto.

SCULTURA, E ARCHITETTURA. 217 Tornando nella navata grande della chiefa, che conduce alla porta principale di essa , che ha due altre navate piccole per parte, fecondo l' antica struttura delle cinque navi fatte da Costantino magno; nella prima cappella rifacendosi dalla scalinata della crociata il s. Gio. Evangelista, figura maggior del naturale, e per di sopra in aria Maria Vergine con tutto il resto, è pittura condotta da Lazzaro Baldi . Seguitando per questa destra navata, e passata la porta, che conduce nel palazzo, si trova la cappella de' fignori Massimi, d'ordine Dorico, ornata di travertino, e con nobile deposito d' uno di casa Massimi, fatto il tutto con architettura di Giacomo della Porta; e nell'altare ornato di marmi è il quadro a olio, dove dipinfe Girolamo Sicciolante da Sermoneta Gesù Critto confitto in croce .

Da questo lato sono molti sepolcri antichi ma ornati con bella bizzarria dal Borromino; e fra questi il sepolero fatto dal cardinal Rafponi alla fignora Vaini, e quello di fua Eminenza sono opera di Filippo Romano, come è la morte di rilievo con un' altra figura, che porta la cassa.

Nella navata, ch' è compresa tra la navata maggiore di mezzo, e la navata attac-

cata al palazzo pontificio, e dove fono le cappelle qui addietro descritte, sono parimente vari fepolcri, de' quali mi par di dover rammemorare quello di Bonifazio VIIIdella nobilissima Casa Gaetani de' duchi di

Sermoneta, perchè fopra di ello è un' antica pittura a fresco, dove è rappresentato questo Pana in mezzo a due cardinali, ritratto al naturale, e affacciato a una loggia in atto di pubblicare il primo giubbileo dell'Anno fanto del 1300. Questa pittura stava prima fotto il portico vecchio, e segatone il muro fu quì traportata . L'arciprete Gio. Mario Crescimbeni nello Stato della s. chiefa Lateranense a cart. 67. dice effer una tal pittura opera di Cimabue, ma dubito, che prenda errore per molte ragioni, e che piuttofto fia lavoro di Giotto, il quale fu a Roma, e vi si trattenne, e lavorovvi molto; oltrechè Cimabue non giunse a tanto da fare una simil pittura . În questa medefima navata è il sepolcro del cardinale Ranuccio Farnese fatto col difegno del Vignola.

Patiando avanti alle cinque porte principali, e ritornando indietro per la navata piccola dall'atro lato della chiefa, i ammira la nobile cappella dell'eccellentifima Cafa Corfini eretta da'fondamenti col difegno d'Aleffandro Galilei, tutta velita di marmi, e di pietre rare Orientali. Nell'altar maggiore tra due colonne mafficce di verde antico è la tavola messa eccellentemente in mossaco dal cavalier Cristofani, ricavata dal quadro originale di Guido Reni, che si trova nel palazzo Barberini, donato a Urbano VIII. quando canonizzò s. Andrea Corsini, a cui è dedicata questa cappella. Sul frontespizio di questo altare sono due statue di marmo, l'u-

SCULTURA, E ARCHITETTURA. 210 na rapprefenta l' Innocenza, e l' altra la Penitenza lavoro del Pincellotti . Il bafforilievo, che è fopra, dove è espressa una battaglia, è d' Agostino Cornacchini . Nel nicchione dalla parte del Vangelo è il fepolcro di Clemente XII. la cui statua di bronzo fu gettata da Francesco Giardoni ful modello del Maini scultore . Le due statue da' lati di questa di bronzo furono scolpite in marmo dal Monaldi . Avanti v' è la smisurata , e bellisfima urna di porfido, ch' era fotto il portico del Panteon negletta. Nel nicchione dirimpetto è la statua di marmo in piedi del card. Neri Corsini il vecchio con un gran putto, e la statua della Religione sedente, tutte fatiche del medefimo Majni . Vi fono inoltre quattro nicchie con le statue delle Virtù cardinali, e fopra ognuna un bassorilievo parimente di marmo. La Temperanza è opera infigne di Filippo Valle, e il bafforilievo fottopostole è di Bartolommeo Benaglia . La Fortezza è di Giuseppe Rusconi , e il bassorilievo di Monsù Anastasio. La Prudenza è del detto Cornacchini , e il bassorilievo di Pietro Bracci . La Giustizia del Lironi , e il bassorilievo di Monsù Adami . Gli stucchi degli angoli della cupola fon parimente del Cornacchini . Sull' altare della cappella fotterranea è un bel gruppo d' una Pietà in marmo. intagliato da Antonio Montauti Fiorentino . Segue la cappella de' fignori Santorii.

composta in forma ovale, e d'ordine Jonico da Onorio Longhi architetto. Il bel T 2 dedeposito del cardinal Santa Severina, del quale era la cappella, col ritratto di marmo, è scultura di Giuliano Finelli da Carrara; ed il Crocifiso di marmo fopra l'altare è di mano di Stefano Maderno, ma il Baglioni l' attribuifce ad Aurelio Cioli; e le pitture nella volta con istorie della Passione dicono, che siano di Baccio Ciarpi maestro di Pietro da Cortona.

L' altra cappella contigua fu fatta già dal cardinal Lancellotto con l' architettura di Francesco Volterra, alla quale venendo impedito l'ingresso per la nuova fabbrica del Borromino, li fignori Lancellotti l' hanno rifatta di nuovo con l'architettura di Gio. Antonio de' Rossi. Diversi bassirilievi, angioli, ed istoriette di stucco, che vi si vedono, fono fatiche di Filippo Carcani . La tavola di s. Francesco è di Gio. Batista Puccetti .

Passato questa cappella è il sepolcro del card. Cafanatta d' immortal memoria, la cui statua fu scolpita da M. Le Gros. Questo eminentissimo Porporato lasciò la sua famosa librerla alli RR. PP. Domenicani della Minerva con una grossa entrata per mantenerla. Egli fu un de' più dotti cardinali del suo tempo, ed il suo nome sarà immortale. Coflitul anche una cattedra dove fi fpiega la. Somma di s. Tommafo.

Segue a questa un' altra cappella, dove è dipinto, e felicemente condotto s.llario, e fopra si vede Iddio Padre con altre buone figure, il tutto dipinto da Guglielmo Borgognone. Nella

Scultura, E Architettura. 221 Nella navata media è notabile il fepolero d' Elena Savelli, opera di Jacopo del Duca Siciliano, allievo del Bonarroti, dove è efpresso il Giudizio universale.

L'altar maggiore, che è in mezzo alla chiefa, ha un tabernacolo fopra, fatto all'antica, dove stanno riposte le teste de'fanti Pietro, e Paolo in due busti d'argento, lavoro di Gio. Bartoli orefice, con altre reliquie insigni; ed al tempo d'Urbano V. vi furono dipinti a fresco alcuni Santi di maniera assa i buona.

Escendo di chiesa dalla porta principale, i cui stipiti son d'una pietra preziosa, si osferva il grande, e ricco portico, tutto guarnito di marmo, nel fondo del quale è la statua colossale del gran Costantino fondatore di questa basilica, scolpita in quei tempi rozzi, ma rara per l' antichità, e per la fomiglianza del vero. Ivi era stata posta la statua di Clemente XII. che fece fare questo portico, e la facciata, e la loggia superiore per la benedizione col difegno del detto Galilei; ma lo stesso Papa la fece tor via, stimando più proprio collocarvi quella d' un Imperadore tanto benemerito di quella basilica, e della Chiesa universale. Sopra tre porte di questo portico fono tre baffirilievi . Il primo , dove Zaccherla impone il nome a s. Gio. è di Bernardino Lodovisi, il secondo, che rappresenta s. Gio. predicante, è di Gio. Batista Maini, nel terzo è quando s. Gio. riprende Erode scolpito da Pietro Bracci . Sopra questo portico è la loggia, da cui il Papa dà la benedizione al popolo polo, bene architettata. La facciata collaterale del palazzo ha il portone difegno del detto Galilei.

### DI S. SALVATORE ALLA SCALA S.

A Vanti alla cappella del Sancta Sanctorum, architettata da Adeodato Cosmati, sta ora la Scala Santa, fatta qui trasportare da Sisto V., che vi ha satta qui trasportare da sisto V., che vi ha satta quattro altre scale per comodità di chi sale, e scende, con un bel portico Dorico, cinque porte, e per di sopra buona abitazione per quelli, che hanno cura di questo santo luogo, rinnovato con architettura del cavalier Domenico Fontana da Mili.

Il Novara dipinse molte istorie della Pafsione nelle muraglie delle medesime scale; 
dove anche lavorò Vincenzo Conti Romano. 
Giacomo Stella Bresciano fece quella, quando Dio creò Adamo, ed Eva, che è in capo alla scala a man destra della Santa, e parimente alla destra la Resurezione di nostro Signore. Paris Nogari fra l'altre formò
la lavanda de' piedi degli Apostoli, e vi operò anche Ferraù da Faenza. Andrea d'Ancona sece l'istoria di quando Mosè sece scaturire l'acqua dal sasto, che sta nella volta
della scala a man destra della Santa.

Nella feala a man finitra dipinfe, quando Mosè gettò la verga in terra, e divenne ferpe avanti a Faraone, e vicino l'altra pur di Mosè; opere tutte affai ledate per la maniera.bella, e dolce, nella quale andava imitando quella del Barocci. AnScultura, e Architettura. 223
Anche Avanzino Nucci vi operò diverfo
cofe con Antonio Viviano, e Paolo Guidotti
Lucchefe, infieme con Baldaffare Croce,
Giovanni Baglioni, e Paolo Brillo, che dipinfe li paefi. L'iffore, che fono dipinte
a frefco nelle cappelle, fono de' medefimi,
che operarono nelle fcale; e diverfi Santi
tutti in piedi, che ftano intorno alla cappella di Sancta Sanctorum, come anche un
fregio, furono lavorati da Girolamo Nanni
Romano.

#### DI S. CROCE IN GERUSALEMME .

T u questa chiesa edificata dall' Impedicono ) di s. Elena sua madre. Questa chiesa, che è delle principali, e divote di Roma, ebbe in diversi tempi molti ristori da' Pontescia antichi, e da' cardinali di esta Titolari: e nella tribuna su dipinto il Titolare Bernardino Carvacale. Quivi stanno i monaci Cistreciensi.

A mano destra sotto la navata minore nel primo altare è dipinto eccellentemente da Gio. Bonatti l'istoria della testa di s. Cesario con molte figure: nel secondo vi è figurato lo scissima di Pietro Leone da Carlo Maratta, la qual tavola è stata traportata in libereria, lasciata ivi una copia. È stata intagliata più volte in rame, e ultimamente da Giacomo Frey eccellentemente, come meritava quest' opera singolare. Nel terzo il cavalier Vanni colori s. Roberto fanciullo,

7

STUDIO DI PITTURA portato dagli Angioli , Maria Vergine , Ge-

sù, e la madre di detto Santo .

Seguitando il cammino si scende per la porta, che è setto alla ringhiera; dove si mostrano le infigni reliquie di questa chiesa, alla cappella di s. Elena, che ha la volta tutta di mofaico diligentemente condotta. da Baldassar Peruzzi; e sopra gli ornamenti de' tre altari, che vi fono, si vedono certe istoriette del ritrovamento della Croce . con altre figure intorno, di mano di Niccolò Pomarancio.

Nell' altare di mezzo era s. Elena, che abbraccia la Croce, ma questa tavola è stata parimente traportata in libreria, perchè aveva patito': nell' altro la coronazione di spine di Nostro Signore ; ed incontro la Crocifissione con Maria Vergine, e diverse figure, tutte opere di Pietro Paolo Rubens, e quest' ultima è delle più belle cose, ch' egli abbia fatto quì .

Incontro a questa nobile, e divota cappella è l'altra tutta dipinta a fresco da Francesco Nappi, e Girolamo Nanni Romano. e vi fono diversi Santi, ed istorie, che alludono all' Anime del Purgatorio, con Maria Vergine, e la Santiffima Trinità nella volta.

Ritornando nella chiesa di sopra per l'altra porta, si vede nella tribuna dell' altar maggiore un ovato, dove è figurato nostro Signore, e dalle bande alcuni Angioli in... campo d' azzurro oltramarino stellato d' oro, e vi è anche s. Elena, quando ritrova la... CroSCULTURA, I ARCHITETTURA, 229 Croce. L'opera è della maniera di Pietro Perugino, fatta con molta diligenza, e di buon gusto per quei tempi, e altri crede, che possa effere del Pinturicchio.

Tutta la nicchia di fotto è ornata d' altre pitture, di colonne, e pietre finte, con le figure de' ss. Pietro, e Andrea, che tengono la loro croce, e fono lavori coloriti da

Niccolò da Pesaro.

Si entra poi nell'altra navata minore, e nel primo altare sta dipinto s. Silvestro, che sa veder i ritratti de'ss. Pietro, e Paolo a Costantino Imperadore, opera delle migliori di Luigi Garzi: nell'altro è il Crocissio; e nell'ultimo è il quadro con san... Tommaso, che mette il dito nel costato di Cristo, pittura di Giuseppe Passeri.

DI S. LORENZO FUORI DELLE MURA.

Ucha chiefa parocchiale è una delle cinque patriarchali di Roma, e vi fianno i canonici regolari di s. Salvatore, ed ebbe principio del 1318; ed è pofia nella firada, che conduce a Tivoli, fuori della città quafi un miglio. Fu edificata da Co. fiantino, e riflorata poi da divera Pontefici; e il card. Oliviero Caraffa vi fece il, foffitto tutto dipinto, e mello a oro.

Aliato della porta principale è un fepolero antico, con figure di bassorilievo assario, e, e ben fatte. Un altro è dietro all'altar maggiore tutto intagliato di bassissimo rilievo di fogliami, uve, e siori con ucelli. Si 26 STUDIO DI PITTURA

trova la ftampa in rame di questo sepolero nel to. III. a c. 19. della Roma sotterranea di Monfig. Bottari. La chiesa ha tre navate, e le due picciole laterali furono nell' anno 1619. ristorate alla moderna con suoi altari di stucchi dorati, e altri ornamenti.

Nel primo altare a mano destra è dipinto, quando si sotterrano li ss. Ippolito, co siuliano martiri, finto di notte con due puttini, per mano del Sottino Bolognese; nell'altro è effigiata s. Ciriaca, che sa seppellire i martiri, opera d' Emilio Savonanzio; e nel terzo, s. Lorenzo con molte persone, prospettiva, colorito dal medessuo Emilio Bolognese, e texti sono lavori in tela tenuti in buon conto.

Le pitture a fresco, che tramezzano quefli altari con istorie de' fanti martiri, fon di Domenico Rainaldi, nipote del cavaliere.

A mano finistra nel primo altare è dipinto s. Lorenzo, che fa elemosine, da Gio.
Serodine d' Ancona, assai buon quadro;
nell' altro la Madonna col Puttino in braccio,
s. Giovanni, s. Elisabetta, e s. Gioacchino, dal Sottino; e nel terzo la Decollazione di s. Gio. Batista, colorita con molte figure dal Serodine suddetto.

Le opere a ficefoo fra un altare, e l'altro fono di mano di Gio. Antonio, e Gio. Francesco, allievi del cav. Vanni. Delli due depositi, che sono a i lati della porta, che va alle catacombe, ne fu architetto Pietro da Cortona; e il ritratto. del lettore BerScultura, E Architettura. 227 nardo Guilelmi, feolpito in marmo, è opera di Francesco Fiammingo.

#### DI S. EUSEBIO.

Alla congregazione de' monaci Celefini si ufizia questa chiesa, che è vicina a s. Giuliano alli trofei di Mario, ed è Titolo cardinalizio.

Questa chiesa è stata ultimamente ristata da capo a piedi, e ornata di stucchi, e in questa occasione sono rimase atterrate le pitture riguardevoli di Giuseppe Passeri, che tra le finestre della navata di mezzo avea dipinte a fresco le virtù principali. La pittura della volta è di Monsa Mengs, che ora si trova al fervizio del re di Spagna. La spesa di questa restaurazione su fatta dal card. Enriquez titolare, morto pochi anni addieruo con grave perdita della Chiesa cattolica.

Il quadro nell' altare a man destra con un santo della loro religione su colorito da Andrea Ruthart Fiammingo, monaco Celestra no, che anche dipinse l'altro Santo con un lupo, che è sopra al quadro, che risponde

nel coro .

Nel quadro dell' altar maggiore sono dipinti Gesù, e Maria con altri Santi, opera di Baldatfar Croce; e il Crocissio nel medessimo altare dalla parte del coro su condotto con altre sigure da' pennelli di Cesare Rosfetti.

Dall' altra parte della chiefa è l'altare col quadro, dove era figurato un fanto A-

9416

228 STUDIO DI PITTURA

bate, e molti monaci intorno, che era lavoro del medefimo Rostetti. Adesso a questi due altari sono due piccole tavole, che provengono da Francesco Solimena Napoletano.

#### DI S. BIBIANA.

S I trova più oltre la chiesa di s. Bibiana, che essendo per la sua antichità rovinata, su nobilmente rittorata da Papa Urbano VIII. con una bella facciata, architettata dal cav. Bernini.

La facciata a mano destra dentro la chiesa con diverse sistorie di s. Bibiana, e con altri ornamenti, su colorita a fresco da Agostino Ciampelli, allievo di Sani di Tito.

Il quadro nella cappelletta da questa banda, cen una Santa martire, fu tutto toccato da Pietro da Cortona, efiendovene un altro originale, fatto dal medesimo, presso al principe Barberini; e la statua della Santa nell'altar maggiore è una delle opere più celebri, che abbia fatto il Bernino.

Nella cappelletta, che fegue, dipinfeuna Santa vergine, e martire Agoftino fuddetto. L'a latra facciata, con diverti fatti della Santa medefima, è di Pietro da Cortona, opere affai belle, che vanno in frampa: e una Santa monaca dipinta nel quadro di un altare, è lavoro di Giacomo Verona Fiammingo.

Sotto l'altare è un' urna grandissima d'alabastro orientale di prezzo inestimabile.

# Scultura, & Architettura. 229

DI S. VITO, E S. MATTEO IN MERULANO.

N EL ritornar di nuovo verso s. Giovanni Laterano, fi lascia a mano destra l'arco di s. Vito, dove è la chiesa antichissima, dedicata a detto Santo, e che oggi usfiziano i monaci Cisterciensi.

In detta chiefa è una pietra, fotto la quale paffano quelli, che sono offesi da' cani arrabbiati, e que' monaci con pietà fanno labenedizione del pane, e delle persone.

Nell' altar maggiore è Maria Vergine col Banthino, e da baffo s. Bernardo inginoechiomi, opera creduta di Cefare Rossetti; altri la crede di Pasqualino Marini. I due. Angioli di succo, che posano sul frontespizio di questo altare, sono del Rusconi. Da' lati vi sono due altari con pitture antiche.

Si trova poi la chiefa di s. Matteo, conceduta da Sifto IV. a' frati di s. Agoftino lbernefi per mezzo d' un cardinale della loro religione, che fu riftorata ultimamente. Nell'altare a mano deftra è dipinta Maria. J Vergine, Gesù, s. Anna, e s. Gioacchino, creduta di Gio. Antonio Lelli; come anche il quadro nell'altare incontro con s. Matteo, e un altro Santo.

Nell'altar maggiore, terminato per la generosità del card. Nerli titolare, è una piccola immagine di Maria Vergine.

#### STUDIO DI PITTURA 220

DE' SANTI QUATTRO CORONATI. E ALTRE CHIESE .

Vanti di arrivare a s. Giovanni, dal lato A destro è la chiesa de' ss. Pietro, e Marcellino, posseduta per concessione di Clemente XI. da' PP. Maroniti del monte Libano. Ma minacciando rovina fu rifatta da' fondamenti con un disegno affatto nuovo del marchefe Girolamo Teodoli, con un convento molto comodo, a spese di Benedetto XIV. e vi furono trasferite le monache di s. Lucia de' Ginnasi; e i Maroniti si situarono dirimpetto alla chiesa di s. Pietro in vinculis. Giunti alla piazza del Laterano, che ha in mezzo la guglia di fmifurata grandezza, fatta drizzare da Sisto V., si volta per la strada, che va al Colosseo .

La prima chiesa, che in questa si vede, è s. Maria Imperatrice, picciolina, ma affai divota, ristorata dentro, e fuori con la porta da Giacomo del Duca fcultore, e architetto; dalla quale partendo per la porticella, fi trova s. Silvettro in portico, dove dipinfe per di fuori, e dentro molte cose a fresco il Gessi Bolognese .

Poi la chiesa de' Santi Quattro, che al tempo d' Urbano VIII. fu grandemente ornata dal cardinal Mellini, allora Vicario del Papa, col palazzo contiguo, dove abitano le zittelle orfane, governate da un Protettor cardinale, e un prelato.

Avanti d' entrare in chiefa a mano destra fi veSCULTURA, E ARCHITETTURA. 231 fi vedono due istorie a fresco, che rapprefentano la Natività di Maria Vergine, e la Presentazione al Tempio, opere assai buone. Nel primo altare dentro la chiesa è fir gurata la Nascita di Cristo, creduta di Gio. Batista Naldini: poco più avanti è l'altare del Crocissiso con altre figure a fresco, opera di buon gusto.

Il medessimo card. Mellini fece coloriretutta la tribuna da Giovanni da s. Giovanni, che di sopra vi figurò una gloria, e dallacornice in giù dipinse diversi tormenti di Martiri, il tutto con buona maniera condotto

a fresco.

In un altare dall' altra parte il cav. Baglioni colori il s. Sebaffiano con altre figure per il card. Vidoni; e l' Annunziata poco più avanti è del medefimo Giovanni. Il detto Baglioni nella Vita di Raffaellino da Reggio dice, che qui dipinfe a fresco in una cappella il martirio di questi Santi, ma queste pitture non vi son più.

In detta chicía si vede il maestoso deposito di monsignor d' Aquino auditore della Camera, essendo stato prelato generoso in foccorrere con molte elemosine queste orfane.

# D. S. CLEMENTE.

O II stavano anticamente i frati dis. Ambrogio ad uemus, Ordine, che principiò in un bosco non lungi da Milano, il quale dopo lungo tempo essinto, su data la chiesa da Urbano VIII. a' Padri Donienio cani,

232 STUDIO DI PITTURA
cani, che l'uffiziano con molta divozione.
Quivi fono fepoleri antichiffimi, e notabili
di cardinali diversi de' fignori Capizzucchi,
e altri.

Nella prima cappella a mano destra, entrando per la porta da piedi, è s. Domenico di Soriano; in quella dalla parte dell' epiftola dell' altar maggiore è una statua antica di marmo del Salvatore, e altre pitture a fresco: e nell' altra dalla parte dell' Evangelio, fatta in buona forma, è il quadro con la Natività di Maria Vergine, e diverse figure a fresco, opere, che vengono dalla feuola de' Caracci.

Paffato la porta di fianco è l'altare del fantifimo Rofario; e nella cappella ultima a piedi della chiefa è a fresco dipinta la paffione di Cristo con i ladroni in croce, e diverse istorie di s. Caterina martire, e altre figure, colorito il tutto da Masaccio da fan

Giovanni, celebratistimo pittore.

La s. m. di Papa Clemente XI., che fu eletto pontefice nel giorno di s. Clemente, fece rinnovare la facciata maggiore della firada, e i portio, e la piazza dell' altra porta.

Nel foffitto con tutta magnificenza perfezionato d'intagli, e pitture, si rapprefenta il s. Pontefice in gloria, opera del Chiari; l'altro quadro di s. Maria, e s. Servolo è opera del Rassini. Nella muraglia della navata maggiore ha dipinto Pietro de' Petris. S. Flavia, e Domitilla furono dipinte da Sebastiano Conca. Il miracolo del s. Pontesi-

SCULTURA, E ARCHITETTURA. 233 ce, che fece scaturire acqua da uno scoglio, è del signor Antonio Grecolini i il martirio del Santo con l'ancora legata al collo è di Giovanni Odazzi; e la trasazione del corpo del Santo, e la morte di s. Servolo è di Tommaso Chiari. S. Ignazio martire, che riceve il martirio, è opera di Pier Leone Ghezzi; ed il Santo nell'ansiteatro è del medessimo Ghezzi.

# DI S. URBANO, E ALTRE CHIESE.

D Opo la chiefa di s. Pantaleo, dove è un quadro con s. Biagio, creduto del Padovano, e s. Maria degli Angioli; fi trova il monaftero di s. Urbano, fondato con la chiefa dalla fignora Giacoma Bianchi del 1264. al tempo d' Urbano IV. Ultimamente il cardinal Baronio con Fulvia Sforza impetrò da Clemente VIII. questo luogo, e vifece un monastero fotto la regola di s. Chiara delle capuccine, dove anche sono ricevute le zittelle di s. Eusemia.

La facciata della chiefa fu fatta con l' architettura di Mario Arconio pittore, e architetto: e il quadro della Nunziata nell' altare a mano destra si crede del Muziani.

Nell' altar maggiore è un quadro con Maria Vergine, Gesù, e Angioli, e da baffo s. Urbano, e s. Chiara, opera d'un allievo del cav. d' Arpino: e i ss. Carlo, Francesco, e Niccolò vescovo, che sono dipinti sopra l'altro altare, sono di mano del cav. Ottavio Padovano; dove poco lontano è il y sepol-

STUDIO DI PITTURA sepolero del cardinal Francesco Maria della nobilissima famiglia de' marchesi del Monte .

# DELLO SPIRITO SANTO, MONACHE.

L monastero dello Spirito santo, poco lontano da s. Urbano, con la fua chiefa ebbe principio l' anno 1432. da una nobile Romana di cafa Capranica, e le monache stanno sotto la regola de' canonici regolari di s. Agostino . Fu ristorata poi in questa nuova forma nel 1582. e di pitture ornata . Le pitturine a fresco intorno all' altare a man destra, dove è un' immagine antica di Maria Vergine, sono del Croce da Bologna; es nell' altar maggiore vien rappresentata la venuta dello Spirito fanto, opera (come dicono ) colorita da una monaca con difegno del Cortona; e da' lati vi fono figurati s. Agostino, e s. Monaca, e altre pitture a fresco nella volta .

Nell' altare del Crocifisto, che è dall' altra parte, fono diverse istoriette a fresco di Giovanni de' Vecchi; e nella volta della chiefa li quattro dottori Latini con altre pitture a fresco sono lavori dell'Arconio, secondo che molti vogliono .

#### DI S. MARIA ANNUNZ. IN S. BASILIO. ED ALTRE.

N El ritornare indietro verso la Madonna de' Monti, lasciando s. Lorenzo parocchia, e chiesa antichissima, che solo ha ben colorita la cappella maggiore, dove nell'. alSCULTURA, E ARCHTETTURA. 236 altare è s. Lorenzo, s. Carlo, e s. Francofeo, e per di fopra una Pietà a frefeo, due 
Santi da' lati, e da altre pitture, nella volta, 
flimate di Gio. Alberti; è poi la chlefa vicina di s. Eufemia, la cui porta fin architettata da Mario Arconio; e quella di s. Maria in Campo Carleo, che per di fuori ha 
la pittura di Maria Vergine col Bambino, 
fatta del detto Arconio Romano. Di qui 
passata la torire del marchese del Grillo, y 
giunge alla chiesa di s. Maria Annunziata.

Oueflo è monaftero di monache dell' Orcine di s. Domenico, e la fabbrica antica,
che è qui fopra, molti dicono effer un pezzo del palazzo di Nerva, altri l' Erario antico de' Romani. Il quadro con un fanto vefeovo, e da i latis. Gio. Batifla, e s. Gio.
Evangelifia, che è nell' altare a man deftra,
viene da Criftofano Conolano: le altre opere a fresco, in alto d' ogni intorno, sono di
Marco Tullio sed il quadro con l' Annunziane
mell' altar maggiore è copia da Guido Reni.

Di s. Quirico, s. Salvatore, e s. Maria de' Monti, ed altre.

N Ella chiefa de' ss. Quircio, e Giulitta, della quale fu titolare già il fig. card. Michel Angelo Conti poi Innocenzo XIII., fono li fuddetti Santi dipinti da buona mano nel quadro dell'altare maggiore; dove in un altro è s. Maria Jacobi con s. Giovanni, formati a olio dallo Speranza.

Indi s. Salvatore, che ha un quadro rappre-V 2 fenSTUDIO DI PITTURA

sentante il portar della croce di Cristo, ed altre pitture attorno a fresco: e dopo poco cammino si trova quella di s. Maria de Monti.

Fu fatta questa chiesa del 1579. sotto Gregorio XIII. con l'architettura di Giacomo della Porta, come anche la facciata, la sagrestia, ed altre stanze per le grandi elemosine di persone pie, che ivi mantengopo molti facerdoti, ed altri ministri, essendo unita alla compagnia de' Catecumeni, col bel palazzo fatto fare dal card. s. Onofrio per il collegio de' Neofiti, con l'assistenza di Monfig. Diomede Varefe, architettato da Gasparo de' Vecchi .

Tutta la cappella di s. Carlo, che è la prima a man destra nell' entrare per la porta principale, colorita con diverse istorie, è pittura di Giovanni da s. Giovanni; come anche fopra la cappella di fuori il Redentore, che chiama s. Pietro, e s. Andrea; e le nozze di Cana Galilea fopra la porta di

fianco fono del cav. Guidotti .

Nella feconda cappella è full' altare una Pietà, copiata da quella di Lorenzino da Bologna, che sta nella sagrestia di s. Pietro, da Antonio Viviano; e da uno de' lati la flagellazione di Cristo è di Lattanzio Bolognele ; il portar della Croce, del Nogari ; e la refurrezione del Salvatore con altre pitture per di fuori a fresco è di Gio. Batista Lombardelli della Marca .

Le tre istorie di Maria Vergine nella tribuna, con li quattro Evangelisti ne' trianSCULTURA, E ARCHITETTURA. 237 goli della cupola, e da uno de' fianchi l'Annunziata, dall' altro la Concezione di Maria, fon tutte di Crittofano Confolano; e le pitture nella cupola fono de' medefini maestri.Fra le altre l'incoronazione di Maria Vergine, e la visitazione di s. Elifabetta fono opere di Baldatiarino da Bologna: e l'Affunzione fu condotta dal cavalier Guidott; il due Angioli di funcco fopra l'arco della cappella de' fignori Bianchetti, fono del Buonvicino Milanese; e gli altri, di diversi.

La cappella, che segue, passato l'organo, la nell'altare il quadro con la natività di nostro Signore, colorito dal Muziani. Il Baglioni nella Vita del Muziano pone queste
quadro nella cappella Bianchetti. Le storiette
nella volta, e le due da lati a olio son del
Nogara. Ne' pilastri li profeti, e sopra...
l'arco l'incoronazione di Maria Vergine Ette
a fresco son opere di Cesare Nebbia.

L'ultima cappella ha l'Annunziata, cialle bande alcuni Apoftoli, e nella volta alcune operette a fresco con quella sopra alla cappella, dove è nostro Signore, che porta la croce, tutte opere assai ban formate da Durante Alberti dal Borgo. Il portar della Croce è dallo stesso Baglioni a cart. 88. è attribuito al Nogari, ed è posto nella cappella dirimpetto a quella della Natività suddetta: E a cart. 118. attribuisce quello di questa cappella all'Alberti.

L' Ascensione di Cristo con Maria Vergi-

ne, gli Aposloli, ed Angioli dipinti nella volta della chiesa, e nelli fianchi di essa, li quattro Dottori della chiesa Latina, e nelle lunette alcuni Angioli, come anche sopra la porta principale, e per di dentro li due profeti grandi, sono opere tutte a fresco condotte con buona pratica dal Consolano, dove si vede, che ha imitato assai la maniera del suo maestro Pomarancio. Il lavatojo di fagrestia per li sacerdoti su fatto col disegno di Onorio Lunghi.

Incontro a questa chiesa è quella del monastero della Concezione, fatta col disegno del Castelli, dove è un quadro del Romanelli. Nella piazza è una comoda sontana : e non molto lontano è la chiesa di

s. Salvatore alle tre immagini .

# DI S. FRANCESCO DI PAOLA.

Questa chiesa è parocchia, e fabbricata col convento per li Padri Calabresi del suo Ordine dalla principessa Pansili di Rosano, che si servi dell' architetto Gio. Pietro Morandi. Il bizzarro disegno però dell' altar maggiore con molti Angioli, che sostengono un padiglione, è di Gio. Antonio de' Rossi.

Nel primo altare a man destra è figurata s. Caterina della Ruota; nel secondo s.Francesco di Paola, ch'ha da' fianchi due Angioli, e per di sopra puttini; e nel terzo s. Francesco di Sales, opera di Stefano Peragini Romano.

SCULTURA, F ARCHITETTURA. 239
Li fluschi dell' altar maggiore fono lavori
del Ross. Il s. Michele Arcangelo nell' altare, che segue, è del detto Peragini; nell'
altro è la Concezione; e nell' ultimo s. Giu-

seppe col bambino Gesù .

Nella volta della fagreffia è dipinta Maria Vergine, e s. Francesco di Paola da un tal Giuseppe. Vi sono anche molti quadri da testa, tinti assai bene. Un Cristo croci-fisso, con s. Francesco di Paola ai piedi, dipinto a fresco in capo della prima scala, che conduce per la porta della sagressia nel convento de' Padri, è lavoro di Franc. Cozza.

## DI s. PIETRO IN VINCOLI.

P Apa Giulio II. avanti d'effere affunto al ci regolari di s. Salvatore, e li fece venire a questa chiefa, dando loro per monastero il palazzo del Titolare, architettato da Giuliano da Sangallo.

Dopo, che fu creato Papa del 1503. riflaurò la chiefa col modello, ed architettura di Baccio Pintelli, e vi fece fare il fuo fepolero dall' eccellente Michelangelo Bo-

narroti.

Nel primo altare a mano deltra della chie fa è dipinto s. Agoltino con altre figure da Guercino da Cento, o poera molto lodata. Il fepolero del card. Margotti col ritratto del medefimo è una delle belle opere del Domenichino, come anche quello del card. Aguechi, e il fuo ritratto, ch' è dall'altra parte. Nell'

#### STUDIO DI PITTURA

Nell' altro altare si rappresenta s. Pietro in carcere, avvisato dall' Angelo, opera ben copiata dall' originale del Domenichino, ch' è nel monastero.

Il difegno del fepolero del fuddetto Pontefice con la statua di Mosè scolpita inmarmo con gran maestria, e maniera ammirabile, è un tesoro lasciato da Michelangelo Bonarroti : le due figure però pur di marmo, alte cinque braccia, furono fatte con ordine del medefimo da Raffaelle da Montelupo. Doveva questo sepolero esser molto più ricco di statue, e posto in isola in mezzo di chiefa, come mostra il difegno pubblicato nelle note al Vafari dell'edizione del 1759. Ma non avendolo il Bonarroti potuto finire fecondo la fua vasta idea, lo ristrinse alla forma presente. La statua di Mosè andava in alto, e ifolata con fette altre fimili, due per cantone.

La cappella contigua de? fignori Conti Silvestri, ristaurata ultimamente con buona architettura, ha nell'altare una mezza figura di s. Margherita, colorita dal Guercino da Cento, e nella sua volta son buone pitture.

Le pitture nella tribuna con diversi scompartimenti d'istorie sono di Jacopo Coppi cittadino Fiorentino . Da una parte della tribuna è la memoria, e il ritratto di D. Giulio Clovio canonico di quell' Ordine, e miniatore il più eccellente in tal arte. La tavola all' altare del Sacramento è di Giuseppe Santi Mantovano. Ed il Cristo morto, con MaSCULTURA, E ARCHITETTURA. 241
Maria Vergine, ed altre figure nel quadro
dell' altare della cappella dall' altra parte,
con le pitture nella fua volta, fono di buona
mano.

Seguitando il giro, vi è il fito, dove si conservano le catene di s. Pietro. Per di sopra è una issorieta, che rappresenta la prigionia del medessimo, ed è di Paris Nogari; come anche le pitture dalle bande. Il sepolero del card. Vecchiarelli è pensiero, e difegno galante del sig. Pietro Vecchiarelli, sopriero vecchiarelli, sopriero vecchiarelli, sopriero vecchiarelli.

Si trova poi un altare con la Vergine Maria, figura antica, con un s. Sebafliano di mofaico del viz. fecolo, adornato con flucchi moderni: e nell'ultimo altare è un quadro d' autore di qualche flima, con una Pie-

tà, e le Marie.

Vicino alla porta principale si conferva ancora una pittura nel muro, pur antica, fatta da Antonio del Pollajolo Fiorentino, pittore insigne di quei tempi, con il suo deposito, e ritratto in marmo, come anche quello del fratello, che unitamente secero i sepoleri de papi Sisto IV. ed Innocenzio VIII. in san Pietro Vaticano.

La pietà dell' Ecc. fig. principe D. Gio. Batifla Panfilj per fare a questa infigne chiefa un nobile fossitro attegnò sc. 3515. il quale su nobile fossitro attegnò sc. 3515. il quale su sibile fontana, in cui , facendolo in altro modo, si farebbe richiesta duplicata spesa. Per tanto nel termine di soli mesì otto si vide per con la compania di soli mesì otto si vide per segono della significazione della soli mesì otto si vide per segono di soli mesì otto si vide per segono della significazione della significa

STUDIO DI PITTURA

della quale si mira un maestoso, e spazioso quadro di palmi 75., il quale è stato dipinto con spirito da Gio. Batista Parodi Genovese, a spese-del cardinal Durazzo, titolare di detta chiesa, rappresentante il miracolo della liberazione dell' indemoniato per mezzo delle catene di s. Pietro.

## DI S. LUCIA IN SELCI.

Afciando la chiefa, e'l monaftero di s. Matar maggiore un bel quadro, che na nell'altar maggiore un bel quadro, che non vi è memoria di chi fia, fi fcende alla strada diritta del rione de' Monti, che conduce a.s. Prassede; e prima si trova a mano destra s. Lucia, unita al monassero di monache di s. Agostino, che si consagrata, e ristorata da' fondamenti l'anno 1804. con l'architettura del Maderno.

Vi fon molte pitture buone, e fra l'altre il quadro a olio nel primo altare, con s. Lucia, ed un manigoldo, è bell'opera del cavalier Lanfranco: il s. Agostino con Critto, e Maria Vergine nell'altro altare, è lavoro

dello Speranza.

L'Annunziata nell' altar maggiore è opera affai buona. S. Giovanni, che comunica Maria Vergine nell' altare, che fegue, è pittura del medefimo Speranza: e nell' ultimo altare Maria Vergine, e Gesù in aria, e per di fotto s. Agoflino, e s. Monica, è del cavalier d'Arpino.

Scultura, E Architettura. 243 Un Padre eterno, dipinto fopra la porta, della chiefa per di dentro, è opera del medefimo cavaliere; ed alcune pitture colorite nella volta fono di Gio. Antonio Lelli.

#### DI S. MARTINO A' MONTI.

E La chiefa di s. Martino parrocchia antichiffima, fabbricata (come molti dicono) dall' imperator Coftantino, e dopo molti riftori avuti da Pontefici, e cardinali, fu
conceduta del 1559. ad una Congregazionede' PP. Carmelitani, nel qual tempo ebbe
altri miglioramenti. Il cardinali s. Carlo Borromeo fece il foffitto: il card. Gabrielle Paleotti, la porta maggiore. Fu il coro, el' altar maggiore con marmi adoraato da
Paolo Santacroce nobile Romano.

La chiefa fu risforata, ed abbellita dal P. Filippini, Generale Carmelitano, con architetura di Filippo Gagliardi, che nella nave di mezzo dipinse anche tutte le prospettive; e le statue di succo, che vi si vedono, sono delle prime opere di Paolo Naldini, fuori che quelle rappresentanti s. Antonio, e s. Gio.

Batista fatte da un Fiammingo.

Il quadro di s. Stefano con molte figure, posto nell'altar contiguo alla porticella della chiesa per dove si entra, è di Gio. Angelo Canini; e l'istoria di s. Martino nell'altro che segue, è opera di Fabbrizio Chiari. Un quadro nell'altar dedicato a s. Teresà è del Greppi, e nell'ultimo da questo lato Barto-lome.

244 STUDIO DI PITTURA lommeo Palombo colori la s. Maria Maddalena de' Pazzi

Dall' altra banda della chiefa è rapprefentato il Battefimo di Crifto dal medefimo Chiari. Poco più avanti Gio. Mielle Fiammingo ha colorito il quadro col battefimo di s. Cirillo, benchè vi fia, chi l'ha detto di Michel Fiammingo, non fo con qual fondamento; nell' altro altare contiguo è dipinto s.Angelo Carmelitano con molte figure, di maniera gagliarda affai buona, da Pietro Tefla: ed il fanto Alberto nell' altro quadro è del Muziano.

Passata la porta della fagressia, nell'altar maggiore è il quadro di s. Bartolomneo, colorito dal Canini: l'ultima cappella, seguendo il nostro giro, è della compagnia del Carmine, e il quadro è opera di Girolamo Massei da Lucca. Il s. Silvestro Papa, e s. Martino vescovo, posti dalle bande dell'altar maggiore, furono fatti dal cavalier Baglioni; e la tribuna tutta, come anche l'istoria del Concilio, vicino alla, porta della sagressia, sono opere d'un tal Galeazzo.

Li paesi bellissimi, tenuti da' professori in gran conto, che si vedono attorno alladicia sono di Gaspero Pussino, fuori che due grandi, che pigliano in mezzo l'altare della s. Maria Maddalena de' Pazzi, dipinti perfettamente da Gio. Francesco Bolognese.

VILLA

# SCULTURA, E ARCHITETTURA: 245 VILLA MONTALTO.

Uesta è la più gran villa, che sia dentro Roma, e occupa parte del Quirinale, e del Viminale, e parte dell' Esquilino. Sisto V. quando era il cardinale Montalto la cominciò, e da lui prese il nome, e fatto Papa l'a accrebbe tanto, che gira più di due miglia. Ha due casini, uno sulla piazza di Termini, architettato da Domenico Fontana insseme col contiguo portone; e l'altro nella valle tra il Viminale, ed Esquilino, arricchito di statue, e bassiriitavi antichi molto pregiabili. Nel mezzo d'una gran vasca, d'acqua è una sontana, sopra cui è un Nettunno, scultura tenuta in molta stima, opera del cav. Bemino.

# DI S. PRASSEDE.

A chiesa parrocchiale di s. Prassede è cantica, e di gran divozione, e vi abitano i monaci di Vallombrosa. Due cardinali di esta titolari la ristorarono, uno fu s. Carlo Borromeo, che vi fece avanti alla chiesa il portico con la facciata, rassetto d' ogn' intorno le navi di dentro, rinnovò dutto il coro, fece il tabernacolo per il Santissimo, e pose le due statue delle ss. Prassede, e Pudenziana dai lati della tribuna, e molt' altre cose con disegno di Martino Longhi. L' altro, Alessandro de' Messici, che fu poi Leone XI., che fece dipingere la nataria.

STUDIO DI PITTURA ve di mezzo con diversi fatti della Passione

di nostro Signore.

L'orazione nell' orto, ed incontro il nostro Signore, che porta la croce, con li fuoi ornamenti intorno, fono pitture di Gio. Cofci Fiorentino; come anche gli Angioli con i misteri della Passione in mano, l'istoriette finte di bronzo a fresco, con gli otto Apostoli, e puttini ne' pilastri di detta nave sono dello fteffo.

L' istoria di Gesù Cristo condotto a Caifas, con Angioli intorno, è opera di Girolamo Massei : l'incoronazione di spine, con varie figure è pittura del Croce. Gesù Crista condotto a Pilato, la sua flagellazione, e l' Ecce Homo fono di mano del Ciampelli ; e nell' altro vi operò Paris Nogari, ed altri, Alcuni delli chiari scuri però tinti gialli sono di Cefare Rossetti .

La facciata fopra la porta per di dentro con l' Annunziata , li Apostoli , e puttini , è fatica a fresco di Stefano Pieri, ma di poco gusto; e l' istorietta a fresco alla porta di fianco, con due Santi dai lati, e l'Angelo fopra all' acqua fanta, ed eziandio Maria. Vergine con Gesù in braccio, effigiata fopra alla porta della fagrestia, sono del Ciampelli .

Cominciando ora il giro dalla porta principale fotto le navate minori, si vede a mandestra la cappella di s. Bernardo, la cui tavola è di D. Filippo Luzzi, la quale nell'altre edizioni di questo libro era detta dell' Al-

berti.

SCULTURA, E ARCHITETTURA. 247 berti. Il quadro laterale dalla parte del Vangelo è di Angelo Soccorsi Romano, e quello incontro di Domenico Pestrini Pistojese, e le due lunette del detto Soccorsi .

Nella cappella, che fegue, il quadro dell' altare, dov' è dipinto un Cristo morto con altre figure, è di Gio. de' Vecchi dal Borgo; la volta con diversi spartimenti, ed un Dio Padre in mezzo, fon di Guglielmo Borgognone : e le due lunette dai lati son di Ciro Ferri allora giovane, fatte con buon gusto sulla maniera di Pietro da Cortona suo maestro .

Si conferva nella cappelletta contigua. ornata di mofaici antichi, la colonna, alla quale si dice, che su flagellato nostro Signore, portata in Roma dal cardinal Gio. Colonna Legato; ed il quadro, in cui è un Cristo battuto alla stessa colonna, è opera insigne di Giulio Romano, ora trasferito in fagreftia.

Nel pilastro di contro a questa cappella il busto di Monsignor Santoni sopra la sua me-

moria è scolpito dal cav. Bernino .

Nel 1730. il card. Pico della Mirandola titolare rifece l'altar maggiore, e fopr' esfo il ciborio, e la balaustrata di marmo. Fece fare il quadro di mezzo da Domenico Muratori, e dipigner la volta da Antonio Bicchierai, e ne' pilastri del grande arco i ss. Pietro, . Paolo . I quattro Angioli su gli angoli del ciborio fono opera di Giufeppe Rufconi . Architetto ne fu Francesco Ferrari . Fece anche ristorare la cappella sotterranea, dov' è il corpo di s. Prassede con molte altre reliquie -Dall' Dall' altra parte della chiefa è la fagrefia , dov' è un quadro con due Santi inginocchioni avanti al Crocififio, fatti con buon gufto dal Ciampelli . La Madonna , ch' è fopra la 
porta efteriore , è dello fletio Ciampelli . Il 
quadro dell' altare nella cappella vicina , ornata di molte prospettive fatte da Gio. Batifla Roffi , fu colorito da Guglielmo Cortese
Borgognone fuddetto .

Il quadro dell' altra cappella, che è de' fignori Olgiati, fu dipinto da Federico Zuccheri con un Crifto, che porta la croce; e la volta con l' Afcensione di nostro Signore, Maria Vergine, li Apostoli, i Profeti, e le Sibille, fu colorita dal cav. d'Arpino.

Nella cappella, che fegue, dedicata a s. Carlo, la tavola è di Stefano Parocel, e i quadri laterali di Lodovico Stern.

L'ultima cappella ha tutti i quadri dipinti da Giufeppe Severoni.

# DI S. ANTONIO ABATE.

A chiesa di s. Antonio, fondata per teflamento dal card. Pietro Capocci, oggi è posseduta dai PP. Francesi dell' Instituto del medesimo Santo, ed è ornata, ed abbellita tutta di pitture.

"Il Crocifisso, ch'è nel fondo del coro, e ferve di tavola all'altar maggiore, è di Gio. Odazzi. I due quadri laterali nel detto coro sono di Stefano Parocel. Le due tavole, che sono sopra due piccoli altari posti in sondo delle navate laterali, che mettono in mezSCULTURA, ED ARCHITETTURA. 249 zo l'altar maggiore, son dello flesso Parocamo Dove è quello, che rapprefenta s. Girolamo con s. Agostino era di Niccolò delle Pomarance: ora nel convento de' Padri. La cupola, e la cappella del Santo a man destra è dipinta da Niccolò sinddetto; e la Vita di s. Antonio, dipinta intorno alla chiefa con diversi ornamenti, su condotta a buon fresco da Gio. Batista Lombardelli da Montenovo nella Marca, che in detta sua patria sece cofe assi migliori.

In questa chiesa si sa festa solenne li 17. di Gennajo per s. Antonio abate, e si portano elemosine per la benedizione de' cavalli.

## DI S. MARIA MAGGIORE.

G lovanni Patrizi Romano, con sua moglie, per una visione avuta da Maria Vergine anticamente, come raccontano molte istorie, fabbricò questa Bassilica, che poi da Sisto III. del 432. su da' fondamenti rifat-

ta, ed ingrandita.

La statua di Maria col figlio in braccio, di metallo dorato, posta fopora la colonna, di metallo dorato, posta fopora la colonna, con en la piazza, su modellata da Guglielmo Bartolot Francese, e gettata da Domenico Ferreri, e Orazio Censore, e l'architetto, che fece condurre, e alzare la colonna cavata dal tempio della Pace, su Carlo Maderno, che sece anche il disegno della fonte a piè di esta.

I mosaici della facciata della chiesa sono di Gaddo Gaddi, ed il portico di sotto su

edifi-

250 STUDIO DI PITTURA edificato da Eugenio III. che fu poi ristaurato da Gregorio XIII. col difegno di Martino Longhi il vecchio.

Minacciando ultimamente rovina , Benedetto XIV. nel 1743. pensò non folo di rifarlo, ma fare di pianta tutta la facciata con la loggia della benedizione fopra, e includervi gli antichi mofaici per maggiormente confervarli, come in effetto fece col difegno del cav. Fuga. Ornò altresì questa facciata di varie statue di travertino. La Madonna col bambino è di Giuseppe Lironi Milanese, e il gruppo sotto con lo Spirito santo è di Filippo Valle . Il primo fanto Pontefice su la man dritta è del Lodovisi, e l'altro di Carlo Marchionne . Il primo a man finistra è di Carlo Monaldi, e il secondo di Agostin Corsini . Il s. Carlo è del cav. Queirolo, e il B. Niccolò Albergati del detto Valle. La statua della Verginità sopra l'arme Pontificia è del Maini, e quella dell' Umiltà è del Bracci. I puttini, che fon fopra l'ingresso del portico a man dritta, sono di monsù Slodtz, e gli altri dalla finistra fon di Pietro Vanschefeld. La statua sotto il portico di Filippo IV. trasportata dal vestibolo della sagrestia, è del cav. Lucenti. De' quattro bassirilievi, che sono qui sopra altrettante porte, quello, che è a man dritta fopra una porta finta, è del Lodovisi. Il contiguo fopra la porta della chiefa è del Bracci, e quello vicino alla porta Santa è del Maini, e quello sopra la porta, che conduce Scultura, E Architettura. 25 g duce alla loggia della benedizione, è del Li-

roni.

Entrando in chiefa fi trovano due sepolcri, che mettono in mezzo la porta, trafferiti qui dalla tribuna, dove furono da prima eretti. Quello a man destra è di Clemente IX. fattogli fare da Clemente X. perchè era sua creatura. Carlo Rinaldi nè fece il disegno, e il Guidi la statua del Papa, e quella della Fede Cossmo Fancelli, e quella della Carità è di Ercole Ferrata. Qui prima era un gran quadro del Muziano, in cui era espressa resurrezione di Lazzaro. Ora è nel palazzo Quirinale Pontificio nell'appartamento detto de' Principi.

L'altro fepolero alla finistra è di Niccolò IV. erettogli dal card. Peretti , che fu poi Sisto V. L'architettura è di Domenico Fontana, e le statue sono di Leonardo da Sar-

zana.

Cominciando il giro della chiefa fecondo lo stato presente dopo il nuovo restauramento, che è stato ideato dal suddetto cav. Fuga per ridurla unisorme in tutte le sue parti, il primo altare a man destra ha il quadro di Giuseppe del Bastaro, che rappresenta la visione di Gio. Patrizi fondator della bassilica.

Appresso si trova la fagressia, nel cui vefiibolo la volta è dipinta dal cav. Domenico Passignani, che dipinse anche la volta del coro, il quale resta in faccia al detto vestibolo, in cui oltre varie memorie sepolcrali STUDIO DI PITTURA

è la statua di metallo rappresentante Paolo V. del Sanouirico . Il monumento dell' ambasciator del Re di Congo è opera del Bernino. L'Assunta in bassorilievo di marmo full' altar del coro è del padre di esso Bernino . Architetto della fagrestia fu Flaminio Ponzio, e le pitture son del medesimo Passignano, eccetto la Madonna assunta in Cielo nella volta, ch' è del Bastaro.

Tornando in chiesa la prima cappella ha nella tavola la s. Famiglia opera di Agostin Masucci. Nella seguente Stefano Pozzi espresse il B. Niccolò Albergati, e nella cappella appresso è una Nunziata di Pompeo Battoni. Tra queste cappelle ultimamente nominate resta la cappella interna del Gonfalone ornata nobilmente dal detto cavalier Fuga. Sull' altare è stato posto quel Crocifisto, ch' era all' ingresso della chiesa, dove ora è il sepolero di Clemente IX. E il resto della cappella è abbellito con 10. colonne, e pilastri di porfido, tra' quali sono armadi, in cui son riposte insigni reliquie.

## DELLA CAPPELLA DI SISTO V.

Eguendo il cammino in chiesa per la medefima banda, fi giunge alla nobile cappella di Sisto V. d'ordine Corintio, fatta fabbricare nell' anno 1586. con bell' architettura del cav. Domenico Fontana, che anche vi aggiunse la sua sagrestia particolare. Ha un architrave, che nella navata avan-

SCULTURA, E ARCHITETTURA. 253
ti la cappella regge la volta di flucchi toccati
d' oro, dipinta anche a fresco con li quattro Evangelisti, due di mano d' Andrea...
d'Ancona, e gli altri di Ferdinando d' Orvieto, allievo del Nebbia; e nella facciata
fotto l' architrave sono angiosi, e puttini
con 4. Sibille, il tutto colorito da Gio. Batista Pozzo, e sopra il grand' arco, che riponde nella navata di mezzo è un istoria
della Madonna, opera del Melani Bolognese.

La cappelletta à mano destra nell'entrare ha fopra l'altare fanta Lucia, comunicata dal facerdote, con altre figure di Paris Nogari Romano: da una delle bande gl'Innocenti dipinti assai bene dal detto Pozzo, e. la cupoletta da diversi altri. Nell'altra cappelletta incontro è dipinto a fresco s. Girandamo moribondo da Salvator Fontana Veneziano. Da banda il Santo, che lava li piedi a' sinoi discepoli, è lavoro d'Andrea d'Ancona; e la cupoletta pure di diversi.

Sopra le dette cappellette è l'arconeabbellito con flucchi dorati, e da'lati ha
l'istorie dell'Annunziata, e d'Erode, colorite dal Fontana. Sopra la cornice sono due
di Giacobbe, Giuda, e fratelli, opera
di Giacomo Bresciano; e l'altra di Giuda,
Eleazzaro, Natan, e Giacobbe, del detto Fontana: nel tondo di mezzo è una schierad'Angioli dipinti dal Pozzo: da un lato della
sinestra sopra la facciatà è s. Giuseppe, e la
Vergine con Gesù, opera del Nogari; e
dall'

STUDIO DI PITTURA

dall' altro , Abramo con Isac , effigiati da-Giacomo Stella Bresciano.

Nella facciata a mano destra si vede in mezzo la statua di Sisto V. scolpita dal Valsondino Lombardo; come anche l'istorie della Carità, di bassorilievo lavorato in marmo. Da una delle bande la Giustizia è di Niccolò Fiammingo: l'incoronazione del Papa. che sta sopra nel mezzo, è di Gio: Antonio Valsoldo; e l'altre due da i lati, di Egidio Fiammingo . Li Re d' Isdraelle divinti dalle bande delle finestre, che toccano l'arco della volta, fon dipinti da Angiolo, allievo del Nebbia; e la musica d'Angioli nell' ovato dell' arco è del Pozzo. A man destra tra i pilastri è la statua di san Francesco, scolpita da Flamminio Vacca : l' istorietta sopra a fresco è pittura del Pozzo. Dall' altra è fant' Antonio da Padova, fcultura dell' Olivieri: l'operetta colorita di fopra è di Ercolino Bolognese; e le figure d' altri Re , fopra la cornice dalle bande , sono del fuddetto Angiolo del Nebbia.

Dall' altra parte della cappella è la statua di s. Pio V., posta nella nicchia di mezzo, opera di Leonardo da Sarzana, il quale scolpì anche il s. Pietro, e s. Paolo co' modelli di Prospero Bresciano. L'istoria a man deftra, e l'altra a man finistra fon. del Cordieri . L'incoronazione del Papa di fopra è di Silla Milanefe; e le due da i lati d' Egidio Fiammingo. Di fopra tra le

fine-

SCULTURA, E ARCHITETTURA. 255 finche le figure a mano dritta fono d' Arrigo Fiammingo: e l'altre a mano manca, di Lattanzio Bologhefe; e gli Angioli dell'arco nell'ovato fono del Pozzo. Tra i pilastri la statua a mano destra dis. Pietro Martire è scultura del Valsoldo, e l'issorietta dipinta di sopra è di Ercolino. La statua di s. Domenico è di Gio: Batista della Porta; e la pittura sopra è del Pozzo: le figure dalla cornice in su surono colorite da Arrigo Fiammingo, e da Paris Romano.

Da Innocenzio XII. fu trasferito fotto la fua flatua il corpo di s. Pio, e collocato in un' urna di verde antico, ornata di metalli dorati, ed il padre Clofce, Generale de' Domenicani, invigilò, che fotte il s. Corpo trasferito decorofamente dalla cap-

pella del Presepio.

In faccia della cappella fi vede nel mezzo una nicchia finta, e a man dritta di effa è s. Giovanni Evangelita, che feriveson s. Paolo, colorito dal Pozzo, come anche la ftoria fopra. A mano manca sta dipintos. Pietro, con la Croce di mano del medesimo, con l'istoria fopra, che è di mano d' Andrea d' Ancona. La Natività di nostro Signore fopra la nicchia, e dallebande altri fatti di Maria fantissima, sono pitture de medesimi maestri. Sopra la cornice a mano destra dipinfe Angiolo d' Orrvieto, e a man sinistira lo Stella, e gli Angioli nell' ovato, il Pozzo: le altre figu-

256 STUDIO DI PITTURA re dalle bande fono del Nogari, e d'An-

giolo fuddetto .

Nel primo triangolo a mano destra, che regge la cupola, è effigiato Jesse, e il re David da Paris Nogari: nell'altro a siniftra, il re Acaz, ed Ezzecchia, dal Nebbia; nel terzo Azor, Sadoc, e Achim, dal medessimo; nell'ultimo Tamar con Fares, e Zara de Tamar, lavoro di Lattanzlo Bolognese: e la cupola è tutta col suo lanternino a fresco dipinta con cori d'Angioli da' medessimi maessiri, e nobilmente abbellita con succio di orati dorati.

Nel mezzo della cappella è un altare, a la quale fi feende per alcuni gradini, dedicato al Prefepio. Le statue, che vi sono di Maria Vergine, Gesù, e s. Giuseppe, sono di mano di Cecchino da Pietra Santa. Sopra di quest'altare è l'altar maggiore, dove sta il Santistimo in un bellissimo ciborio, sostenuto da quattr' Angioli grandi al naturale, il tutto di metallo indorato, con modelli di Riccio succatore, e Sonzino compagni, gettato da Lodovico Scalzo, detto da altri Lodovico del Duca; ma li quattro Angioli, e la cancellata all'ingresso della cappella si eredono di Sebastiano Torrisani.

La fagrestia, che serve per li cappellani, che ufiziano detta cappella, è tutt' adorna di slucchi, e pitture del Testamento Vecchio, e Nuovo, fatte da' medesinj pittori, e maestri; e i paesi sono di Paolo

Brilli .

SCULTURA, E ARCHITETTURA.

Dal medefimo lato della chiefa fegue una cappelletta dell'Annunziata, che ha incontro il sepolcro del card. Consalvo con la sua statua nella nicchia. In essa cappella sono Maria Vergine, Gesù, ed altri Santi, condotti a mofaico dal Turrita diligentemente per quei tempi.

Quindi si va nel piano della tribuna, che aveva due tabernacoli antichi col fuo altare fotto. In ognuno erano due quadri, di cui uno guardava verso la chiesa, l'altro verso la tribuna: e in quello verso la tribuna eran dipinti s. Gio. Evangelista, e s. Giuseppe ; nell' altro voltato verso la nave della chiesa, la Concezione di Maria Vergine, s. Anna, e s. Gioacchino, di mano di Gio. Giacomo Semenza Bolognese .

All' altro altare, o tabernacolo, dall' altra parte, nel quadro, che guardava la navata era dipinta la Madonna col Figliuolo, che dorme, colorito dal famoso Guido Reni, e poi vi fu posta una copia, e l'originale oggi si conserva nella camera del Quirinale, dove il Papa dà udienza nell' inverno: e nell' altro quadro verso la tribuna era dipinto Para Liberio, quando fegna il fito da fabbricare la Basilica con Gio. Patrizio in abito senatorio, e molti ritratti al naturale perfettamente condotti dal Zucca Fiorentino. Questi due tabernacoli furono tolti via nell' ornare la chiefa fotto Benedetto XIV.

Sopra la fealinata nel mezzo era un ciborio di marmo bianco, tocco d' oro, e istoriato

#### STUDIO DI PITTURA

riato di figure antiche affai buone; e fotto la cupoletta fi vedevano coloriti a olio diversi Angioli dal Cati da Jefi. La volta fra la tribuna, e l'arcone fu ornata di pitture dal cardinal Pinello, dove fono li quattro Evangelisti, e i quattro Dottori della chiesa in mezze figure, parte coloriti da Paris Nogari, e parte da' due Ricci da Novara.

Tra le quattro finestre sotto la cornice, sono cinque istorie della beata Vergine, fatte di mossico antico assia diligente da Jacopo Turrita: e la tribuna è stata lavorata di mossico, con nostro Signore, che incorna Maria Vergine, ed altre figure, opera condotta dal medessimo Turrita, con origina condotta dal medessimo su condotta del medessimo su condotta dal medissimo su cond

dine di Papa Niccolò IV. l' anno 1289.

Ora la tavola dell'altare posto in fondo del coro è di Francesco Mancini Urbinate, e Paltare Papale isolato, e rifatto tutto di nuovo, è messo in mezzo da quattro gran colonne di porfido ornate di bronzi dorati . Sopra vi pofano quattro grandi angioli di marmo scolpiti di Pietro Bracci, che scolpì anthe gli altri due piccoli, che reggono una corona. Per mensa di questo altare è posta una grande e bella urna di porfido antica. ch' era murata all' ingresso della chiesa, compagna di quella, ch' è al sepolcro di Clemente XII. in s. Gio. Laterano . Ella. ha il coperchio di marmo bianco, e nero, che serve di mensa, retta da quattro putti di bronzo dorato gettati da Filippo Tofani su' modelli del detto Bracci.

SCULTURA, E ARCHITETTURA. L' arcone grande fatto da Sisto III. nell' anno 434, tutto di mosaici con diverse isto-

rie del Testamento vecchio, siccome anche l' altre, che girano nella nave di mezzo fopra le colonne, tramezzate da alcuni fatti di Maria Vergine, sono opere antiche, fatte d'ordine del medesimo Sisto, e poi assai diligentemente raccomodate fotto il card. Domenico Pinelli Genovese, che sece anche tra le finestre di sopra molti ornamenti

di stucchi, e varie pitture.

Queste pure rappresentano istorie di Maria Vergine, e sono di diversi : la Concezione della Madonna è di Ferraù da Faenza; e la Natività dell' istessa, d'Andrea d' Ancona ; la Presentazione al tempio , di Balda.Tar Croce, come anche lo Sposalizio; l' Annunziata è del cav. Salimbeni ; la Visitazione è del Novara; l'apparizione dell' Angelo a s. Giuseppe è di Ferraù ; la Natività di nostro Signore, di Andrea d'Ancona; l'Adorazione de' Magi, del Croce ; e la circoncisione, del Gentileschi Pisano. Tutti questi ornati, e pitture sono state ora restaurate, come anche quelle, che seguono. La Madonna, che va in Egitto, e quando torna, fono lavori di Ferraù: Maria Vergine con Gesù , e s. Giuseppe è di mano del Salimbeni; le Nozze di Cana Galilea, del Novara; e l'istoria di nostro Signore, che porta la croce , di Ferraù : la Crocifissione , e la Pietà sono del Croce ; la Risurrezione di Cristo, d' Andrea d' Ancona; la falita al Cie260 STUDIO DI PITTURA Cielo, del Novara; la morte della B. Vergine, di Baldassar Croce; e l' Assunzione di Maria Vergine è di Gio. Batista Novara.

Dalla tribuna fi riefce nell' altra nave miorta piccola, fi vede la cappella, ch' era anticamente de' fignori Capizzucchi, de' quali ve ne fono rimafe le armi inquartate con quelle de' fignori Cenci, a' quali, come credi, è reftata. Il quadro del, fuo altare con s. Francesco fottenuto dagli Angioli è opera del cav. Vanni.

Quivi è il fepolero di Paolo Capizzucchi, infigne legifta, che fu decano della Ruota, veforo di Nicaftro, e vicario del Papa; ed incontro ven' è un altro di Lodovico Pafqualino canonico, fatto di marmo bianco con perfetto intaglio, e buona architettura di Lodovico Scalzo, fultore, intagliatore,

ed architetto.

## DELLA CAPPELLA DI PAOLO V.

S Egue poi questa famosa cappella d' ordirisponde alla nave grande della chiesa, ornato di stacchi dorati, ha la pittura a fresco del Croce, che rapprefenta il Transito di Maria, dirimpetto a quella del Melani; e gli Angioli sopra l'arco, che tengono una cartella, sono di Ambrogio Bonvicino.

Sotto l'arco della volta, che ha il suo lanternino, tutta adorna di stucchi, e sigure messe SCULTURA, E ARCHITETTURA. 261
messe 2 000, sono dipinti quattro Dottori
della chiefa, due Latini, e due Greci, e
nelle cantonate, quattro ovati in modo di
medaglie con altri Angioli, e puttini, il tut-

to opera a fresco del cav. Baglioni .

Nella cappella da' lati del primo arco fono due cappelle, una dedicata a fan Carlo, dipinto a olio fu lo stucco nel suo altare di marmo ben' adorno . Anche dalla banda destra è un' istoria a olio pur di s. Carlo, e nella fua volta, e triangoli diversi Angioli, colorito il tutto dal Croce. L'altra cappelletta ha nel quadro dell'altare dipinta s. Francesca con l'Angiolo su lo stucco a olio; e a mano manca un' ittoria della medefima, nella volta diversi Angioli, e puttini a fresco, opera tutta del cav. Baglioni, come anche fono fue tutte le pitture del primo arcone fopra a queste cappelle, con l'istorie di Giuliano Apoltata faettato, dell' Imperator Leone Armeno uccifo alla prefenza della madre, da una delle bande; e dall' altra l' Imperator Copronimo, che si abbrucia, senza fuoco . con altre figure .

Dalla banda deftra della cappella è il depofito di Clemente VIII. con la fusi fatua, feolpitta da Sila Milanefe, e da' lati ha diverfibasfirilievi, lavorati in marmo. Quelli a man
destra son del Bronvicino, gli altri a sinistra
di Cammillo Mariani, finiti poi dal Mochi suo
allievo. L'incoronazione del Papa di sopra
in mezzo su scolopita da Pietro Bernini, quellà
a man destra dal Buzio Milanefe, l'altra a sinistra, instra.

262 STUDIO DI PITTURA nistra da Gio. Antonio Valsoldo, ed i termini furono scolpiti da Pietro suddetto.

Dalle bande alla finiftra l'Angiolo, che reflituifce la mano tagliata a s. Gio. Grifottomo, e dall' altra la Madonna, che porge la pianeta a s. Idelfonfo, fono pitture a fresco di Guido Reni Bolognese pittore infigne, fuori che la Madonna, che vi colori il Lanfranco, avendovi cancellato l' Angiolo di Guido, che v' era prima, e sopra l' arcone nell'ovato di mezzo lo Spirito fanto con puttini, da una banda i fanti Greci, ed all'incontro le ss. Imperadrici, sono pure di Guido Reni; le flatue però da balfo, al pari del deposito, una d' Aronne con\_s l' incensiere, l' altra di san Bernardo, sono del Cordieri Lorenesse.

La statua di marmo di Paolo V. Borghesi, posta nel suo bel deposito dall' altra banda della cappella, è lavoro di Silla; l'i-storia a man dritta di bassorilievo, di Stesano Maderno Romano; quella a mano manca, del Buonvicino; per di sopra in mezzo, l'incoronazione è d'Ippolito Buzio; quella a mano destra, del Valsoldo; l'altra a mano sinistra, di Francesco Stati da Bracciano; ed i termini, del Buzio .

Le pitture dalle bande della finestra, o quelle dell'arcone furono condotto a fresco con gran maniera da Guido Reni; e da basso, nelle nicchie dalle bande, al pari del deposito, fono le statue di s.Bassilio Greco con l'Angiolo, e di Davidde

Scultura, E Architettura. 263 con la testa di Golia, tutte due scolpite da Niccolò Cordieri.

Nella facciata principale è situato unbellissimo altare, architettato da Girolamo Rainaldi, e Pompeo Targoni fu il conduttore dell' opera. Confifte in quattro colonne d'ordine composito scannellate di diaspro orientale, ed ornamenti di metallo dorato con suoi piedestalli di diaspro, e d'agate, con finimenti pur di metallo; come anche sono agate di gran valore le pietre del fregio. Tutto l'ornamento col frontespizio è di metallo dorato, ed anche quello di mezzo ricchissimo per diversi abbellimenti di gioie . Lo reggono cinque angioli , es due puttini con lo Spirito fanto di rilievo, compartito in campo di lapislazzulo, pietra preziosa, dove sta l'immagine di Maria. Vergine, che si dice dipinta da s. Luca, e quì riposta dalle proprie mani di Paolo V.

Nel frontespizio è di metallo a. Liberio Papa, che disegna la chiesa, e dai lati due angioli grandi a giacere, che hanno nel mezzo tre puttini in piedi con una corona pur di metallo dorato. I modelli di tutto quelto lavoro furono di Cammillo Mariani da Vicenza, ed il getto di Domenico Fer-

reri Romano.

Le pitture fopra l'altare con Maria Vergine, e s. Gio: Evangelilta, che apparifcono a fan Gregorio Taumaturgo; comeanche quelle nel tondo dell'arcone, e i fanti vescovi dai lati, sono tutte opere a fresco 264 STUDIO DI PITTURA fresco del cavalier d'Arpino, che negli angoli, che sostengone la cupola, colorì

quattro gran profeti.

Li quattro angioli di rilievo di flucco, in atto di reggere, sono opere del Bonvicino; e le pitture della cupola con la Madonna in piedi sopra una Luna, Angioli, e puttini con li dodici Apoftoli, che abbellicono tutto il lavoro, sono a fresco ben terminate da Lodovico Civoli Fiorentino.

Questa cappella ha la sua fagrestia; ed edipinto nella sua volta nostro Signore, che riforge, porgendo fiori alla Vergine Maria,
che li dà al popolo. Ne' triangoli sono li
ss. Fondatori delle Religioni, cioè Agostino,
Benedetto, Bernardo, e Alberto Carmelitano, e diverse islorie del Tesamento vecchio; tutte opere a fresto del cav. Passignano; come anche il quadro dell'altare con
nostro Signore risuscitato, che apparisce alla
Maddalena.

Architetto della cappella, e di quanto vi fi vede, fu Flaminio Ponzio Milanefe, fatto il tutto a proprie spese da Paolo V. che per uffiziarla sondò le cappellanie con bonifsima entrata, spettanti alla famiglia Bor-

ghese.

Seguitando poi per il medefimo lato della chiefa verfo la porta principale, è la cappella de' fignori Sforzi, che aveva bellifima facciata di travertino, fatto il tutto con eccellentifimo difegno del Bonarroti, e d' un fuo feolare

SCULTURA, E ARCHITETTURA. 265 lare . Nel quadro dell'altare Girolamo da Sermoneta dipinfe con buona maniera l' Affunta di Maria Vergine con gli Apostoli, e i due ritratti, che fono fopra i depositi. L' istorie a fresco della Natività di nostro Signore, e della Visitazione di s. Elisabetta, e s. Anna, come anche li due profeti, ed altre pitture fono del Nebbia d' Orvieto.

Congiunta a questa è la cappella di s. Francesco, dove è un quadro dipinto da Placido Costanzi. La cappella, che segue, ha un un quadro, in cui si rappresenta la Madonna, e s. Leone genuflesso avanti ad essa.

pittura di Sebastiano Ceccarini .

Appresso è la cappella de' signori Cesi, architettata da Martino Lunghi. Nel quadro dell' altare è la decollazione di s. Caterina con la santissima Trinità, ed altre figure dipinte a olio dal Sermoneta : dai lati i ss. Pietro, e Paolo pur a olio fono del Novara. Il quadro dalla parte dell' epistola, con s. Caterina posta al martirio della rota , è opera di Luigi Gentile; l'altro incontro con Maria Vergine, e Gesù, che sposa s. Caterina, è di Carlo Cesi; e quello con la Santa, che disputa con i dottori, dicono, che sia del Canini . I sepoleri di marmo de" cardinali Paolo, e Federigo di Cafa Cesi, ornati con urne di paragone, e statue di metallo, fono fatiche di fr. Guglielmo della Porta; e li depositi di monsignor Santarelli, e di Costanzo Patrizi sono opere celebri dell'Algardi Bolognese .

266 STUDIO DI PITTURA

Poco più avanti, vicino alla Porta fanta, è il fepolcro di monfignor Agostino Favoriti, assainonale e compania della posta accidentato da Lodovico Gimignani da Pittoja, dov'è il ritratto di detto monfignore, e daltre figure scolpite in marmo da Filippo Carcani, il tutto fatto a spese di monfignor Fustembergh Tedesco, suo grande amico.

Partendo da questa basilica per la sua porta principale, e girandola per di fuori verso. Ponente, si vedono le muraglie della cappella di Paolo V. adorne di pilastri, cornici, basaustri, ed altri ornamenti di travertino. Nelle nicchie sono statue pur di travertino. Il s. Girolamo, e il s. Luca sono sculture del Valsoldo; il s. Matteo, del Mochi; s. Mattia, del Sonzino; è s. Efrem, di Stefano Maderno; il tutto architettato dal medesimo Flaminio Ponzio.

Nella piazza, dove rifponde la parte, esterna della tribuna dell' altar maggiore, di cui si è parlato qui addietro, è una bellissima facciata di travertino con statue, e daltri abbellimenti, fatti col disegno, ed archi-

tettura del cav. Rainaldi.

Anche l'esterno della cappella di Sisto V. è vestita con buona architettura. La guglia, che è in mezzo alla piazza, si trasportata dal mausoleo d'Angusto, ch'era a Ripetta, con ordine del detto Pontesice; che qui la fece alzare per opera del cav. Fontana.

### DI S. PUDENZIANA.

E Titolo presbiterale cardinalizio la chiesa di s. Pudenziana, detta Titolo del Pysore, e su conceduta col monastero da Sisto V. ai monaci di s. Bernardo dell' Ordine Cifterciense. E' antichissima, e dicono, che qua bitasse s. Pietro, quando venne in Roma, essendo per prima palazzo delle ss. Pudenziana, e Prastede, siglie di Pudente, e che poi vi fosse ediscata la chiesa da s. Pio I. Dopo molti ristori avuti, Errico Gaetano nel 1598. in circa la risece da' sondamenti, ed abbellì al maggior segno la cappella di s. Pastore con marmi, e pitture di mosaico.

Niccolò dalle Pomarance dipinfe la facciata della chiefa. E per la parte di dentro le cappelle a mano defira fono dedicate, la prima all' Angelo cuítode, il cui quadro è una copia dall' originale d'Antiveduto Grammatica, ch' era dentro alla fagrefita di s. Agoslino; la feconda a Maria Vergine, e vi fon pitture di Lazzaro Baldi; la terza a s. Nonnofo, e la tavola è pittura d' un Piemontefe, e i quadri laterali fono di Michele Cippitelli; e la quarta a s. Pudente, che fi vede dipinto nell' altare, quando fu battezzato, dove fono altre pitture a fresco d'Avanzino Nucci.

L' altar maggiore ha la fua cupola dipinta dal fuddetto Pomarancio, come i peducci. Le fatue di flucco fono di Lionardo Reti, e gli angioli, che reggono l'organo, e il coreto fon di Gio. Batista Maini; e nella capSTUDIO DI PITTURA

pelletta di s. Pietro il cav. Baglioni colorì la volta con diverse istorie del Santo, dove fopra l'altare è la statua di nostro Signore, che dà le chiavi a s. Pietro, scolpito inmarmo dal cav. Gio. Batista della Porta.

Vicino al pozzo de' Martiri, che si vede, feguitando il giro, è l'altare, dove nel quadro fono figurate s. Pudenziana, e s. Praffede . che danno fepoltura a' ss. Martiri . opera creduta del Ciampelli . Gli stucchi fon inventati, e lavorati dal detto Reti.

Nella nobile cappella de' fignori Gaetani, architettata da Francesco Volterra, che anche raggiustò la chiesa, è scolpita in bassorilievo l'adorazione de' Magi da Pietro Paolo Olivieri, terminata poi dal Mariani Vicentino: le altre statue sono di diversi. La prima a mano destra è d' un allievo del Guidi; quella, che segue, d'Adamo Lorenese : l'altra, rivoltando, di Francesco Mari; l'ultima, di Carlo Malavista; gli Angioli son de' medefimi fcultori; e li mofaici nella volta furono condotti da Paolo Rossetti co' cartoni di Federigo Zuccheri.

# Conservatorio del Bambin Gesu'.

U fondato questo Conservatorio nell'anno 1661. ma fenza chiefa. Il cardinal Lorenzo Corfini, lor Protettore, affunto al Papato col nome di Clemente XII. la fece fabbricare col difegno del cav. Fuga in forma Greca con tre altari. Nel primo a destra il s. Agostino, ch' è nella tavola dell' SCULTURA, E ARCHITETTURA. 269 al Archite e, è opera di Domenico Muratori. La Natività di Gesù Crifio all'altar maggiore è di Filippo Evangelitta. Il s. Andrea Corfini a finiftra è lavoro di Giacomo Zoboli Modance.

#### DI s. LORENZO IN FONTE .

S An Lorenzo in Fonte è chiefa riftorata.

An Lorenzo in Fonte è chiefa riftorata.

e poi da Urbano VIII. con l'architettura di
Domenico Caftelli, e conceduta alla Congregazione Urbana de' cortigiani, e quelta di
cono, che foffe la carcere di detto Santo.

La prima cappelletta a mano destra, con pitture a fresco, su fatta, e dotata da Gio.

Cipolla.

Nel quadro della feconda è Maria Vergine, un Santo vescovo, e s. Francesco, opera del cav. d'Arpino; e le pitture a fresco, come anche l' Angiolo per di fuori nel-

la volta, fono dello Speranza.

Il battefimo di s. Lorenzo nell' altar maggiore è lavoro del medefimo Speranza: un altro quadro con la medefima iltoria dalla... parte dell' evangelio è notabile, ma d' autore incerto, e di maniera incognita; e nella cappella, che fegue dall' altro lato, fono i ss. Giovanni, e Paolo, ed altre pitture a fresco con un altro Angelo per di fuori nella volta, opere tutte del medefimo Speranza.

#### MADONNA DEL PASCOLO.

Ndando verso la Madonna de' Monti-A fulla piazza laterale di essa si trova la chiesa, che prima si diceva de' ss. Sergio, e Bacco . L' altar maggiore è difegno di Filippo Barigioni . La pittura della volta è del Ceccarini, e li due quadri laterali d' Ignazio Stern Tedesco.

## DI S. LORENZO IN PANISPERNA.

T EL monte Viminale è la chiesa suddetta col monastero di monache, ed è titolo cardinalizio. Un grande sfondo nella volta è d' Antonio Bicchierai, ed è una delle sue migliori opere .

Nella prima cappella a mano destra è una s. Chiara pittura d' Antonio Nessi scolare del Mafucci .

L' altra, che fegue, dove fi vedono nell' altare li ss. Crispino, e Crispiniano, e da lati, e per di sopra, i martiri loro, e d'altri Santi, fon opere di Gio: Francesco Romano, e di Pietro Paolo, figliuolo d' un suo fratello. - Segue la terza cappella, che ha nell' altare la Concezione di Maria Vergine pittura.

di Giuseppe Ranucci .

E' poi l'altar maggiore, con l'istoria di fan Lorenzo nella graticola, con gran fatica, e diligenza dipinta a fresco da Pasquale Cati da Jesi . Nel recinto di questo altare sono due porte. Sopra quella, per cui si entra in sagrestia, è dipinto di mano antica un s. Michele.

SCULTURA, E ARCHITETTURA. 271 chele, e fopra la porta incontro l'Angiolo Raffaelle è opera del fuddetto Bicchierai.

La cappella, che fegue nel manco lato, è dedicata al fantifilmo Crocififfo, del quadro di la pittura dell' altare, nell' altra è il quadro di fanta Brigida, dipinto da Giufeppes Montanari. Nell' altare dell' ultima si rapprefenta s. Francesco, opera di Niccola Lapiccola.

DI S. BERNARDINO A' MONTI, E COLLEGIO FUCCIOLI.

A' Piedi del monte Magnanapoli, alla mano manca, è la chiefa fiuddetta col nuovo monaftero di monache, che vivono fotto la regola del Serafico s. Francefco. La cupola della medefima è del cav. Bernardino-Gagliardi da Città di Caftello.

S. Francesco, s. Chiara, s. Antonio, es. Agata, che si vedono figurati sopra la porta di fianco in un quadro, sono del cav.

Baglioni .

Le pitture de' lati, e quelle nella voltadell' altar maggiore furono colorite da Cle-

mente Majoli .

Nell'altare, che fegue, è rappresentata la Concezione; nel quadro in alto è s. Diego, e s. Elena, opera di Gio. de' Vecchi; e l'ultimo altare ha il Crocififio con s. Brigida. In questa chiesa è il sepolcro del dottistimo card. Guglielmo Sirleto bibliotecario di s. Chiesa.

Z 4 Non

Non molto lontano dalla fuddetta chiefa, nel vicolo, dove rifiponde la porta di fianco, è di collegio di monfig. Fuccioli da Città di Ca-flello, fondato dal medefimo con entrate. Sufficienti a mantener diciotto giovani fuoi concittadini per tirarfi avanti nelli fudi di filofofia, teologia, o legge, colla direzione de' Padri Geffuti. Quivi nella cappella è un quadro dipinto dal Lucattelli, dove è Maria Vergine col Bambino, i ss. Gio, co Carlo protettori, ed altri Santi, e pitture afrefco. Prima v'era il quadro di Gio. Ramigio Fiammingo con le medefime figure.

#### DI SANT' AGATA.

Noontro a s. Bernardino è s. Agata in Suburra col monastero de' monaci di Monte Vergine . Questa chiefa fu ristorata, e splendidamente abbellita dagli Eminentistimi Barberini , i quali l'hanno fatta ornare di pitture .

Nel primo altare, che è dedicato a s. A-gata, si vede la fiia sitatua dorata. Le pitture nella tribuna dell' altar maggiore sono di Pietro Paolo Perugino, allievo del Cortona, del quale sono anche gli altri quadri in alto nella nave di mezzo. I due Santi con l'immagine della Madonna di Monte Vergine., portata dagli Angioli, sono fatiche di Alefandro Francesi Napolitano; ed è chiefa. Diaconla Cardinalizia.

Il difegno del deposito del card. Bichi è di Carlo de' Dominicis. I monaci hanno abbellita Scultura, E Architettura. 273 lita la chiefa con la facciata, e un portico col difegno di Francesco Ferrari.

De' SANTI DOMENICO, E SISTO.

N Et monte Magnanapoli è la chiefa di s. Domenico col monaftero di monache della religione del medefimo Santo. Nell'an. 1611. effendofi riempito il monaftero di molte nobili Romane, vi fecero effe una bella, e grande aggiunta; e nel Pontificato d' Urbano VIII. è flata la chiefa rifatta in forma magnifica con vaghi altari, e facciata, col difegno di Vincenzio della Greca.

La prima cappella a mano destra, fatta con disegno del cav. Bernino, ha le statudi marmo di Cristo, e della Maddalena, scolpite da Antonio Raggi: nell' altra vicina è il martirio di s. Pietro Martire, fatto a mintazione di quello di Tiziano, che è a Venezia, da un Senese con altre pitture; exnella terza cappella è l'immagine di s. Domenico portata in Soriano da tre Sante, di-

pinta di mano del Mola.

Le pitture della tribuna della chiefa, co' fatti di s. Domenico, erano del Baglioni, ora però da uno de' lati è colorita una battaglia da Pietro Paolo Baldini; e nell' altro incontro l' iftoria a fresco è di Luigi Gentile, del quale son anche le altre di Maria Vergine nella facciata principale, dove sopra l'altar maggiore si venera un' immagine di Maria.

274 STUDIO DI PITTURA Le pitture nella sua volta, e tribuna con una Gloria delle Sante della religione, e san Domenico, son opere del Canuti.

Nella cappella che ne viene seguitando il giro, sta effigiato un Gristo in croce con tre Santia 'suoi piedi, che credesi del Laufranco, ma tenuto da molti per copia: ed il quadro dell' altare contiguo molti vogliono, che sia dell' Allegrini.

Nell' ultima cappella è dipinta la Madonna fantifilma del Rofario con s. Domenico, a funta Caterina inginocchioni, opera delle, megliori, ch' abbia fatto il Romanelli : ed il voltone della chiefa è del fuddetto Canuti Bolornefe.

#### CASINO PANFILL

Uesto bello, e vago casino, e giardino al tempo di Leon X. era del cardinal d' Este, poi passò in Casa Vitelli, e apprefeo in quella degli Aldobrandini, e finalmente nella famiglia Panfili. Il cassino si restaurato da Carlo Lombardo, che vi aggiunse il bel portone con la loggetta sopra, che guarda, e sa prospetto alla salita di s. Caterina da Siena. Egli contiene varie statue, e teste di marmo antiche, e fra l'altre una Roma colossale, che su trovata sulla piazza del palazzo pontificio del Quirinale, dovo cra è la sonte con i due cavalli; e la comprò il detto card, d'Este. Singolare è una pittura antica sul cardinale del palazzo pontificio del Quirinale, dovo cra e la sonte con i due cavalli; e la comprò il detto card, d' Este. Singolare è una pittura antica

SCULTURA, 5 ARCHITETTURA. 275 ful muro, che rapprefenta un pajo di nozze col talamo naziale, che Niccolò Puffino ricopiò per la ftima, che ne faceva meritamente, e questa copia si trova nel palazzo Panssi dirimpetto al collegio Romano. Fu anche intagliata in rame eccellentemente dal celebre Pietro Santi Bartoli, e da altri ancora. Nella facciata di questo casso sono acuni rari bassirilo in di giucco de' cesti, descritto da Virgilio nell' Enesde da Virgilio nell' Enesde.

#### DI S. CATERINA DA SIENA A MONTE MAGNANAPOLI.

On l'ajuto della fignora Ponzia de' Maffini fu dato principio l'anno 1563. incirca a questa chiesa, che è nel medessimo monte, col monastero di monache dell'Ordine di s. Domenico, ed ultimamente rinovata tutta con un portico d'avanti, architettura di Gio. Battista Sorla, dove sono due statue di stucco satte da Francesco de' Rossi, che nella Roma antica, e moderna è detto per isbaglio Francesco Rosa.

Nel primo altare fulla deltra è effigiata fanta Maria Maddalena di mano di Benedetto Luti\*, che dipinfe anche la volta. Nel fecondo, che fegue, è il quadro con varj Santi del Garzi; nell' altro della terza il s. Domenico, che rifufcita un fanciullo, è di Biagio Puccini, e le pitture a fresco fono del Vasconio.

L' al-

<sup>\*</sup> E' intagliate in rame.

L'altar maggiore è difegno di Melchiorre Cafa Maltese; come anche è sua opera la. santa Caterina scolpita in marmo d'alto rilievo.

Dalle bande è dipinta s. Caterina, che prefenta una rofa al Bambino, e la Madonna portata dagli Angioli, pitture di Francesco Rosa, come anche il Dio Padre, ed altre figure nel cupolino. I due tondi fopra le porte della fagrestia, e del confessionale sono di Luigi Garzi, e la Madonna del Rofario nella cappella seguente è del Passeri.

La volta della cappella, che è vicina... alla fagrestìa, è di Giovan Batista Speranza con varie istoriette di Maria Vergine; il fott' arco però della medefima è di Gio. Batista Ruggieri Bolognese, che nel mezzo figurò fanta Maria Maddalena, e fanta Caterina; e da un lato s. Domenico, e s. Gio. Batista; dall' altro s. Gio. Evangelista, ... s. Filippo Neri .

Tre Angioli in piedi, dipinti nell'altare della cappella contigua, fono di mano di D. Fabio della Corgna: le pitturine a fresco nella volta fon lavoro di Gio. Paolo Tedesco: e nell' ultimo altare è effigiato s. Niccolò da Pietro Nelli .

La volta della chiesa, fatta di nuovo, è stata dipinta dal medesimo Luigi Garzi.

Scultura, E Architettura. 277
Di s. Maria di Loreto,
E s. Bernardo,

L'anno del Giubbileo 1500. nel Pontificato di Alessandro VI. li Fornai di Roma
diedero principio ad una Compagnia per
quelli dell'arte loro, e cominciarono questia
fabbrica del 1507, fotto il titolo di s. Mariadi Loreto, ch' ebbe sine poi nell'anno 1580.
Della chiesa con cupola ne su architetto Antonio da Sangallo ; e la lanterna è invenzione
di Giacomo del Duca.

La prima cappella a man destra, lavorata di mosaico, è opera di Paolo Rossetti; e l'altra, che segue, con l'istoria de' Magi a fresco, è di Federico Zuccheri, benchè altri dicono, essere di Niccolò Pomarancio.

Dalle bande della cappella maggiore, architettata da Onorio Lunghi; fono due quadri a olio dipinti dal cav. d' Arpino con lanatività di Maria Vergine, e la fua morte; e li due Angioli, feolipiti in marmo da' lati dell' altare, fono di Stefano Maderno.

Quivi si vedono in quattro nicchie altrettante statue di marmo. La s. Susanna, sopra la porta della fagressia, è del Fiammingo, ed è stimata una delle più eccellenti statue moderne; la s. Cecilia è di Giuliano Finelli; e funt' Agnese con santa Domitilla sono sculture d'altri maessri.

Segue la cappella del Crocififo, dove si vede da' lati Maria Vergine, e s. Giovanni, e per di sopra s. Veronica, crestuti del Baldini,

GIIII

278 STUDIO DI PITTURA dini, e nell' ultima è figurato s. Carlo, e altri Santi da' lati, e pitture a frefco per di fopra, il tutto fatto con molta intelligenza. La cupola è abbellita di flucchi dorati, ed altri ornamenti, e con quadri, in uno de' quali è rapprefentata la fantifilma Nunziata, e nell' altro la Prefentazione al Tempio, opere di Filippo Micheli. Quello fopra la porta principale, dove è efprefío Maria SS. Giufeppe, fi crede di Giufeppe Chiari.

Pochi paffi da questa lontano è un oratorio, già chiesa dedicata a s. Bernardo, contigua al palazzo Bonelli, che ha nell'altare, dalla\_parte sinistra del maggiore, dipinto s. Bernardo col demonio fotto li piedi da Marcello Venutti; e l'altro nel fosfitto yien creduto

d' Avanzino .

## CHIESA DEL NOME DI MARIA.

L a chiefa del Nome di Maria fu fabbricata col difegno di Monsù Derizet nel fine del Pontificato di Clemente XII. La prima tavola con s. Luigi Gonzaga è di Antonio Nessi fsolare di Agostin Massucci. La tavola feconda, ove è dipinta s. Anna, è opera del detto Massucci. Nella terza cappella il transsto di s. Giufeppe è del fig. Stefano Pozzi, e i laterali d'un Francese. Dall'altro lato il s.Bermardo è di Niccolò Ricciolini. Nell' ultima i ss. Pietro e Paolo fon di Lorenzo Massucci figlio d'Agostino. Questa chiesa si fu fabbricata dalla detta confraternita in luogo di quella di s. Bernardo, ridotta a oratorio.

CHIE-

SCULTURA, E ARCHITETTURA. 279
CHIESA DELLA MADONNA DEL CARMINE.
S Eguitando verfo Monte Cavallo fi vede a
Sfinifira la chiefa della Madonna del Carmine, che è archiconfraternita, e nel fito altare
ha il quadro con Maria Vergine, e di li Figlio
coll'abito del Carmine in mano, del cav. Celio, ed è delle migliori cofe, che abita fatto.

Il contiguo signoril palazzo già del signor Duca Bonelli sibbricato nel 1385, col difegno di fr. Domenico Paganelli Faentino dell' Ordine de' Predicatori, è passato all' eredità del card. Renato Imperiali per uso d'una pubblica libreria, e de' Prelati di quella famiglia.

## DI S. SILVESTRO A MONTE CAVALLO.

S I trova poi in capo della più breve falita, de conduce a Monte Cavallo, la chiefa di s. Silveftro, che è de' chierici regolari Teatini. Paolo IV. del 1555. diede detta chiefa a' medfimi Padri, i quali con l'ajtuo di perfone pie, ed in particolare di Greg. XIII., accrebbero la loro abitazione, e rinnovarono la chiefa, che prima era de' Domenicani.

Le pitture della prima cappella a mano destra, entrando in chiesa, dedicata a s. Silvestro, che si vede nel quadro in atto di battezzar Costantino, con tutte le altre a fresco d'ogni intorno, son fatiche d'Avanzino Nucci.

Nella cappella contigua è un quadretto di Giacomo Palma Veneziano, molto lodato, ed il resto a fresco con diversi fatti di Maria Vergine, come anche le figure grandi di fuori sono opera del detto Avanzino.

Il quadro della cappella, che fegue, che

ierve

280

ferve d'adornamento ad una immagine di Maria Vergine, è di Giacinto Gimignani, dove effigiò s. Pio V. col card. Alessandrino, de alcuni Angioli ; il resto della cappella, dipinta a fresco, è opera del Nebbia d'Orvieto.

Nel braccio della crociata della chiesa è ·il quadro dipinto da Antonio Barbalunga da Messina, in cui ha imitato assai bene il Domenichino suo maestro, particolarmente ne' puttini, ma l'ornamento nel muro con armi , figure , ed altri capricci a chiaro fcuro, è di mano del P. Zoccolino Teatino. Da' lati dell' altar maggiore erano appesi al muro due quadri, in uno era effigiato san Pietro Apostolo, nell'altro s. Paolo, coloriti ambedue da Fr. Bartolomeo da Savignano detto della Porta, Domenicano, al quale mancato il tempo di perfezionarli affatto, lasciò il s. Pietro non in tutto finito in mano di Raffaello d' Urbino, acciocche lo terminasse, come fece. Ora questi due quadri sono nel palazzo pontificio di Monte Cavallo nell' appartamento detto de' Principi, e fono comunemente creduti di Raffaelle.

La volta avanti all' altar maggiore, dove nel mezzo è uno sfondato con alcuni puttitini fopra certe menfole, che feortano, è lavoro di Gio. Alberti dal Borgo. Sono anche fue alcune figure, e fuori dell'arco due Armi in footo; le altre però, che itanno nella volta, con quelli Angioli, che tengono l' Arme fuori dell'arco, fono di Cherubino Alberti. La volta poi dalla parte del coro fu condotta con ornamenti, e prospet-

SCULTURA, E ARCHITETTURA. 281 tive dal detto P.Matteo Zoccolino da Cefena, e le figure da Giuseppe Agellio da Sorriento.

Nel fondo del coro è una Madonna col Bambino in un quadro molto bella. La difputa di Gesù Crifto tra dottori è pittura del P. Biagio Betti, che è da un de' lati, copiata dall' originale di Lionardo da Vinci, ch' è nel palazzo Panfili; e dall' altro è la Madonna, e s. Gaetano di Lazzaro Baldi.

Nella cappella, che fegue, della crociata, fabbricata da' figniori Bandini con l'architettura d' Onorio Lunghi, è un quadro grande dipinto fopra le lavagne con l' Affunta di Maria Vergine co' dodici Apoftoli, ed Angeli molto belli, il tutto colorito d' azurri

oltramarini da Scipione Gaetano.

Li quattro tondi ne' peducci della cupola di questa cappella sono del Domenichino, più volte intagliati in rame, e ultimamente dal Frey; e delle statue da basso, due sono dell'Algardi, e di sua mano terminate, cioè s. Maria Maddalena, e s. Giovanni, e le altre son opere di diversi. Il busto del card. Bandini posto sopra il suo deposito è feolpito dal Giuljano Finelli.

La Natività di nostro Signore dipinta a olio nella cappella, che fegue, è opera di Marcello Vennti ; le pitture nella sua volta, e dalle bande la strage degl' Innocenti, con l'Angiolo, che in sogno apparisce a s. Giuseppe, ed in faccia i Annunziata a buon fresco condotta, sono pitture di Rafaellino da Reggio.

Mariotto Albertinelli Fiorentino lavorò a F. Mariano Fetti l' altra cappella contigua;

e nella tavola dipinfe con delicata maniera a olio s. Domenico con s. Caterina da Siena, e Criilo, elfendo in braccio a Maria Vergine, la ípofa. Le due istorie di s. Maria Maddalena furono colorite da Polidoro, e Maturino da Caravaggio, con bellissimi paese, e la volta con tre fatti di s. Stefano si dipinta dal cav. d'Arpino per il card. Sannesio, col Santo-nella facciata di suori colorito a fresco.

L' ultima cappella si vede tutta colorita da

Gio. Batista da Novara .

La pittura grande, con l'istoria de' ferpenti fopra la porta; è opera del P. Caselli Cremonefe, fuori che gli Angioli di sotto, che sono del P. Filippo Maria Galletti, ambidue ebjerici regolari. Le pitture tra le finestre sono di Stefano Pozzi. Gesì Cristo dipinto tra Dottori nella librerla, e quando pasce le turbe istoriato nel resettorio, sono opere di Biagio Botti.

## PALAZZO ROSPIGLIOSI.

Uesto palazzo è fabbricato sulle termedi Costantino, dove con questa occasione furono trovve con questa occasione furono trove tre statue armateall'antica, che furono creditte i tre sigliuoli di esto Costantino, due delle quali furono dipoi collocate allato ai trofeti di Mario sulla balantirata della piazza di Campidoglio. Fu cominciato il palazzo dal card. Scipton Borghese, e posi passo nel card. Bentivogli, e quindi ne' Mancini, e finalmente nel' dada.

SCULTURA, E ARCHITETTURA. 282 Rospigliosi . Varj furono gli architetti , che v' ebbero mano, cioè Flaminio Ponzio, Gio. Vafanzio, Carlo Maderno, e Sergio Venturi . Nella volta della fala dipinfe il carro della notte Gio. da s. Gio. e tra le camere terrene, e quelle del piano nobile ne fono circa dieci dipinte spiritosamente dal medesimo autore. In una galleria, che risponde fopra il giardino attaccato al palazzo, dipinfe le nove Muse Orazio Gentileschi, e Agostino Taffi le profpettive . In un'altra fimil galleria ristaurata del detto card. Borghese dipinse la favola di Psiche Lodovico Cigoli, come dice il Baglioni nella sua Vita, e i paesi sono di Paolo Brilli . Nel casinetto, che risponde sulla piazza di Monte cavallo, è la celebre Aurora \* di Guido Reni col carro del Sole circondato dalle Ore, espresso sul fondo della volta d' una loggia; e nel fregio fono belle pitture d' Antonio Tempesta, e i paesi son del Brilli. Nelle stanze contigue a questa loggia son molti 'eccellenti quadri, es fpecialmente i gran quadri del Domenichino, dove in uno è espresso il Paradiso terrestre, e in uno la morte di Sanfone, e in un altro il trionfo di David . Si offervano anche due Storie del Taffo, una dipinta dal Baglioni, e l' altra dal Passignano, che l' ha rappresentata fopra un carro. Gli appartamenti terreni fono ripieni d' una fuperba quadrerla, opere di pittori di primo grido.

2.2 . . . E

f Intagliata dal Frey .

DI S. VITALE, S. DIONIGI, ED ALTRE CHIESE.

V Icino agli orti del noviziato de' Padri Gefuiti è l' altra loro chiefa di s. Vitale, unita da Clemente VIII. l' anno 1595. au quella di s. Andrea, che fu anche ridotta a buona proporzione, e vaghezza con l' ajuto di D. Ifabella della Rovere principessa di Bifignano.

La facciata con il portico fu colorita dal P. Gio. Battifla Fiammieri, che anche dai lati dell'altar maggiore dipinfe due quadri a olio, in uno de' quali fono diverfe vergini in piedi; e le pitture della tribuna, dove fla effigiato Nostro Signore, che porta la\_sCroce al Calvario, fon d'Andrea Comodi.

Due martiri de' Santi, che sono da basso dalle bande, furono a fresco con gran diligenza coloriti dal suddetto Comodi Fiorentino; e ne'lati accanto alla tribuna sono due istorie del martirio di s. Vitale, figurate assirtesco dal Ciampelli.

Andando da s. Vitale alle Quattro fontane, fi trovà la chiefa di s. Dionigi, che fu cominciata da alcuni frati Francefi della Trinità del Rifeatto del 1619, ornata anni fa con facciata d'architettura del fignor Giovanni Antonio Macci, auditore del già fig. cardinal de' Maffimi.

Nella prima cappelletta a mano diritta è un quadretto, dove si vede sigurata Maria. Vergine col Putto, e altri due Santi da basso, per SCULTURA, E ARCHITETTURA. 285 per mano di Monsù Dasì Francese; e nell' altra sono i Santi sondatori di mano di Monsù David.

Nell' altar maggiore è dipinta la Concezione, e altre figure da'lati della medefima, tutte di mano di Carlo Cefi; e vicino allaporta fi vede appefo un buon quadro conl' immagine di s. Carlo Borromeo.

Poco più oltre è la chiefa, e abitazione de' Padri di s. Norberto. Due quadri, che fono in detta chiefa, furono dipinti da Stefano Pozzi. Poi dirimpetto è quella di fanta Maria della fanità, ora di s. Antonio da Padova, polleduta da' Padri Missionari Conventuali.

# DI S. MARIA DEGLI ANGIOLI ALLE TERME.

Le vastissime Terme di Diocleziano rimafero, come tutte le altre, dal tempo, e
dalla barbarie gualte, ma la loro stessa vastità
ne fece rimanere in piedi una parte in quà,
e in là, che rispetto al tutto fitron piecola
cosa, ma considerate da per se, ciascuna
di esse rendeva maraviglia, e faceva sede
dell' antica Romana magnissenza. Una di
queste parti su ridotta a granai d' una prodigiosa eltensione, che rimangono dirimpetto
al convento della Vittoria. Dipoi un' altra
parte attaccata al giardino del principe Strozzi
al tempo di Clemente XI. col disegno di Carlo Fontana su ridotta parimente allo stesso
uso de la vitto del con con con con
inciente del con con con con con con con
naci

naci riformati di san Bernardo : Per ridur la parte maggiore a questo uso facro, Pio IV. ne incaricò il Bonarroti, che col fuo grandifsimo ingegno ridusse il maggior cavo, e più faldo di queste rovine , a una delle più maestose, e proporzionate chiese, e insieme più regolari, che fia in Roma. Questo grand' uomo, che nell' architettura non ha avuto avanti di se chi sia stato più eccellente, e dopo di se nessuno, che l'abbia agguagliato, trovò tra questi avanzi rovinosi una gran sala, o tribuna, o basilica, che dir vogliamo, fatta in volta, retta fopra otto colonne di granito Orientale, le maggiori, che si sien vedute . Era questa tribuna di forma quadrilatera, o biflunga proporzionatamente, e queste otto colonne erano quattro da una parte, e quattro dall' altra accostate al muro, ma in isola, ed equidistanti tra loro. Tra l'una, e l'altra colonna rimanevano fei archi fmisurati, due nelle due estremità, e due nel mezzo, i quali trapassavano altrove, come si dirà. Sotto i detti archi estremi erano quattro cavità, come se fossero quattro gran cappelle, al qual comodo si pol tevano facilmente ridurre, e farebbero state come tante competenti chiesette. Due simili cavità erano nell' ingresso, e nel fondo, o vogliam dire ne' lati più corti del detto quadrilatero . Per tanto il Bonarruoti in una di queste aperse una sontuosa porta, ricca di. travertini, architettati ful buon gusto Greco ; la qual porta guardava verso villa Negroni; e per

SCULTURA, E ARCHITETTURA. 287 e per la quale s' entrava in chiefa alla pari, e ad essa serviva di ricetto interno quella gran cavità descritta di sopra. Nella cavità poi, che le rimaneva dirimpetto, cioè sull'altra estremità stretta del quadrilatero, costituì l' altare principale, lasciando l' altre cavità rozze per ridurle a cappelle quando che folle. E perchè gli spazi tra le quattro colonne erano sei per parte, e i vani suddetti per le cappelle, come si è accennato, eran quattro, i due spazi di mezzo erano aperti, come fono anche al prefente, e mettono ancora , l' uno, che è a mano dritta, in un pezzo di larghissimo corridore, e lungo, che finisce in un mezzo circolo, dove è un piccolo altare della Madonna: l'altro a sinistra, e che rimane a dirimpetto, mette in una stanza rotonda grande uguale alla chiefa di s. Bernardo, dove fono alcune cappellette co fuoi altari, e dove alla dirittura appunto dell'altare della Madonna è una porticella laterale, per cui s' entra in chiefa . ma con iscendere cinque, o sei gradini. Questa porticella rimanendo più a portata dell' abitato ( e perció trovandosi prima della porta grande, per arrivare alla quale bisognava fare un gran giro, stante la vastità del tempio ) era la più frequentemente usata dalla gente, e ffava fempre aperta, dove che l'altra si apriva solo nelle funzioni solenni

In questo stato di cose fu pensato nell' anno 1749, di aggiungere a questa chiesa

288 STUDIO DI PITTURA una cappella al beato Niccolò Albergati Certofino . Si poteva per far ciò prevalersi d' uno de' quattro suddetti vani lasciati rozzi da Michelangiolo, ma fu rifoluto piuttosto di murare la porta grande, e principale, per cui s' entrava in chiesa in piano, e levare i conci di travertino, e quivi piantar l'altare del beato Niccolò, e quella gran cavità, che ferviva d'ingresso alla chiesa, ridurla a cappella. Con quest' occasione furono murate le quattro gran cavità, che erano tra le colonne, e che erano state destinate dal Bonarroti per cappelle, sicchè rimasero fuori della chiesa, e su dato loro l'ingresso per altra parte, e destinate ad altro uso, e a tutta la chiesa su fatto prendere altra faccia, e la porticella laterale rimafa unica, divenne la porta principale, e il principale altare divenne quello della Madonna, che era prima il più piccolo e più meschino, e l'aftare e cappella di s. Brunone, che pel difegno di Michelangiolo era stato fino allora l' altar maggiore, divenne laterale, e il corpo tutto della chiefa è divenuto la crociata. E perchè questa crociata è adorna, come si è detto, delle otto gran colonne di granito, fu stimato bene aggiungere le colonne eguali, ma di mattoni, al nuovo corpo della chiesa, dando loro una bella vernice, sicche compariscano di granito come l' altre. Ma tuttavia rimanendo troppo patente la differenza, fu pensato di dar la vernice anche

a quelle

Scultura, E Architettura. 289 a quelle di granito, fische ora accompagnano, e pajono tutte dello fiesso materiale. E perche i nueri muiri, che chiudevano le
nominate cavità, non rimanessero nudi, per
renderli in qualche modo ornati, ad ognuno
di essi sono state appese due tavole dipinte
per collocare su li altari della basilica Vaticana, o messe già, o che si dovevan mettere in mosaico.

Venendo dunque a descrivere le pitture, e gli altri ornati di questa chiesa fecondo lo fatto , in cui è ridotta al presente ; dico , che sessione de la comparati della porta il deposito di Carlo Maratti col suo busto scolpito in marmo da Francesco Maratta.

Appresso ne viene la cappella del Crocissifo con s.Girolamoged è d'un allievo di Danie da Volterra, come dice Gaspero Celi, in cui le pitture a fresco son di Giacomo Rocca. Dopo è il deposito di Francesco Alciato. Segue un altare, ove è dipinto un s. Brunone vestito di bianco.

Nella terza cappella de' figg. Litta è una Madonna con s. Raimondo, e s. Giacinto, opera del cav. Baglioni, che anche dipinfie a frefco nella volta il Padre eterno. S. Cecilia, e s. Valeriano fono del medefimo Baglioni; come il s. Francefco dall' altra parte.

Entrando ora nella valtifilma, e già principale navata, e voltandofi a man deftra fi veggon appefi ful muro, che chiude la prima gran cappella, ridotta ora a fenile, due gran qua-

dri, il primo rapprefenta la crocififione di s. Pietro, opera del fig. Niccolò Ricciolini, non terminato, benchè l'autore fia vivente; e l' altro è una copia di quello del Vanni, ch'è in s. Pietro, e rapprefenta la caduta di Simon mago, copiato da M. Tremolier Francese.

Nè viene il nuovo gran cappellone costruito nel ricetto suddetto, il cui quadro è d' Ercole Graziani Bolognese, che vi rappresentò il B. Niccolò Albergati . Questa. cappella è da ambi i lati ornata d'alcuni pezzi di cartoni del Trevifani , fatti pe' mofaici della cupola posta avanti al battisterio in s. Pietro; è nella volta fon pitture di Antonio Bicchierai, e di Gio: Mezzetti . Sul muro moderno, che chiude la gran cappella che farebbe stata la prima a man destra, secondo il pensiero del Bonarroti, sono pure stati appesi due gran quadri , l'uno è copia di quello, che fece il Baglioni per la basilica Vaticana, e vi è espressa la resurrezione di Tabita, copiato da un Napoletano, o Beneventano a tempo di Benedetto XIII., l' altro è originale del Muziano fatto per la medesima basilica, che fu levato via per mettervi il mofaico ricavato dalla tavola del Domenichino , ch' è in s. Girolamo della Carità .

Voltando poi fulla destra verso l'altarino della Madonna, divenuto adesto l'altar principale, si trova una cappelletta con pitture di poco conto; ma suori di esta sono state incastrate due grandi, ed eccellenti tavole: estratte da s. Pietro, dove sono rimase le estratte da s. Pietro, dove sono rimase le estratte da s. Pietro, dove sono rimase le estratte da s. Pietro.

SCULTURA, E ARCRITETTURA. 291 copie di mofaico. La prima è la Prefentazione al tempio, dipinta in tela dal Romanel-li, di cui abbiamo la stampa di Cristofano Lederbasche; la feconda fu colorita fali muro dal Domenichino, e apprefenta il martirio di s. Sebastiano, traportata qui intera, e intatta da Niccolò Zabaglia con mirabile artifizio, a avendo fatto segare il muro senza scompaginare l'ornato de' marmi, da' quali era tutta circondata. E' stata più volte intagliata in rame, e ultimamente dal Frev.

Sull' altar maggiore è un quadretto con una devota immagine della ss. Vergine, e le sculture di marmo, che la circondano sono di Bernardino Lodovisi . Le due memorie, una di Pio IV. e l'altra del card. Sorbelloni, poste di quà, e di là dall' altare, si dicono difegno dal Bonarroti . Ritornando verfo la porta, fulla muraglia fono incastrate altre tavole tratte dalla basilicaVaticana, come quelle, che fono a queste dirimpetto. La prima è il battesimo di Gesù Cristo, originale di Carlo Maratta\*, fotto il quale da una ferrata si vede la cappella Cibo dove è una tavola del fig.Michelangiolo Ricciolini. La feconda tavola è del Pomarancio, e rappresenta la morte d'Anania, e Safira,e i mofaici d'ambedue fono in s.Pietro. Segue una cappellina, le cui pitture fon di Arrigo Fiammingo, e di Giulio Piacentino.

Rientrando nella navata, ch'era la principale, il phinto quadro appeto al muro è di Pietro Bianchii, fatto per la cappella del coro di fan Pietro. B b 2 Ap-

<sup>\*</sup> Intagliato in rame da Benedetto Fargat .

Apprello ne vien la gran cappella di s. Brunone, in fondo alla navata, difegno di Carlo Maratta, e fu l' altare, che fu per l' avanti il maggiore, e primario, è una tavola di Gio. Odazzi. Gli Evangelisti nella volta son del Procaccini, e l'architetture son pitture del Belletti.

Fuori di esta cappella appese alla parete sono due tavole fatte parimente per s. Pietro, una è del fignor Pompeo Battoni, e una di M. Subleras, che rappresenta s. Basilio, che celebra la messa, e l'Imperator Costanzo, che vien meno, e questa è ridotta in mossico.

Voltando verfo la porta, s' incontra il deposito di Paolo Parisso, e una cappella, la cui tavola rappresenta Gest Cristo in forma d' ortolano comparito alla Maddalena, d'Arrigo Fiammingo. Dopo è il sepolero di Salvator Rosa col suo busto di marmo, scultura di Bernardin Fronti.

I cartoni sparsi per questa chiesa surono sat-

ti per li mofaici di s. Pietro. Quelli che fono ne cappelloni, furono dipinti dal Trevifani, ajutato da un fuo allievo. Quelli, che fono tra le finestre, sono del sig. Niccolò Ricciolini. Le pitture delle volte de' tre grandi altari fono del sig. Antonio Bicchierai, e molto commendabili.

Notabile è fopra tutto in questo vasto tempio la linea merdiana tirata sul pavimento di esta con una fomma estrezza dal dottifimo, e pissimo monsig. Francesco Bianchimi, la più celebre, e più sicura, che sia in SCULTURA, a ARCHITETTURA. 293 in Italia, e forse altrove, per esser posta popular pano cotanto stabile, quale è questa fabbrica, ch' è una delle più vaste, e che avea bisogno più dell' altre di stabili. fondamenti, e innalzata dagi'. Imperatori Romani, che muravano anche le piccole cose per l' eternità; oltre l' esser questa linea differanta for una larga, e grossa lastra di bronzo racchiusa strettamente tra due ampie strisce di marmi, su' quali sono disegnati con pietre, di più colori i segni dello zodiaco collocati, a' suoi debiti luoghi. Da essa non solo vien indicato il punto preciso del mezodi, ma anche il moto del pinto polare.

Di's. Agnese fuori di Porta Pia, e s. Costanza.

La Porta Pia fu fatta con eccellente a richitettura del Bonarroti, ma non mat terminata. Dopo un miglio, in circa di cammino fi giunge alla bella, a antica chieca di fant' Agnefe, in cui oltre molti rifarcimenti, anche Paolo V. vi rinnovò il ciborio con colonne del più bel porfido, che fia a Roma, le quali lo fostengono. La preziosa statua d'alabastro, e agata, e parte di metallo, posta sopra l'altare, è l'avoro di Niccolò Cordieri, o come altri dice, del Franciosini.

Il ritratto di Papa Leone XI. nella memoria fatta da Pietro Giacomo Cima dentro d'una cappella a mano destra, è opera d'Antonio Scalvati Bolognese, e alcune Sante dipinte a fresco nel primo cortile sono del Ciampelli.

Questa chiesa è de' canonici regolari del Santifs. Salvatore, ed è parocchia per grazia della fan. mem. di Clemente XI.

L' altra di s. Costanza, poco di qui lontana, è degna di grand' ammirazione, non avendo l'antichità di Roma un tempio più conservato, se non forse quello della Rotonda. Fra l'altre cose v'è d'osservabile una smifurata urna di porfido incavata, di forma quadrangolare, e intagliata nelle fue facce a bafforilievo, in cui fon putti, che attendono a una vendemmia; e perciò dal volgo è detto il sepolero di Bacco, tanto più che nelle volte è rimafo un pezzo d'antichissimo mofaico, che rapprefenta un carro carico d'uve . Sono anche notabili due gran candelabri di marmo bianco, e intagliati con l'ultima eccellenza. La storia di questo tempio è pienz di favole volgari; ma di esso si vegga il tomo 3. della Roma Sotterranca di monfig. Bottari, ove è riportata quest' urna.

# DI S. MARIA DELLA VITTORIA.

E' La Madonna della Vittoria de' Padri
Carmelitani Scalzi, fabbricata nell' anno 1606. con architettura di Carlo Maderno, ma la facciata è di Gio. Battiffa Sorla .

Nel quadro della prima cappella a mano destra è dipinta la Maddalena penitente, colorita da Giovan Battista Mercati dal Borgo fan Sepolero; e in quella, che fegue, è il quadro con la Madonna, che porge il Bambino Gesù a s. Francesco, opera del celebre DoSCULTURA, E ARCHITETTURA. 295 Domenichino, come anche l'altre due istorie da'lati a fresco.

La fultura in marmo di mezzo rilievo, dell'altare nella cappella del card. Vidoni, con dentro l' Affunzione di Maria Vergine, es. Girolamo, col ritratto del detto cardinale, fono tutte opere di Pompeo Ferrucci Fiorentino. Il s. Giufeppe fcolpito nel quadro dell'altare della crociata è opera di Domenico Guidi, e i due baffirilievi laterali di Monsù Monot. Il s. Giufeppe in gjoria dipinto nella volta è di Ventura Lamberti. L'architettura di queffa cappella è di Gio. Batiffa Contini, e fu coffrutta per un legato di Giufeppe Capocaccia mercante Romano. La cupola della chiefa fri dipinta da Gio. Domenico Perugino.

Nel coro il s. Paolo con puttini è di Gherardo Olandese. In fagrestia era una Madonna mezza figura in atto di porgere una rosa al Bambino, opera del Domenichino della maggiore eccellenza; ma questo quadro su tra-

portato fuori di Roma.

Dall' altra parte della crociata della chiefa è la fontuofa cappella dedicata a s. Terefa, fabbricata con grande ípefa dal card. Federigo Cornaro, abbellita delle statue d' altri sei cardinali di questa nobile famiglia, e ornata tutta di marmi sinissimi con architettura del cava. Bernino, che anche vi scolpi in maruno l' eccellente gruppo della Santa con l' Angiolo, che le trasigge il cuore. \*

<sup>\*</sup> Questo gruppo è intagliate in rame .

La volta della medefima cappella, dove è dipinto lo Spirito fanto con una gloria d'Angioli, è di Guid' Ubaldo Abatini da Città di Caftello.

Nella cappella feguente tra pietre di valore, e flucchi dorati, è il quadro, che dipinfe il Guercino da Cento. Il Crifto crocififfo da uno de' lati, in tela di quattro palmi, fi dice di Guido Reni; come anche l'altro quadro incontro col ritratto d'un cardinale, e le altre pitture a frefco fono di Gio. Francefco Bolognefe.

La cappella, che fegue, di monfig. Revilacqua fu dipinta da Giacinto Brandi, ma poi fu data a Monsù Niccolai Lorenefe, che nel quadro dell'altare colori s. Gio. della Croce con Cristo, e quantità di putti; come

anche dipinfe i quadri laterali.

## FONTANA DI TERMINI.

L'Acqua Felice, che fa mostra alle Terme Diocleziane qui incontro, su condotta con l'architettura di Matteo da Città di Caftello, opera poi sinita in tempo di Sisto V. col disegno del cav. Domenico Fontana. Il gran Moisè ch'è sotto l'arco di mezzo, su scolpito da Prospero Bresciano. L'Aronne a man destra è di Gio. Batista della Porta; e il Gedeone a man sinistra è di Flaminio Vacca, e ambedue fecero gli Angioli, che reggono l'arme del Papa, uno per uno.

#### DI S. SUSANNA.

I L card Rusticucci , allora Vicario di Clemente VIII., rifece da' fondamenti la. ricca facciata di questa chiesa tutta di travertino, con difegno di Carlo Maderno. Dentro la chiefa fece il foffitto dorato, e adornò le mura di pitture, e statue di stucco : e vi è un onorevole edifizio di claufura per le monache.

Le storie di Susanna del Testamento Vecchio, con figuroni grandi dai lati della chiefa, e per di fopra della porta, fono di Baldassar Croce : i colonnati però , e le prospettive , fono del P. Matteo Zoccolino Teatino: e le statue di stucco, che sono attorno, sono del Valfoldo .

La cappella a mano destra, dedicata al fantissimo Crocifisso, non ha per ancora alcunornamento. L'altar maggiore ha un quadro, dove è dipinta s. Sufanna morta, e molte figure, opera di Tommaso Laureti, benche altri dicano di Giacomo Laureti. Le pitture nella tribuna, e di fopra la

Vergine Maria, che va in Cielo, fon di

Cefare Nebbia .

A mano destra dell' altar maggiore il martirio di s. Sufanna', e altre figure di fopra nel pilastro, e fuori dell' arco della cappella a fresco, sono del Nogari . L'istoria. incontro fu condotta da Baldaffar Croce; e anche l'opera a fresco intorno all' arco di fuori-

L' altra cappella dall' altra parte, dedicata a s. Lorenzo, è dipinta da Gio. Battista Poz-20: 298 STUDIO DI PITTURA 20: il quadro però dell'altare è del Nebbia col martirio del Santo.

Nel fon do del giardino di quelto monastero è una cisterna, la cui sponda è tutta di marmo, adorna di pilastri, che reggono un architrave, e dalle. scritture di esio monastero si raccoglie, che è opera del Bonarroti, non solo quanto al disegno, ma anche quanto all' esecuzione, e al lavoro.

La suddetta chiesa è titolo tardinalizio, e

#### DI S. BERNARDO ALLE TERME.

DE' torrioni, ch' ebbero le Terme di Diocleziano, fabbricate per mano di tante migliaja di criftiani, questo resto intiero sin al 1598., nel qual anno Caterina Ssorza, contessa di s. Fiora, l'accomodò in una. bella chiessa a onore di s. Bernardo ; li monaci del quale n'hanno la cura, e vi hanno il monastero. Questa chiessa è citolo Presbiterale cardinalizio.

I due quadri posti su i due altari laterali sono di Gio. Odazzi. Eranvi prima due quadri del Laureti traportati nella chiesola dell'orto. Delle statue di succo, la statua di s. Francefeo nella situa cappella, ch'è poco più avanti,
fabbricata da' signori Nobili, con altre sculture, è di mano di Giacomo Antonio Fancelli.
Gli otto siguroni di slucco nelle nicchie sono
di Cammillo Mariani da Vicenza, e del Mochi; e la cartella con gli Angioli sopra la
porta, e incontro altri Angioli son medessimamente

SCULTURA, E ARCHITETTURA. 299
mente suo lavoro. Nel mezzo del coro è
sepolto il dottissimo, e pissimo cardinale.
Gio. Bona Piemontese monaco del medesimo
Ordine.

## DI S. CAJO.

U Rbano VIII. fece fare da' fondamenti questa chiesa, e ne surono architetti il Paparelli, e Vincenzo della Greca. Quivi era la casa di detto fanto Pontesice, il quale si vede effigiato in atto di battezzare nel quadro dell'altar maggjore, da' pennelli di Gioi Batista Speranza.

11. Il quadro dell' altare posto a mano destra, dove è figurato s. Bernardo, è del Carnafei; e l'altro nell'altare innontro con l'istoria di nostro Signore, quando si mostrò alla Maddalena, è opera di Mario Balassi Fiorentino; e tutti trè-sono quadri sitmati.

# DELL' INCARNAZIONE, E S. TERESA.

Uesta chiesa è annessa: a un «convento di monache dette volgarmente le Barberine", che vivono sotto la regola di s. Teresa, e l' architectura è di Paolo Pichetti; ma la sacciata, e il portico è disegno del Bernino. Nella prima cappella a mano manca è dipinta s. Maria Maddalena de' Pazzi ; e nell' altar maggiore la ss. Annunziata da Giacinto Brandi. Sono anche suoi i quadri dalle bande, e quello di sopra ; e nell'altare è Maria Vergine con due Santi Carmelitani.

L'altra chiefa contigua, che è pure di

monache, è fatta con buon difegno da Bartolomeo Breccioli da s. Angelo in Vado. Nel primo altare è dipinta s. Orfola con altre vergini; nel maggiore, s. Terefa con Maria Vergine, e s. Giufeppe; e dall'altraparte è il quadro, che rapprefenta la Concesione.

# PALAZZO ALBANI.

T U cominciato questo palazzo da Muzio da esto passo nell'eccellentissima Casa Albani, Fu poi da esta notabilmente accresciuto col disegno d'Alessandro Specchi. Il cortile, le scale, e molto più gli appartamenti sono rippieni di rare antichità si per l'erudizione, che in se contengono, e si per la grande eccellenza del lavoro. Contiene anche una abuona quantità di pitture, e quadri pregievoli, che tira a se la curiosità de' professori, e dilettanti. E' anche fornita d'una buona, e copiosa libreria.

## DI S. CARLO, E SANT' ANNA.

I N una cantonata della più bella croce di frade, ch' abbia Roma, detta le Quattro fontane, è la chiefa di s. Carlo, che è moderna, fatta con difegno bizzarro dal cav. Borromini, dove abitano li Padri Spagnuoli della ss. Trinità ddi riscatto.

In questa chiesa e la memoria del sig. card. Gio. Casimiro Denhoss Pollacco, ivi sotterrato. Fu già S. E. Inviato del re Gio. III. di SCULTURA, E ARCHITETTURA. 301 Pollonia alla sa. me. del Ven. Innocenzio XI.

per la liberazione di Vienna.

Un Crocififo con altri Santi nel quadro della printa cappelletta a mano deltra, è più tetra di Giufeppe Milanefe; il quadro nell'altare contiguo è di Gio. Domenico Cerrini Perugino; e la pittura dell'altar maggiore con la ss. Trinità, s. Carlo, e daltri Santi, a olio nel muro, con la Nunziata fopra la porta interna della chiefa, fon opere fitmate del Mignardi Francefe.

La Madonna con Gesù nel quadro della cappelletta, che fegue, è pittura del Romanelli: in quello, che fegue, è un'altra opera di Gio. Domenico fuddetto, fatta da giovane. Nell'altar maggiore era prima un quadro con fan Carlo fatto da Orazio Borgiani, ed ora è posto nella libreria.

Non è da lafciar di vedere il fotterraneo, e il bellifilmo cortile del convento, che fa flupire con la fua piccolezza, e purità, effetto della gran proporzione, ambedue sfor-

zi dell' ingegno del Borromino .

Nella chiefa di s. Anna, benche picciola, ma ridotta in buona forma, era un.
quadro di Crifto, che appare alla Maddalena
del Barocci, che ora è prefio l' Eminentiffimo Corfini. Ora in quello dell'altar maggiore
è una fagra Famiglia. Le lunette fopra gli
altari laterali fon pittire di Pietro Nelli. Il
quadro fopra la cornice della cupoletta con
la Madonna del Carmine è d' Odoardo Vicinelli. Rifedono in detta chiefa, e convento
li Padri Terefiani Spagnuoli.

### DI 6. ANDREA DE' GESUITI.

S I fece queita fabbrica mediante la generofa pieci de' fig. principi Panfili), dov' è il noviziato de' Padri Gesuiti, la cui chiefa è vagha architettura del cav. Bernino, tutta incroliata di marmo e pietre mifchie, ornata di flucchi dorati, dove in alto è un. s. Andrea pur di flucco, con Angioli, e puttini, fatto di mano d' Antonio Raggi. Gli Angioli poi poli fopra la porta, che fostengono una cartella, sono di Giovanni Sciampagna Francese. Gli altri succhi son lavoro di Pietro e d' Antonio Sassi, e Stefano Castelli, e Gio. Rimeleli.

Nel quadro della prima cappella a mano deltra è figurato un fan Francesco Saverio moribondo da Baciccio Gauli, come i quadri laterali, e il medesimo in gloria su dipinto nella volta da Filippo Bracci. Le piture nella cappella, che segue, dove nell'altare è Cristo morto, e da uno de' lati la sua siagelizzione, dall' altro quando portò la Croce, son del Brandi, ma nella volta il Dio Padre è opera dello siesto Bracci.

dli quadro dell' altar maggiore è opera di Guglielmo Borgognone. La cappella, che fegue dall'altra parte, dove si conserva il corpo di s. Stanislao, ha la tavola di Carlo Maratta. La volta è di Gio. Odazi, e i laterali de cav. Lodovico Mazzanti. Nella cappella ultima, dove è rappresentata Maria Vergine col Bamerio.

Scultura, E Architettura. 303 bino, ed altre figure, è del detto cavalier Lodovico Mazzanti, e i laterali di M. David. La volta è di Giufeppe Chiari.

DI S. CHIARA, E S. MARIA MADDAL.

Quefia chiefa fu fabbricata per le monache Cappuccine dalla Compagnia del ss. Crocifillo di s. Marcello, che per loro andò cercando l'elemofine. Le pitture fuori della porta, e s. Francesco con santa Chiara dai lati sono del cav. Roncalli; come anche l'incoronazione di Maria Vergine sopra l'altar maggiore.

Nell'altare a mano destra è essigiato un Cristo morto con altre figure a olio da Jacopo del Conte, dove è il fuo ritratto in età già cadente. Il Crocissisto, dipinto con gran diligenza, e divozione nell'altar maggiore, è di Marcello Venusti; e nell'altare dall'altra banda è un s. Francesco, che riceve- le Stimate, colorito dal fuddetto Jacopo.

Segue la chiefa di s. Maria Maddalena Palazzo Apoftolico, fatta fotto l'invocazione di quella Santa da Maddalena Orfini l'ano 1581., che fu di nuovo rifubbricata dalle monache da fondamenti col difegno del Borioni. La tavola dell'altar maggiore fi erede della feuola de' Caracci. Le pitture a frefco fon di Luigi Gazzi.

#### DEL PALAZZO PONTIFICIO IN MONTE CAVALLO.

Ove ora è questo vasto palazzo, era un casino di delizia de' duchi Estensi, i quali avendolo ceduto a Gregorio XIII. egli cominciò a ingrandirlo, e si vaste dell'architettura di Flaminio Ponzio Lombardo. Fu proseguito da Ottaviano Mascherino, e con suo disegno su fatta la seala a lumaca, on l'appartamento nobile, il portico, e la loggia, dove è l'orologio. Sisto V. seguitò la fabbrica, e con suo ordine furono posti nella piazza li due colossi, e gran destrieri, opere attribuite volgarmente a' celebri Fidia, e Prassicele; essendo esta architetto il cav. Domenico Fontana.

Clemente VIII. vi fece fare molti ornamenti, come anche nel giardino; e Paolo V. l'ornò della gran fala con la cappella, con con gli appartamenti contigui; compì, e riquadrò il cortile con una feala doppia, ed abbelli maggiormente il giardino con dife-

gno di Carlo Maderno.

Vi fece far molto anche Urbano VIII., che circondò il giardino di gran muraglioni, e Alefandro VII. accrebbe gli appartamenti per la famiglia, di che fu architetto il cav. Bernino, continovati alquanto da Innocenzio XIII., e terminati per un gran tratto da Clem. XII. con 1º affifenza del cav. Fuga, col cui difegno fu ornato il palazzetto, ch'è e in

Scultura, E Architettura. 305 in fine di detti appartamenti; facendo ni cortile di esso una fontana, che sa prospetto, e quivi vicino sece la cappella degli Svizzeri, dove è la tavola del B. Niccolò di Rupe di-

pinta da Sebastiano Ceccherini .

Venendo ora a deferivere questo palazzo; al Benedizione, è detto da alcuni ester disegno del Bernini, ma sembra di maniera più antica. La statua di s. Pietro, che vi è sopra, è di Stefano Maderno, e quella di s. Posò è di Sugialmo Bertolot, e la Madonna, che è sopra il finestrone, è di Pompeo Ferrucci.

Il cortile è maestoso, e lungo passi 150., e a destra delle sice logge; sono due branche della scala principale, che conducono per due altre: nel piano nobile del medesimo palazzo; e voltando nel faire a mano destra incapo alla seconda branca s'entra nella gran fala, dalla quale cominceremo il nostro giro.

Questa è ornata d' un ricco sossitto , dove sono le armi di Paolo V., e d'un fregio grande, di cui le prospettive sono d' Agostino Tassi, e le figure sono d' Orazio Gentileschi.

La fatciata verso la cappella su dipinta dal cav. Lanstranco; come anche quella incontro: e nelle altre facciate verso le sinestre, e le porte, per dove si entra, dipinse molte sigure, e sece altri lavori Carlo Veneziano, che si riconoscono alla maniera, assi debole, in paragone di quella del Lanstranco. Al muro sono appesti vari cartoni del Domenichino, e molti grandi di Carlo Malanco C C c

ratta, che servirono per li mosaici delle eupole di s. Pietro, traportati qul d'ordined'Annocenzio XII., e la tavola originale di ss. Petronilla del Guercino, messa in mosaico

dal Cristofani in s. Pietro .

Il battorilievo di marmo fopra la porta, che conduce nella cappella Papale, e rapperfenta, quando Criflo lavò li piedi agli Apofloli, è di Taddeo Landini Fiorentino. Degli Angioli, che foftengono Parme del Pontefice, che fi vede per di fopra, quello a mano finistra è lavoro di Pietro Bernino; l'altro alla destra del Bertolot Francese.-. La cappella è vasta, con una volta ricca di stucchi dorati, ed ornamenti, e ultimamente N. S. Clemente XIII. vi ha fatto fare un bello altare ricco di marmi col difegno del sig. Paolo Posi Senefe.

Dalla fala, entrando nell'appartamento de' Principi contigno alla cappella, si vede una quantità di camere abbellite con fregi, quasi tutti coloriti da Pasqual Cati da Jesi, quali però della fanza: picciola contigna alla fala, è d'Antonio Caracci.

Quello appartamento è pieno d' ottimi quadri. Evvi la refurrezione di Lazzaro, operar a celebre del Muziano, ch' era in s. Maria maggiore. Del Rubens v'è una bellifitma Madonna col Bambino ; del Domenichino un Critlo paziente con un manigoldo, che lo fehernifee ; di Niccolò Puffino il martirio di s. Erafmo, del quale è il mofaico nella bafifica Vaticana; di monsà Valentino l'eccellente

SCULTURA, E ARCHITETTURA. 307 lente tavola col martirio de' ss. Processo, e Martiniano posta in mosaico nella stessa bafilica: di Fra Bartolommeo, della Porta fan Pietro, e fan Paolo in due quadri, che per la loro eccellenza vengono comunemente, e a ragione reputati di Raffello, il quale folamente lavorò un poco ful s. Pietro, che il Frate non avea terminato: e altri bei quadri d' altri valentuomini .

Segue poi una vaga, e gran gallerla. Alessandro VII. la fece dipingere con diverse istorie del Testamento Vecchio, e Nuovo da' migliori artefici, che allora vivessero.

Nell' ovato, che è sopra alla prima sinestra, cominciando il giro a mano destra, si vede rappresentato Dio nel roveto da Gio. Francesco Bolognese; e nel quadro grande, che segue fra le finestre, Gio. Mielle ha figurato, quando Mosè paísò il Mar Rosso, e Faraone vi si sommerse.

La Terra di promissione nell'altro ovato contiguo è del fuddetto Gio. Francesco, e Monsu Guglielmo Borgognone conduste l' istoria grande con la battaglia di Giosuè.

Gedeone, che cava dalla pelle la rugiada, è lavoro di Salvatore Rofa. Nell' ovato fopra la terza finestra, il fatto di David, quando diede la morte al gigante Golia, è di Lazzero Baldi, colorito nell'altro fito maggiore .

Il giudizio di Salomone fu espresso da Carlo Cesi medesimamente sopra ad una finefira . L' istoria del re Ciro nell' ultimo gran C c 2 qua-

308 STUDIO DI PITTURA quadro da questa parte, è opera di Ciro Ferri, del quale è anche l'ovato con la Nun-

ziata di Maria Vergine, che segue.

Nella facciata, dove termina questa gallerla, si vede una grande istoria con quantità di figure, in cui fu rappresentata la Natività di Gesù Cristo, da Carlo Maratta \*; e nell' ovato fopra alla finestra, voltando per l' altra parte, Egidio Scor Tedesco dipinse la creazione d' Adamo.

Nel sito grande, che anche di quà cammina col medefimo ordine, e distanza di fineftre, vi ha colorito Gio. Angelo Canini Dio Padre, che fcaccia Adamo, ed Eva dal Paradifo Terrestre; e nell' altro sopra alla finestra, che è contiguo, si vede l'istoria del facrifizio di Abele, e Caino, che è opera del suddetto Egidio .

L'arca di Noè fabbricata nel tempo del Diluvio univerfale, dove si vedono diverse specie d'animali, è lavoro di Gio. Paolo Tedesco, fratello d' Egidio Scor; ed il Diluvio, rappresentato nell' ovato che segue, è pittura del medesimo Egidio .

Quando. Abramo volle, facrificare a Dio il suo figlio Isac, fu figurato da Gio. Angelo Canini; ed Ifmael con l'Angelo sopra alla finestra contigua, è opera di Gio. Francesco

Bolognese .

Il fatto di Giacob, e Efaù nell' ultimo quadro grande, che è da questa banda, è di Fabbrizio Chiari; e nell' altr' ovato nel fine,

<sup>\*</sup> E' intagliata in rame da Gio. Batifta Poilly .

SCULTURA, E ARCHITETTURA. 300 espresse Giovan Francesco suddetto, quando Giuseppe Ebreo fu venduto da' fratelli .

Nella gran facciata, che è dove cominciò, e finisce il nostro giro, si vede l' istoria, di quando Giuseppe suddetto fu poi adorato da' fratelli, dipinta eccellentemente da Francesco Mola Svizzero.

Le figure, ed altri ornamenti di chiaro scuro, che tramezzano l'istorie suddette, son del Chiari, del Canini, del Cesi, di Egidio, ed'altri; e li paesi, e prospettive, con colonne, e verdure, fono di Gio. Francesco Bolognese, e Gio. Paolo Tedesco.

 Di quì feguitando avanti negli appartamenti fotto l' orologio, fi passa per due gallerle piccole, dipinte in tempo d' Urbano VIII., con tutte le fabbriche, ch' egli fece nel fuo Pontificato; e questi sono lavori per prospettiva , paese , e figure , in quantità molto riguardevoli, di Gio. Francesco Grimaldi Bo-

lognese, e d'Agostino Tassi.

Si entra poi negli appartamenti fatti edificare da Gregorio XIII., dove fono quantità di stanze con soffitti ricchi d' oro, e fregi dipinti con istorie per la maggior parte del cava d'Arpino. In una cappelletta, dove ascolta la messa il Papa nell' inverno, è dipinta a fresco sull'altare la coronazione di spine di Gesù . Cristo da Andrea Sacchi . I grotteschi fono del cav. Gio. Paolo Pannini . Nella. stanza dell' udienza avanti a detta cappella è la Madonna di Guido Reni, ch' era in s. Maria Maggiore . In un'anticamera dell'estate STUDIO DI PITTURA

è un san Giovannino nel deserto copiato da Giulio Romano eccellentemente da quello di Raffaello , ch' è in Firenze nella galleria Medicea. Questo qui era ne' Maroniti, e fù comprato mille scudi da Clemente XII.

Dall' altra parte del palazzo, che risponde nel giardino verso Levante, si trova una cappella con la fua cupola in forma di croce Greca, affai galante, ben architettata, e con abbellimenti di pitture singolari .

Nel suo altare si vede Maria Vergine Annunziata dall'Angelo, opera celebre di Guido Reni, che conduse perfettumente tutte le altre istorie, e figure, che fono nella cupoletta, e d'ogni intorno, fuori che gli angoli della medefima, e la lunetta, che figura la Presentazione-di Maria Vergine al tempio, fatiche molto lodate di Francesco Albani .

Nella volta della fala grande, nella quale si suol far concistoro pubblico, e dove finisce il giro, e si ritrovano le medesime scale, che si falirono per fare il nostro camino, si vede uno sfondato con prospettiva attorno di fotto in su , perfettamente inteso , e lavorato da Agostino Tassi . In mezzo è l'arme di Paolo V., sostenuta da due Angioli, e nel giro della prospettiva posano diverse figure, che rappresentano le Virtù; opere diligenti 'd' Orazio Gentileschi .

Il magnifico cortile di questo maestofo palazzo è modernamente abbellito con un orologio in prospettiva, sotto del quale mirasi un' Immagine di Maria Vergine con il Bam-

bino.

SCULTURA, 3D ARCHITETURA. 311 bino Gesù in braccio fatta a mofaico ful quadro del cavalier Carlo Maratti, lavorata da Giufeppe Conti Romano, ed ivi pofa nel tempo di Papa Innocenzio XII. di gloriofifima ricordanza. Il detto quadro del Maratta\*

è in una delle riferite anticamere.

Calando di qui alli appartamenti da basso, per la scala principale, in faccia al primo ripiano si vede murata la pittura di Melozio da Forlì, traportata qui dalla tribuna de' ss. Apostoli, quando fu demolita la chiesa, avendone segato il muro. Nelle stanze terrene è una. cappelletta dipinta da Baldassar Croce . Nel giardino pontificio è un vago, e ben architettato casino, o ritiro, dove il Papa possa ripofarsi dal passeggiare. Fu fatto fabbricare dalla fempre gloriosa memoria di Benedetto XIV. col difegno del cav. Fuga. In esso fono molte pitture ; e confistendo in una ornatissima fala, e due stanze laterali, inquella a dritta dipinfe lo sfondo il fig. Pompeo Battoni, e gli ovati negli angoli. I due quadri di paesi sono opere di Francesco Vanblomen Fiammingo detto M. Orizzonte, e i grotteschi sono del Cocciolini. In questa. stanza il detto Papa ricevè il re di Napoli (ora re di Spagna) nel 1744. Nella stanza a finistra è un bello sfondo di Agostino Mafucci, e due gran quadri di prospettive del cav. Pannini .

DI

<sup>\*</sup> Eu intagliata in rame da arnoldo.

DI S. CROCE DE' LUCCHESI .

Uesta chiesa era de' Cappuccini, che vi avevano annesso il loro convento, Fu poi conceduta alla nazione Lucchese, e il convento preso per uso della famiglia ponsissica. La nazione col difegno di Mattia. de' Rossi. 1'h an nobilitata con un bel sossito messo a oro, e dipinto con istorie, copiose di figure, da Gio. Coli, e Filippo Gherardi da Lucca unitamente.

Nel quadro della prima cappella a mano destra è espressa la venuta dello Spirito santo sopra gli Apostoli, d'autore incognito

Nella feconda era rapprefențata la Prefentazione di Maria Vergine al tempio, opera di Pietro Tefta, che fin venduta al card. Valenti Gonzaga, e la cappella dedicata în onore della B. Zita. Le pitture fon di Lazzaro Baldi fatte a fpefe di monfignor Fatinelli, che ornò tutta la cappella di ricchi marmi. I putti, che in esta fono, furono scolpiti in marmo da Lorenzo Ottoni.

i Ni è anche la cappella eretta a spese dell' eredità del sig. Frediano Caltagnori Lucchete lasciata alla chiesa, la qual cappella è 
importata di spesa sopra cinque mila scudi, ed è nel mezzo al lato destro, fatta con difegno di Simon Costanzi. E questa dedicata 
alla ss. Concezione, ed alli santi Fredia-, 
no, e Lorenzo Giustiniani, il cui quadro è 
opera di Biagio Puccini Lucchese. Il quadro 
laterale dalla parte del Vangelo rappresenta

SCULTURA, E ÁRCHITETTURA. 315 un miracolo di s. Frediano, quando nellecampagne di Lucca con un raftrello fi triò apprello un fiume per divertirlo, e condurlo 
in altra parte, ed è opera di Francefco del 
Tintore Lucchefe: l'altro quadro fimile incontro è opera di Domenico Muratori, che 
rapprefenta un miracolo di s. Lorenzo Giufiniani.

Sull' altar maggiore è posta una copia del famoso crocissso di Lucca vestito.

Dall' altra parte della chiefa è la cappella de' Pierleoni con la tavola della Madonna... S. Girolamo, e s. Francesco della scuola del Domenichino.

# DELLA CHIESA DE'SS. APOSTOLI.

Ra le molte chiefe fabbricate da Cofiantino Imperatore, quessa si cree efer una, che è posta vicino alle site terme; ed essentata, fu rifarcita da Sisto IV. Dipoi Giulio II. essendo cardinale, fece si portico, del quale ne diede il modello Baccio Pintelli, come anche del ristoro della chiefa, ch' ora è usfiziata da' PP. Conventuali di s. Francesco, che hanno la loro abjuazione contigua.

Mediante la generofa pietà, e spesa del P. Maestro Lauria Conventuale poi cardinale, e teologo famoso, si rimodernata tutta la chiesa col ciborio, sossitto, si fucchi sacciata, ed altri ornamenti di pitture, dove hanno operato il prior Ramajoli da Città di Castello, e il cavalier de Majo Siciliano, ed D d altris

STUDIO DI PITTURA altri, e di tutto fu architetto il cavalier Rainaldi.

Nel portico era dipinta avanti, che si rimodernasse la chiesa, un' arme di Paolo V. con due Virtù dai lati, pittura di Avanzino Nucci; ed in chiesa in un altare a mano destra la natività di Gesù con altre istorie eradi Niccolò da Pefaro .

La detta basilica minacciava da molto tempo fa ruina evidente, essendo che sin dal pontificato di Papa Sisto IV. non fu mai rifarcita nelle parti integrali della fabbrica, onde con difegno di Francesco Fontana su posto mano a rifarla, con la demolizione del vecchio tempio, e nel Febbrajo 1702. vi si portò la fan. mem. di Papa Clemente XI. a.s benedirvi le fondamenta, ed a gettarvi medaglie d'oro, d'argento, e di metallo.

Vedesi già perfezionata la chiesa, e inmezzo del voltone è un quadro di lunghezza palmi 87., e di larghezza palmi 40. di folo vano, colorito a fresco da Gio. Batista Gaulli, per mezzo di scudi 1500. Romani, che dalla generofa pietà del fig. card. Cornaro, titolare di quella basilica, gli furono sborsati. In detto quadro si mira rappresentato il trionfo della religione Francescana . .

La tribuna era dipinta da Melozzo di Forlì, che si crede l' inventore del dipignere di fotto in fu, e quì l'aveva ufato rigorofo al maggior fegno, e le figure ben disegnate, e diligentemente colorite; e benche di maniera alquanto fecca, queste pitture erano molSCULTURA, E ARCHITETTURA. 315 to filmabili, per lo che fu procurato di falvame il più, che foffe poffibile, e un granpezzo ne fu traportato, e posto a mezzo della grande feala di Monte cavallo, e molti pez zi piccoli alla Torre de' venti nel Vaticano.

Ora la pittura della volta della detta tribuna dell' altar maggiore rappresenta la caduta dal cielo di Lucifero, al vivo dipinta da

Gio. Odazzi.

Il primo altare a man destra ha la tavola d'Ignazio Stern. Nel fecondo la ss. Concezione è di Corrado Giaquinto. La memoria della regina d'Inghilterra Clementina So-

bieski è scultura di Filippo Valle .

L'ultima cappellà a destra di ,s. Antonio di Padova , incrofta di marmi con colonne di pietre bellissime , per ordine del fig. Duca... Baldassarre di Bracciano Odescalchi fu eretta grandiosamente . La tavola di questa cappella di Benedetto Luti , e la cupola del Nasini Senese , e l'architetto su Lodovico Sassi.

La cappellina del ss. Crocififo ha due staute di marmo ful suo ingresso, una di Francesco Peroni, e una di Domenico Guidi. L'altare di mezzo ha un quadro dipinto a olio ful muro da Domenico Maria Muratori, e il quadro dell'altar di man destra è di

Pietro Lucattelli .

La gran tavola dell' altar maggiore è dello stesso Muratori.

Mirafi anche la nuova fagrestia fatta con spesa di scudi 7000. dal reverendissimo Gen.

D d 2

P. M.

316 STUDIO DI PITTURA

P. M. Coronelli, tutta lavorata di noce, con difegno del predetto cavalier Francesco Fontana, con quadro in mezzo della volta, che rappresenta i ss. Filippo, e Giacomo portati al cielo, dipinto con forte colorito da Sebastiano Ricci Veneziano.

Il quadro della cappellina di essa fagrestia è del P. Giuseppe Sacchi figliuolo del famo-

so pittore Andrea .

Seguendo il giro della chiefa dall'altraparte, la prima cappella efcendo di fagreftia ha il quadro di s. Francefco dipinto da Giufeppe Chiari. Il deposito della duchesta Salviati è scultura di Bernardino Lodovisi.

Nella feguente cappella del ss. Sagramento il quadro è di Bernardino Parafole.

Il Crifto morto con altre figure nell'ultima cappella è del Sermoneta, si dice fatto sul difegno di Perin del Vaga suo maestro.

La statua della Speranza alla sepoltura di Giulio de' Vecchi è opera del Dosso Fiorentino.

#### PALAZZO ODESCALCHI.

R Esta questo palazzo in faccia alla chiesa de'ss. Apostoli, e sti edificato dal cardinal Fabio Ghigi su la pianta; che avea satta Carlo Maderno, ma la facciata su architettata dal cav. Bernini, che prese molto da'palazzi laterali di Campidoglio. Consisteva esta in una ringhiera sopra il portone, e tre finestre per parte, ed era bella, e proporzionata, e l'altezza corrispondeva alla estentione

SCULTURA, 3 ARCHITETURA. 317 fione. Il duca Baldaffarre Odefcalchi lo comprò nel 1745, e col difegno di Niccola Salvi lo prolungò più del doppio, feguitando però il difegno del Bernini, onde è variata la proprazione, quando non fi rialzi nel mezzo. In esto fono molti quadri di valenti professori, e una tapezzeria fatta si cartoni di Rafelle, di Guillo Romano, e del Rubens; ma più singolare è il museo di medaglie, intagli, e cammei, tra' quali uno è singolar-rissimo in agata orientale, alto tre quarti di palmo, e largo mezzo palmo, in cui sono le teste d' Alessandro, e d' Olimpia sua madre.

#### PALAZZO MUTI.

D I fianco al detto palazzo è quello del marchefe Muti, d'un bello, e gentile difegno, e il marchefe Gio. Batifia della Cafa medefima ne fu l'architetto. Ora è abitato dalla Maestà del re Giacomo d'Inghilterra.

# DI s. Romualdo.

S An Romualdo è de' Padri Camaldolefi, chiefa piccola, ma con belle pitture. L'altare a destra ha il quadro con la Madonna, che va in Egitto, di Alessandro Turchi Veronese.

Nell' altar maggiore è un quadro, dove fono li ss. Fondatori di quefta religione, opera fimatifima d' Andrea Sacchi \*; e. nel qua-D d 3 dro

<sup>!</sup> Intagliato dal Frey , c da altri .

318 STUDIO DI PITTURA dro dell'altar, che segue, è il martirio d'un Santo, vagamente colorito da Francesco Parrone Milanese.

#### DI S. MARIA IN VIA LATA.

El Cosso è la chiesa di s. Maria, che è collegiata, diaconia del primo cardinale diacono. E' stato rifatto sonutosamente l' altar maggiore con la tribuna dagli eredi del sig. Gio. Batista d' Aste, e poi rifarcita, ed ornata tutta la chiesa con un sossitto, fatto dipingere da' sigg. canonici, ajutati in... gran parte dal sig. cavalier Francesco d'Aste. La bella facciata con un maestos portico è disegno di Pietro da Cortona. Il rimodernamento della chiesa su fatto con l' architettura del cavalier Cossimo da Bergamo. Nel primo altare a man destra è sigurato s. Andrea da Giacinto Brandi; s. Niccolò vescovo nel secondo altare è di Giuseppe Ghezzi. In testa alla navata è l' altar del Crocissiso.

Li due fuddetti altari fi rinnovarono a fpefe del fig. Fulvio Sercanci, e Michele Gaucci fu architetto del primo, e Bernardo Borro-

mini del fecondo .

Le pitture della tribuna della chiefa fon di Andrea Camassei da Bevagna, ma hanno molto patito. Il sossitto si colorito con diverfe istorie di Maria Vergine da Giacinto Brandi, e nella prima sono figure mirabili, che scortano di sott' in su, e colorite per eccellenza. Poi è la cappella di s. Ciriaco in sondo dell' altra navata, con la tavola di Gio. OdazSCULTURA, E ARCHITETTURA. 319
Odazzi. Indi l'altare con un quadro di s.Paolo, che battezza, opera del cav. Pier Leone Ghezzi. Nell' ultima la tavola con la Madonna, s. Lorenzo, e s. Antonio è di Pietro
de' Pietri. Nel muro della navata delfra sono sei ovati. I primi due son pittura del Mafucci. Il terzo, e il quarto son di Pietro de'
Pietri. Il quinto è del Piastrini, e il sesso del medesimo Masucci. Nella navata finistra
sono cinque. Il primo è del Piastrini. Il secondo, e il quinto è dello stesso Masucci. Il
terzo, e il quarto è di Pietro de' Pietri.

Li quattro Apostoli in bassorilievo di marmo, nell'altare della chiesa di sotto, son di Cosimo Fancelli, che anche vi fece una Ma-

donna di terra cotta.

# PALAZZO PÄNFILI.

' architettura di questo palazzo dalla parte del collegio Romano viene attribuita al Borromino da alcuni, e da altri ad altri. ma se si osserveranno gli ornati copiosi delle finestre, non dubito, che si attribuirà piuttosto a Pietro da Cortona, di cui è disegno il portico di detta chiefa attaccata a questo palazzo, nel quale fono i coretti, che rifpondono in essa. Egli è pieno d' eccellenti quadri. quanto qualfivoglia altro palazzo d' Italia, e fono stati, e son custoditi, e conservati con molta diligenza, il che non fegue per tutto. In fala è un perfonaggio a cavallo, vestito alla Unghera, grande quanto il naturale, con molta cacciagione davanti, dipinto eccellen-Dd4

STUDIO DI PITTURA temente dal Castiglione ; e un gran paese del Guercino, ch'è mirabile, con molti altri Fiamminghi, Tedeschi, e del Pussino. Entrando negli appartamenti fon le stanze vaste, e le piccole piene di quadri da alto in basso. I più fingolari fono due gran paesi di Claudio Lorenese, una Visitazione di s. Elisabetta del Garofalo in grande, molte lunette in tela dipinte a olio d' Annibal Caracci, e di esso una Pietà nella cappella, e una Sufanna in un camerino, e molti altri di lui, e del Domenichino, e di Guido, e della fcuola Bolognese, e Lombarda. Alcuni di Tiziano, e d'altri pittori Veneziani, tra' quali uno singolare di Gian Bellino. Una disputa di Cristo tra' dottori di Lionardo da Vinci. Una quantità di quadri Plamminghi, e in specie di Teniers, e del Brugolo. Una stanza di ritratti eccellenti, e una tutta d'animali. Infomma non ne può comprendere la stima, se non chi ha offervato attentamente questa quadrerìa . I due ultimi Principi Cammillo, e Gio. Batista hanno voluto adornare due altre facciate di questo vastissimo palazzo. Il primo si è valuto del difegno del Valvafori per adornar quella, che risponde nel Corso, e l'altro di Paolo Amalii per murare un' aggiunta dalla parte del palazzo di Venezia, ambedue con vario difegno, diverso dal primo bellistimo,

ch' è avanti al collegio Romano.

#### PALAZZO MANCINI oggi dell' Accademia di Francia .

Uesto palazzo è nel Corso. Fu prima abi-Q tazione di Paolo Mancini gentiluomo Romano, e che servì per lungo tempo di comodo all' accademia qui inflituita degli Umoristi . Fu ingrandito per ordine del Duca di Nivers padrone di esso colla direzione del cav. Carlo Rainaldi, che vi ha fatta una bella facciata, e un bel portone con fopra ana maestosa ringhiera. Ultimamente su comprato dal re di Francia, dove ha stabilita l'accademia, e lo studio delle arti del difegno. E' tutto pieno de' gessi di tutte le più eccellenti statue, che sieno in Italia.

# DI S. MARCELLO AL CORSO.

Q Uesta chiesa, che parimente è nel Cors so, poco lontano delle se la fo, poco lontana dalla fuddetta, fu conceduta a' PP. de' Servi di Maria nel 1360 .. e per essere antica ha avuto molti ristori in diversi tempi, e specialmente sotto Clemente VII. col difegno di Jacopo Sanfovino, e fra gli altri l' ultimo fu del 1597., che da' figg. Vitelli da Città di Castello fu nobilitata, ed abbellita tútta, avendovi rifatto l'altar maggiore, il foffitto dorato, e dipinta la chiefa d' ogn' intorno .

Vi mancava la facciata, che fu fatta a fpese di monsignor Marcantonio Cataldi Boncom-

STUDIO DI PITTURA compagni con l'architettura del cav. Fontana. Le statue di travertino sono di Francesco Cavallini, ed il bassorilievo di stucco, fopra la porta principale, dov' è figurato s. Filippo Benizio, al quale viene offerto il triregno, è opera d'Antonio Raggi. Il sepolcro del card. Cennino, vicino alla detta porta per di dentro, fu scolpito con diverse figure di marmo da Gio. Francesco de'Rossi, detto la Vecchietta; e la fantissima Annunziata nell' altare della prima cappella a destra del marchefe Maccarani, è opera di Lazzaro Baldi . Nella volta è finto un colonnato in scorcio con diverse bizzarrie da Tarquinio da

Il quadro della feconda cappella, dov'è Maria Vergine con due Sante, e nella volta diverse istoriette, son opere di Pietro Paolo Baldini . L' architettura di questa cappella è di Francesco Ferrari .

Le sculture sotto al pulpito sono lavori di Paolo Naldini, che fra buoni allievi, ch' egli abbia , uno è Gio. Pietro Mauri , il quale ultimamente fece di sua invenzione in un medaglione di porfido l' effigie della maestà della Regina di Svezia.

La terza cappella, dedicata a Maria Vergine, è dipinta tutta a fresco da Gio. Batista da Novara, fuori che la facciata principale, che colorì Francesco Salviati.

Viterbo .

Nella volta della cappella del Crocififo è dipinto nostro Signore, quando, dopo creato Ada-

SCULTURA, B ARCHITETTURA Adamo, cava dalla fua costa Eva, opera. bellissima di Perino del Vaga, che anche colorì da una banda a mano destra due Evangelisti, finì tutto il s. Marco, e il s. Giovanni, eccetto la testa, e un braccio ignudo; e in mezzo de' medefimi fono del fuo due puttini . che abbracciano un candelliere, che pajono di carne vivissima. Fu finita poi la cappella con gli altri profeti incontro, e li Angioli, e quello, che mancava a s. Giovanni, da Daniello Ricciarelli da Volterra, che anche nell' arco, che mette in mezzo la finestra, dipinse gli Angioli, e altri ornamenti in compagnia di Pellegrino da Modena, e con li cartoni di Perino fuddetto. Gli Angioli con la croce nella tavola, che copre il Crocifisso miracoloso, son di Luigi Garzi,

L'ultima cappella fu ornata tutta dal card. Fabbrizio Paolucci, di cui il fepolero è opera del Bracci. La tavola è di Aureliano Milani, e i laterali di Domenico Corvi Viterbefe al-

che fece anche lo stendardo di s. Fillippo Be-

lievo del Mancini.

nizi .

Nella cappella maggiore, la Vita di Maria Vergine, con alcuni Santi, e vari rtatti di cardinali, e altri della famiglia Vitelli, che fece la fpefa, è di Gio. Batilta da Novara, come anche le iftorie della Pafone attorno la nave della chiefa, conquella, che riempie tutta la facciata fopra la porta. De' Santi di flucco da' lati dell' altar maggiore uno fu fatto da Michele, e

24 STUDIO DI PITTURA

Î' altro da Filippo, allievi d' Ercole Ferrata. La cappella di s. Filippo Benizi dall' altro lato della chiefa dipinta a fresco è del cavalier Gagliardi da Città di Castello con diverse istorie del Santo, ed altre figure; e in quella, che segue de' sig. Frangipani, dipinte abolio la tavola con la conversione \* di s. Paolo Federico Zuccheri; e il resto della cappella a fresco è di Taddeo sito fratello. Delle sei teste di marmo, che son al muro, tre sono del famoso Algardi, e tre altre più antiche.

Nel pilastro è il deposito del card. Girolumo Dandini da Cesena. Quivi si vede il suo ritratto, fatta nel 1559, tenuto per ope-

ra di Pellegrino da Modena.

Nel quadro della cappella, che fegue, è rapprefentato a frefco un s. Pietro, fatto da buona mano. Il Crifto morto, con quantità di figure nella tavola dell' altra, dicono, che fia del Salviati; e le figure della volta fon di fua fcuola. Le pitture a frefco da'lati, ne' pilaltri, e arco dell' ultima' fono di Pietro Paolo Baldini, dové è anche fuo il quadro dell' altare con l'effigie della Madonna de' Sette dolori.

#### DEL CROCIFISSO DI S. MARCELLO ..

N Ell' anno 1519, fu fatto quest' Oratorio, che del 1568, ebbe protettori i cardinali Alessandro, e Ranuccio Farnesi, che ajutarono la fabbrica con la loro liberalità, architettata con la sua facciata da Giacomo Barozzi. Que-

<sup>\*</sup> En intagliata in rame .

Scultura, E Architettura. 325 Questo oratorio è tutto dipinto a fresco con diverse isforie della ss. Croce. A mano destra il miracolo della Croce, li Angioli, e l' imprese di fopra con un profeta grande a guazzo in tela, sono opere di Niccolò Pomarancio; come anche l' isforia incontro con l' Angelo, che apparifec all' Imperatore, li Angioli, e le imprese di sopra a fresco, e nel coro da' latti vicino alle sinestre li due profeti, e altre pitture.

Sotto il coro li mezzi quadri a fresco sono di Paris Nogari; e l' istoria a mano manca con l' Imperatore, che porta la Croce, il profeta grande, e la sibilla con l' altro profeta, che seguono, c di sopra li Angioli, e le imprese, sono di Cesare Nebbia.

S. Elena, che fa rovinar gl' idoli, e ritrova le Croci, fon di Gio, de' Vecchi, come anche la fibilla, e i profeti, li Angioli, dell' una, e dell' altra iftoria.

#### PALAZZO MELLINI.

F U questo antico palazzo rifatto quasi tutto di nuovo, e ridotto nella forma, che si vede di presente, dal carda Mario Mellini, ultimo della sua nobile famiglia col disegno di Tommaso de Marchis . Egli su primieramente edificato dal card. Gio. Micheli Veneziano al tempo di Paolo II. e sopra l'antica porta se ne vede ancora l'arme. Servi molti anni per resisenza de' cardinali titolari di san Marcello. Passò poi ne'signori Cesi d'Acquassparta, i quali secero ornare la sala di pitture.

326 STUDIO DI PITTURA a fresco da Mattio di Colantonio, che vi dipinse i fatti di Scipione Affricano, e d'Annibale.

### PALAZZO BI SCIARRA.

E Sopra tutto celebre questo palazzo pel magnisco portone tutto di marmo bianco sino, e di bellissima architettura d' Antonio Labacco. Le finestre, e il resto della sibbrica è fatto col disegno di Flaminio Ponzio, e ultimamente è stato arricchito d' una nobil galleria dall' eminentis. card. Prospero Colonna, dotato d' erudizione appresa nella università di Padova fotto il celebre Lazzarini, e fornito di buon gusto. Sulla piazza di questo palazzo è quello de' Massimi, dove è una galleria dipinta da Bartolommeo Breccioli.

#### Di s. Maria delle Vergini, e dell' Umilta.

N Padre della Congregazione dell' Oratorio cominciò la chiefa delle Vergini nel 1604., e ultimamente si è ingrandito, e nobilitato il monastero, e abbellita la chiefa con l' architettura di Mattia de' Rossi, che nell' altar maggiore mostrò il suo talento.

Il quadro del detto altare, dove è figurata l' Affunta di Maria Vergine, è di Lodovico Gimignani, che fece anche le pitture nella volta.

Li stucchi con le due statue nelle nicchie

SCULTURA, E ARCHITETTURA. laterali alla fuddetta cappella, rapprefentanti s. Giuseppe, e s. Agostino, sono fatiche di Filippo Carcani . I due bassirilievi di s. Caterina martire, e s. Maria Maddalena fon opera di Francesco Cavallini; ed il quadro nell' altare dalla parte finistra del maggiore, con nostro Signore, quando apparve alla. Maddalena , è del Mercati dal Borgo fan Sepolcro.

A' piedi di Monte Cavallo, presso alla chiefa antecedente, è anche la chiefa col monastero delle monache dell' Umiltà, fatta fabbricare da Francesca Baglioni Orsini, che la vide compita nel 1603., dove Francesco Nappi dipinfe la tribuna con diverse istorie, che a Maria madre dell' umiltà allu-

devano.

Quivi fono le monache dell' ordine di fan Domenico, che hanno ampliato il monastero, e rifatta la chiefa con molta vaghezza, architettura di Paolo Marucelli . La facciata è difegno del cavalier Carlo Fontana, e il bassorilievo è di Vincenzio Felici allievo del Guidi, e le statue di stucco nelle nicchie fono d' Antonio Raggi.

Le Sante, e altre pitture, che fono nel quadro della feconda cappella a mano destra, dov' è s. Domenico di Soriano, fono della scuola dell' Allegrini: il quadretto nell' altar maggiore si crede del Nappi : e s. Michele, quando fcaccia i ribelli, colorito nel quadro dell' altare dall' altra parte, è del medesimo Allegrini . L'ultima cappella è itata

STUDIO DI PITTURA 328

è stata abbellita con pitture, e stucchi, che anche fono in tutte le altre, con pietre di valore, il tutto a spese di D. Anna Colonna monaca, con l'architettura di Pietro Vecchiarelli; e le sculture, e i bassirilievi sono del Cavallini .

#### DE' SS. VINCENZIO, ED ANASTASIO.

Aolo V. diede questa chiesa, che è parocchia Papale, a' Padri di s. Girolamo nell' anno 1612., e nel 1614. fu posta la prima pietra del monastero. Da Clemente IX. fu soppressa questa religione, e la chiesa col monastero su conceduto a' Chierici regolari minori . Fu fatta rifare dal cardinale Giulio Mazzarini con l' architettura di Martino Lunghi il giovane, che vi fece una facciata capricciofa con quantità di colonne.

Nella prima cappella è dipinto Cristo crocifisso da Pietro de' Pietri ; nell'altro quadro, ov' era s. Girolamo, creduto della scuola di Santi di Titi, è adesso un s. Tommaso pittura del Procaccini ; e nella terza, s. Gio. Batista nel deserto, per mano di Francesco

Rofa.

Il quadro dell' altar maggiore con i fanti Vincenzio, ed Anastasio è del medesimo Rofa; l'altro nella feconda cappella, paffato la prima della Madonna, dove era una Nunziata dello stesso, e ora è il transito di s. Giuseppe, è di Giuseppe Tommasi di Pesaro: l' ultimo, dove è figurato s. Antonio di Padova, è pure del Rosa.

DELLA

DELLA CHIESA DELL' ANGELO CUSTODE .

F U rifatta da' fondamenti questa chiesa, che è archiconfraternità, e l' architetto su Felice della Greca; e della facciata ne diede il disegno Mattia de' Rossi.

Nel primo altare a mano destra è un quadro con Maria Vergine, Gesù, s. Domenico, s. Francesco, e altre figure, operadiligente d'un allievo di Carlo Maratta.

La cappella dell' altar maggiore, affai bene omata, fu architettata dal cav. Rainaldi; il quadro, che rapprefenta l' Angelo Guftode, è di Giacinto Brandi. I puttini a chiarofcuro, l' iflorietta in mezzo, quando l' Angelo prefenta l'Anima a Dio, è lavoro di Jacopo Wernel Tedefco. Il s. Antonio di Padova nell'altro altare è opera di Luca Giordani. Il palazzo Alberoni contiguo ha una galleria dipinta egregiamente dal cav. Pannini.

# Chiesa, e collegio di s. Giovannio. De' Maroniti.

R Imane a' Padri della Compagnia di Gesia la cura degli alunni Maroniti , che
vengono in Roma per li fiddi; e per la fefta di s. Giovanni Evangelitia recitano componimenti in quefta piccola chiefa nel linguaggio loro nasionale, ed ancora in Latino
con concorfo di popolo. Nella fala era un
quadro grande in tavola con un s. Gio. Batifta giovanetto, creduto di Raffaello, ma.
l' originale in tela è nella galleria del Gran
E e e Duca

STUDIO DI PITTURA

Duca di Firenze. Questo qui era copiato da Giulio Romano, come mostra evidentemente l' oscurità delle tinte, ma difegnato, e sinito con tanta eccellenza che è stimabile quasti quanto l' originale. Ora si trova in Monte Cavallo nell' appartamento estivo del Papa, avendolo comprato Clemente XII. scudi mille. Lo Scannelli cap. 13. del sito Microcossimo libr. 2. dice d'averne veduti due altri, uno nel palazzo del principe Borghese, e uno in quello del march. Trotti in Ferrara. Uno ne è anche in Francia preso del re, e uno nel Reggimento di Bologna.

#### DI S. MARIA DI COSTANTINOPOLI.

Questa chiesa è della compagnia de' Siciliani, ed ha lo spedale per li poveri di questa nazione, fatto insin dall'an. 1515. e il tutto ridusfero a perfezione il re Cattolico, e il card. Tagliavia d' Aragona nel 1578.

La prima cappella a mano deftra col quadro di s. Francesco Saverio, che predica; e altre pisture, son di Giovanni Quagliata; l' altra, che segue, dedicata a s. Rosalia, su fatta da Gio. Valesso Bolognese, dove rappresentò a fresco la Santa con Angioli.

Il quadro di s. Corrado, e altre operenella cappella incontro fono di Aletiandro Vitale ; e nell' ultima cappella, quello dell'altare con s. Leone, fu dipinto da Pietro del Po; i laterali di s. Agata, e s. Lucia, da Francefeo Ragufa; e quelli nella volta, da Michel' Angelo Maltefe.

## SCULTURA, E ARCHITETTURA. 331

Di s. Niccolò in Arcione, e s. Andrea degli Scozzesi .

P En strada Rosella , poco lontano dalla chiesa sindetta, ve ne sono due altre: la prima è dedicata a s. Nicolò in Arcione; e l'altra a s. Maria Madre di Dio. E' picciola, ed in cui non è cosa notabile. Vi ristede il Padre procuratore de' monaci Francesi di s. Bernardo della risorma.

Quella di s. Niccolò è parocchia, ed è stata ornata, e rifarcita da per tutto, e fattovi un bel sossitto, con l'assistenza, e a spese del sig. D. Gio. Luca Fenest Maltese paroco; ed il s. Niccolò dipinto a fresco nella facciata

è di Francesco Rosa.

Il s. Antonio di Padova dipinto nel primo altare, e il s. Francefco nell'eremo coloritonel fecondo, fon opere d'un allievo d' Andrea Sacchi; ed il quadro dell'altar maggiore con Maria Vergine, Gesù, s. Niccolò, e s. Filippo Benizzi, è fatica di Pietro Sigtímondi da Lucca.

Il quadro nell'altare, che fegue dall'altra parte, dove è s. Lorenzo, che difputa col tiranno, fu dipinto da Luigi Genile; quello contiguo è del cav. d'Arpino; e l'ultimo, col Battefimo di Crifto, viene da

Carlo Maratta.

Nel foffitto è dipinto s. Niccolò, portato da numerofa quantità d'Angioli, da Giufeppe Pafferi, del quale fon anche i puttini a fresco, che sono d'ornamento all' altar maggiore.

E e 2 In-

#### STUDIO DI PITTURA

Incontro al palazzo Barberini è s. Andrea degli Scozzefi . Nell' altare a destra dipinse un Pollacco: in quello, che è a sinistra, il quadro è del Niccolai Lorensee; e nell' altar maggiore è rappresentato il martirio del Santo.

#### PALAZZO BARBERINI.

Q Uafi incontro a questa chiefa, e collegio è il maestoso palazzo del principe di Palestrina, principiato con l'architettura di Carlo Maderno, e con la soprintendenza

di Domenico Castelli.

Fu questo vasto palazzo si può dire edificato col disegno del cav. Bernini eccetto le due finestre del pian nobile, e le due de'mezzanini, che fon del Borromino, e restano sopra ad esse, e sono di quà, e di là alle arcate di. mezzo chiufe da vetrate. La scala nobile resta a mano finistra, sopra un ripiano della quale è murato un leone , scultura in bassorilievo antico, ma d' un' eccellenza, che non ha pari . La volta della gran sala è tutta dipinta da Pietro da Cortona, ed è la più bella opera, che di lui si vegga in Roma, e fu intagliata in rame. In cua fala è una copia della Trasfigurazione dipinta da Raffaelle in s. Pietro Montorio, fatta da Carlo Napoletano, di cui è anche in un falotto la copia della battaglia di Costantino, dipinta nel palazzo Vaticano su' cartoni di Raffaello medesimo. In questo palazzo non si sa decidete, se sia maggiore il numero, e l'eccellenza

SCULTURA, E ARCHITETTURA. 333 lenza o de' marmi antichi, o de' quadri insigni. La descrizione di questi due soli mobili farebbero un libro da per se; oltre un ricchissimo museo, e due librerie, una di libri stampati, e una di mss. e questa per copia, e rarità è la prima di Roma dopo la Vaticana. Non si fa dunque qui il catalogo nè de' quadri, ne de' marmi scolpiti, de' quali il più celebre è un Fauno, che dorme, e tra le pitture fono molto fingolari una Venere \* giacente, dipinta ful muro, pittura antica, che ha molto della maniera del Bonarroti, onde alcuni la credono di sua mano: e gli Amori che le fono intorno, fon certamente di Carlo Maratti . Dirimpetto è pur a fresco una Roma fedente, opera Greca, e in un piccol quadretto una vecchia con la conocchia, che fe ne sta accovacciata tra le ginocchia, segata da qualche muro antico. In una gran camera è dipinta tutta la volta da Andrea Sacchi Nettunese, dove si rappresenta la Sapienza divina, che si trova intagliata in rame. Due altre camere hanno la volta dipinta dal Camassei: in una è la creazione degli Angioli, e nell' altra il monte Parnasso . V' è un quadro di Raffaello , che rappresenta il ritratto della fua innamorata, e una bella copia di esso di mano di Giulio Romano . La bella scala a lumaca , che rimane a destra dell'ingresso, si dice del Borromino. La porta del teatro, e quella d'ordine Do-

<sup>\*</sup> Intagliata in rame da Girolamo Frezza

334. STUDIO DI PITTURA rico, che risponde sul giardino, e la fonte ful cantone delle 4. fontane sono architettura di Pietro da Corrona.

#### DI S. NICCOLA DI TOLENTINO.

Q Uesta chiesa col monastero, che è a capo le Gase, è de Padri Eremitani Scalzi di s. Agostino, che vi hanno il noviziato, avendo a tal fine comprato questo sito l'anno 1614, dopo che del 1599. fu approvata tal riforma da Clemente VIII, il disegno della medessa è de Gio. Batista Baratta, allievo del Algardi; e riesce una delle belle, e ornate chiese di Roma, nobilitata anche con molti ornati, il tutto a spese de signori Principi Pansili.

La Nunziata, nel quadro dell'altare della prima cappella amano destra era del Punghelli: ma ora v'è un s. Niccolò di Bari di Filippo Laurenzi, e li quadri da'lati con la Natività di Maria Vergine, e nell'altro la Coronazione della medessima, fon di Gio. Ventura Borghessi, che vi si portò così bene, che meritò di fornire il gran quadro nella Sapienza, cominciato da Pietro da Cortona.

fuo maestro.

La cappella, che fegue, ha la tavola di Lazzaro Baldi. Le pittre della terza, fono del Baldini, allievo del Cortona, e la tavola del Guercino; ed il s. Gjo, Batista nella erociata fu dipinto da Baciccio Genovese, e li tlucchi di sopra sono d'Ercole Ferrata. Le siatue dell'altar maggiore sirono scol-

pite

SCULTURA, E ARCHITETTURA. 335 pic col difegno dell' Algardi, e fono al pari delle altre fue di tutta perfezione: s. Niccola, e il Padre eterno in marmo fon del Ferrata; la Vergine Maria è fcultura di Domenico Guidi, ambedue allievi dell' Algardi; gli Angioli nel frontefpizio fono di Francefco Baratta, ed il reflo, come anche l'architettura dell' altare, è del medefimo Algardi.

La cupola della chiefa fu dipinta unitamenedal Coli, e dal Gherardi Lucchefi; e gli angoli della medefima fon di detto Pietro Paolo Baldini . La cappella Buratti dalla parte finffira dell' altar maggiore con diverfe istorie di Maria Vergine, è tutta dipinta da Gio. Fran-

cesco Romanelli da Viterbo.

Il quadro dell' altare, che fegue nellacrociata, con s. Agnefe posta nel fuoco da un manigoldo, è copia, che viene dal Guercino; il cui originale è nel palazzo Passili; e li stucchi di sopra sono d'Ercole Ferrata.

La cappella di monfig. Gavotti, che è di mezzo (non effendo l'altre due ornate) fu architettata con gran maestria da Pietro da... Cortona, che nella volta dipinfe a maraviglia, e dè una delle superbe cappelle di Roma, ricca di pietre, ed altri ornamenti, il tutto fatto con difegni, e modelli di detto Cortona. Il resto di pitture, che mancavano nella cupoletta, per causa di morte, su terminato da Ciro Ferri, non avendole potute terminare Pietro siddetto; e questa fu P ultima opera, ch'egli facesse, a fresco.

Il bassorilievo dell' altare col miracolo

STUDIO DI PITTURA

della Madonna di Savona è perfetto lavoro di Cosimo Fancelli Romano. La statua di s. Gio. Batista da uno de'lati è d'Antonio Raggi; l'altra di s. Ginseppe, d'Ercole\_s Ferrata. I bassirilievi di succo sopra l'organo con diversi altri sono di Francesco Baratta. Dietro nel coro è una mezza figura d'una Madonna col Bambino Gesù molto bella, e che dicono essere di Rafaelle. In fagrestia è un quadro copioso di figure, che rappresentano un'istoria di s. Niccolò da Tolentino, lavoro d'Antonio Caldana Anconitano.

# DI s. Antonio di Padova, detto della Concezione, de' Padri Cappuccini.

L A chiefa fuddetta fu fatta fabbricare col convento de' Cappuccini dal cardinale s. Onofrio Cappuccino, fratello d' Urbano VIII., con ogni forta di comodità. E' divota chiefa, e ricca di pitture de' primi maestri di quell' età; e del tutto ne fu architetto Antonio Cafoni in compagnia del P.Michele Cappuccino.

Nella prima cappella a mano destra è dipinto s. Michel' Arcangelo, che ha fotto li piedi il comune inimico, opera egregia di Guido Reni, ed è stata più volte intagliata in rame, e ultimamente dal Frey, e si vede in s. Pietro ridotta in mosaico: nella se-

conda è fan Francesco, che riceve le Stimate, di mano del Muziano: e nella terza capSCULTURA, E ARCHITETTURA. 337
cappella Mario Balassi Fiorentino colori la
Trassigurazione di nostro Signore con gli

Apostoli, e Profeti.

Nostro Signore, che fa orazione nell'orto con gli Apostoli, che dormono, effigiato nella quarta cappella, è di mano di Baccio Ciarpi; e nell'ultima da questa parte il famoso Andrea Sacchi colori s. Antonio, che rissiscia un moro.

La Concezione nell' altar maggiore è opera celebre del cav. Lanfranco; ed un fan Francefco in atto d'eftaff con un Angiolo, che lo regge, è del Domenichino, e lo donà d'etti Padri per sua divozione, che è posto a uno de' lati della cappella maggiore.

Nella cappella, che fegue, ritornando verso la porta, è dipinto un Santo vescovo con Maria Vergine, ed il Bambino da Andrea Sacchi; nell' altra il Lanfranco ha colorito, con sbattimenti di lume perfettamente intesi , la Natività di nostro Signore . L'altare contiguo ha il quadro con Cristo morto, la Madre, ed altri Santi, dal Camassei. S. Felice col Bambino in braccio nell' altra cappella fu effigiato da Alessandro Veronese: e l'ultima cappella ha il quadro con s. Paolo condotto ad Anania, opera \* di Pietro da Cortona; e fopra la porta della chiefa è il cartone della Navicella di s. Pietro, tanto nominata, e fatta da Giotto in mefaico .

Ff

VILLA

<sup>\*</sup> In cifa dal Frey , e da altri in rams :

VILLA LODOVISIA

D letro agli orti de' padri Cappuccini an-dando verso porta Salara si trova la villa Lodovisi, costruita dal card. Lodovico Lodovisi, adesso posseduta dal sig. Principe di Piombino . Vi sono due palazzetti , uno de' quali è architettura del Domenichino . ed è quello, che è abitato, effendo più grande . L' altro , che sta chiuso , ha di singolare la volta della fala tutta dipinta dal Guercino, che rappresenta la Notte, es l'Aurora, dove il Gercino ha superato se stesso. Amendue questi casini, e il giardino fono ripieni di gruppi, statue, bassirilievi, e busti di marmi antichi, stimabili per la rarità, e per la loro eccellenza, come un Satiro con un Fauno, un Gladiatore, o un Marte con un Amorino, un Peto, Aria : di che vedi Tacito libr. 16. cap. 34., o come altri vuole Virginio, che uccide fe stesso. Papirio fanciullo accarezzato dalla madre , perchè le riveli un fegreto . Vedi Macrobio Satur. libr. 1. c. 6., e Aulo Gellio libr. 1. c.23. Due re barbari, un Sileno ammirabile, che dorme, Marco Aurelio, Sesto Mario, Apollo, Esculapio, e altrestatue di filosofi . Tra' busti sono notabili una gran testa d' Alessandro Severo, del re Pirro, e dell'Imperator Claudio in bronzo; un bassorilievo appartenente ad Olimpia madre d' Alessandro, e molt' altre sculture fimili . Di moderno vi è il gruppo magScultura, E Architettura. 339 maggior del naturale, che rapprefenta Proferpina rapita da Plutone, opera del Bernino, e un-bello Arione dell' Algardi.

#### DI SANT' ISIDORO.

L' A chiesa, e il convento di s. Isidoro su na, dopo che Gregorio XV. canonizzo il detto Santo, e da certi Padri Risormati di san Francesco, che vennero di Spagna del 1622. i quali continuamente l' hanno abbellita con l' architettura di Antonio Casoni.

Nell'entrare a mano destra è la cappella dedicata à Maria Vergine, e s. Guiseppe, con l' istorie del Santo da' lati, nella volta, c nelle lunette, opera delle più slimate di Carlo Maratti, che vanno in stampa; e il Baldini dipinfe d' ogni intorno la seconda dedicata a s. Anna.

Il quadro della cappelletta della Concezione è del nominato Maratta: i depofiti da lati fon feolpiti da un figlio del cav. Bernini . Nell' altar maggiore , architettato dall' Arconio , Andrea Sacchi effigiò s. Ifidoro , opera di gran prezzo: nella cappelletta contigua dipinfe uno Spagnuolo il s. Agoffino , e fan Francefco; e le feulture nel depofito del Burani , vicino alla porta della fagrefia , fono di Francefco de' Roffi , detto la Vecchietta .

La cappella di s. Antonio da Padova con Domenico Perugino, fuori che le lunette, dove fono due liforie del Santo, che ha fatto Egidio Alè Liegefe; e nell' ultima il

STUDIO DI PITTURA Crocifisto con altri misteri della Passione in alcune lunette son pitture di Carlo Maratti; anche esse intagliate in rame .

#### DI SANTA FRANCESCA, E SANT' IDELFONSO.

N strada Felice si trovano le suddette due L chiese ; la prima fabbricata da' Padri del Riscatto del 1614., ed ingrandita ultimamente da' medesimi sotto la protezione del card. Tolomei .

Nel primo altare a mano manca è divinto Cristo Crocifisto, Maria Vergine, es. Gio. vanni . Nell' altar maggiore si vede un quadretto, che figura la Santissima Trinità: nell' altro, che segue, sono due Santi della loro Religione, e fanta Francesca: e nell'ultima cappella è dipinta la Vergine del Rifcatto, che è delle megliori opere, ch' abbia fatto Franceso Cozza.

La seconda chiesa è di s. Idelfonso, e su fabbricata del 1610. da' Padri Eremitani Spagnuoli di s. Agostino della congregazione di Fra Luigi Leon; e pochi anni sono riedificata da' fondamenti, ed ornata in buona forma con l' architettura di Fra Luigi Paglia Siciliano Domenicano .

In un altare a mano destra è un bassorilievo di marmo, che rappresenta la Natività di nostro Signore, opera di molti anni, di Francesco Siciliano; e da' lati dell' altar maggiore è dipinta con diligenza la Madonna e alcuni fuoi miracoli.

Vesto monastero, e chiesa su fondata per le monache Carmelitane Scalze dal Padre Francesco Soto Spagnuolo de' Padri di s. Filippo Neri, a che concorse D. Fulvia

Sforza con altre persone pie .

Fu poi la chiefa rifatta dal card. Lanti, e vi fono pitture, non tanto da confiderarif per la loro bontà, quanto da ammirarif per averle fatte suor Maria Eufrasia Benedetti, monaca pittrice. Sopra la porta della chiefa è una Madonna, che va in Egitto col Bambino in braccio, e s. Giuseppe, lavoro fatto a fresco da Tommaso Luini Romano; e la fanta Teresa sopra la porta del monastero è opera d' Andrea Sacchi, che avendo patito, fu ritoccata ultimamente da Carlo Maratti.

Nell'altare a mano destra è un quadro con Maria Vergine, che porge una collana d'oro a fanta Teresa, dipinto dal Lanfranco.

Quello dell' altar maggiore, dove si vede effigiata Maria Vergine col Bambino, e l' Angelo, che risveglia « Giuseppe \*, è opera di Andrea Sacchi; e nell' altro altare è la Natività di Nostro Signore, dipinta da sino Maria Eufrassa ( he ultimamente ritoccò le figure della Madonna, e di Gesù. DI S. ANDREA DELLE FRATTE.

I Scozzesi possedevano questa chiesa nel tempo, che abbandonarono la Fede. Partirono questi di Roma, e lasciarono i loro beni alla famiglia nobile del Bufalo, che diede fempre tutte l'entrate a' poveri. Ebbe poi una Compagnia del Santissimo Sagramento, che la rifece del 1574., e fu data alli Padri Italiani di s. Francesco di Paola l' anno 1585. Leone XI. cominciò a rifarla. da' fondamenti nel modo, che ora si vede. Ma perchè morì poco dopo atfunto al Pontificato, Ottavio del Bufalo del 1612. lasciò buona fomma di contanti, acciocchè si finisse con l'architettura del Guerra. Il campanile però con la cupola è disegno del cav. Borromino, e si terminò con l'assistenza di Mattia de' Roffi .

Il quadro di mezzo dietro all' altar maggiore è di-Lazzaro Baldi. Quello a destra fu in 24 giorni colorito da Francesco Trevisari, e l'altro posto alla finistra è opera di Giovanni Batista Lenardi.

La prima cappelletta a mano destra, dove è il Fonte Battesimale, su dipinta da Ludovico Gimignani; e de quadri laterali una è di Marc'Antonio Bellavla, e l'altro di Domenico Jacovacci.

Nella feconda cappella, dedicata a s. Carlo, dipinfe il quadro, ed i lati Francesco Cozza. Il quadro nella terza, di s. Francesco di Sales, è opera, di Marcantonio Romoli. Scultura, e Architettura. 343 li. La cappella della crociata con l'immagina di fan Francesco di Paola ricchissima di marmi, e bronzi è disegno di Filippo Barigioni. Vi son due grandi Angioli del Bernino.

Sopra l'altar maggiore il s. Andrea Apofolo, figura in piedi alfaibuona, è pur del Maffei. La cappella dirimpetto a quella di s. Francefco ha un ovato grande con entrovi s. Anna di Giufeppe Bottani: ed il quadro della cappella vicino alla porta laterale con s. Giufeppe, che tiene in braccio Gesù, è del fuddetto Cozza.

Poco più avanti fegue la cappella de' fig. Accoramboni, incrostata di pietre mischie, e e con due medaglioni con li ritratti de' prelati della famiglia. Le pitture a fresco nell' ultima cappella si crede, che sieno d' Avan-

zino Nucci.

Il fepolero del card. Calcagnini fu feolpito dal Bracci, e quel della Duchessa d'Avello dal cav. Queirolo. La volta della sagressia

fu dipinta da Giacomo Triga.

Nel claustro sono molte lunette dipinte da buona mano, e fra gli altri dal Cozza, e du na sotto nome di Francesco Gherardi, allievo di Michel' Angelo Cerquozzi Romano, detto dalle Battaglie, che in piecolo ha fatto cose superbe. Un s. Andrea inginocchioni, dipinto dal Lanfranco del 1607., non v'èpiù. Vicino a questa chiesa è il palazzetto de's sigg. Bernini, dov'è una statua di marmo al naturale, scolpita dal cav. Bernino, che rappresenta la Verità.

1 4

#### DI PROPAGANDA FIDE.

I L gran collegio di Propaganda Fide co-minciato da Gregorio XV. fu profeguito da Urbano VIII. col disegno del Bernino nella parte, che guarda piazza di Spagna, e perfezionato da Alessandro VII. che prese tutta. l'ifola, e ne fu architetto il Borromino, che fece la bella chiesa, e la facciata avanti ad essa. La chiesa è dedicata a'ss. tre Magi, e nella prima cappella a mano destra è dipinta la Conversione di s. Paolo da Carlo Pellegrini da Carrara, col difegno del Bernino.

Nella feconda s. Carlo, e s. Filippo Neri fon di Carlo Cesi: nell'altar maggiore l'Adorazione de' Magi è di Giacinto Gimignani ; e di fopra, ove nostro Signore dà le chiavi a s. Pietro, dipinfe Lazzaro Baldi .

Dall' altra parte il Crocifito con altri Santi fu colorito dal detto Gimignani: il quadro ultimo degli Apostoli con le reti è copia dal Vafari : li stucchi fopra l' altar maggiore fono del Fancelli; e la cappelletta fu nel collegio è dipinta a fresco da Gio. Ventura Borghesi .

Gli ornati delle cappelle, e de' quadri della medefima chiefa, già lasciati imperfetti dal cav. Borromini, furono terminati con la direzione, ed affistenza del cav. Francesco Fontana. Vi è una bella libreria. una stamperla stupenda, ricca d'eccellenti caratteri d' ogni lingua più barbara, avendo Clemente XI. ottenuta dal Granduca Cosimo III.

SCULTURA, E ARCHITETTURE: 345] mo III. la famosa stamperla Medicea, e fattala da Firenze trasportar qui

DI S. MARIA IN S. GIOVANNI.

Q Uesa chiesa fu della Compagnia della Dottrina cristiana, e per estervi un' immagine miracolosa di Maria Vergine, l'ebbero poi certi canonici cavalieri; e sinalmente il Padri del Riscatto fealzi Spagnuoli, alli quali il cardinal Borgia la rifece con un bel sofitto, le pitture del quale sono di Felice Santelli Romano.

Dalle bande dell'altar maggiore è a fresco dipinta la Natività di Maria Vergine, e la Presentazione al tempio, e sopra vi stanno due cori d'Angioli, che suonano diversi istrumenti, di Paris Nogari. Sopra la volta el' Incoronazione di Maria Vergine con Angioli, e di l'adre eterno di Giacomo Stella Bresciano: e sopra l'arco in faccia le due Sibille, pur a fresco, sono di mano d'Andrea d'Ancona.

Il s. Martino a cavallo con il povero, dipinto in un quadro grande appeso alla muraglia, è opera del cav. Baglioni, fattali fare dal card. Borgia.

Passato la cappella del Crocifisso la seconda ha il quadro dipinto da Giacomo Triga. Evvi una Madonna con s. Giuseppe appesa in alto, copia d'una del Maratta.

#### DI S. SILVESTRO IN CAPITE .

AN Dionigi Papa del 261. fece fare quetimo pochi anni addietro dalle monache, che la riduffero in una bella proporzione. Quivi fono molte reliquie infigni, e fira l'altre di dice effervi un' immagine di noffro Signore, ch' egli mandò al re Abagaro; e la tefta di s. Gio, Batilta, donde prefe il nome questa chiefa.

Le pitture della prima cappella sono fatiche di Giuseppe Chiari: nella seconda è s. Francesco, che riceve le Stimate, colorito dal Gentileschi Pisano, e i laterali sono di Luigi Gazzi: nella terza è il quadro con la venuta dello Spirito santo, opera di Giuseppe Ghezzi: ed in quella della crociata un altro con Maria Vergine, il Figlio, s. Giovanni, e s. Silvestro, dipinto da Tarquino da Viterbo.

Il catino nella croce della chiefa, dipinto a fresco con Dio Padre, e Angioli, e ne triangoli quattro Santi, sono opere del Roncalli, con l'ajuto di Giuseppe Agellio, e del Consolani suoi allievi, le quali son in essere.

. Il quadro nell' altare dall' altra parte è di Terenzio da Urbino, che rapprefenta la Vergine con Gesù, s. Paolo, s. Niccolò vescovo, e da hasso s. Maria Maddalena, e s. Caterina della rota, e gli Angioli di succo sono del Rusconi, come quelli della prima cappella di s. Antonio.

Nell<sub>2</sub>

SCULTURA, E ARCHITETTURA. 347 Nella cappella, che fegue, la Concezio-

ne con volta e lunette fono del Geminiani : e i due quadri laterali fono opere del cav-

Mazzucchelli da Morazzone .

Le due iflorie da' lati, che fono la Vifitazione di s. Elifabetta, e l' Adorazione do Magi, furono terminate a frefco dal cavalier Pier Francesco suddetto da Morazzone Lombardo, che anche fece l' altra lunetta; e le figure ne' pilastri, che vi son rimase.

La cappella feguente è tutta quanta dipinta di mentovato Lodovico Geminiani ; e Lo-renzo Ottone fece gli sfuechi in alto-con un gruppo di puttini . Il Crocifisso colle Marie e s. Giovanni a' piedi , dipinto nell' alterate dell' ultima cappella , come anche i laterali, le lunette, la volta, e gli angoletti sono opera di Francesco Trevisani , e queste sono dimate le più belle sue fatiche, a vendole fatte nel fiore dell'età.

Il voltone è di Giacinto Brandi, che vi rapprefentò l' Affunta di Maria Vergine, s. Giovanni, e s. Silvefro con una gloria d'altri Santi, e gruppi d' Angioli: anche gi ornati ricchi d'oro fono di fuo difegno; e li baffirilievi di flucco fon del Gramignoli.

Li Apostoli nel lunettone sopra l'organo son del suddetto Brandi, come sono le volte

de' bracci della chiefa.

Al presente vi si vede anche la nuova facciata di marmo, eretta col disegno di Giovanni de' Rossi, nella quale sono quattro statue, una delle quali rappresenta s. Silvetro 348 STUDIO DI PITTURA
firo Papa, feultura di Lorenzo Ottone; l'altra di s. Stefano è di Monsu Michele: la tertza di s. Francefco, è di Vincenzio Felice; e la quarta rappresentante s. Teresa è del Mazzoli; il tutto fatto a spese della san memdi Papa Clemente XI., a cui sommamente è stato a cuore l'ornamento de facri tempi.

## DI S. MARIA MADDALENA AL CORSO.

A chiesa col monastero destinato per quelle donne, che prevenute dalla Grazia del Signore si vogliono ritirare a far penitenza de' lor peccati, rimane molto vicina all' antecedente, e per ritrovarla bifogna profeguire il viaggio verso il Corso, e quivi voltare a mano finistra, e tosto si vede questa chiesa, la quale su ristaurata dal card. Aldobrandini, e dalla fignora Olimpia fua forella, dopo che del 1617. si abbruciò; per lo che fu di mestieri , che Paolo V. rifacesse dopo il monastero da' fondamenti con la sua folita magnificenza. Egli medefimo fu quelli'. che aperfe la bella strada, che va a s. Giuseppe a Capo alle case, con architettura di Martino Lunghi .

Ultimamente la chiesa è stata ristaurata, ed ornate quasi tutte le cappelle. Nella prima a mano destra è il quadro con Cristo crocissito, di Giacinto Brandi: e nella seconda si vede sopra l'altare sigurata s. Lucia del medessimo Brandi; quadri amendue molto simpi del prassissi, prassissimo del prassis

stimati da' professori.

SCULTURA, E ARCHITETTURA. 349 Nell' altar maggiore fopra la ferrata il cavalier Morazzone dipinfe l'Assunzione di Maria Vergine al Cielo, con gli Apostoli. Ora poi v'è una s. Maria Maddalena penitente della prima, e più bella maniera del Guercino, che va in stampa. A mano destra. l' istoria del martirio di s. Lucia, e nella facciata principale l'adorazione de' Magi, ed altro, fono dello stesso Morazzone. La Natività però del Verbo, la Visitazione, e la Fuga in Egitto sono di Vespasiano Strada; ed il restante della cappella, con sua direzione, fu da altri condotto.

Nell' altra, che segue, è s. Maria Egiziaca di Sigifmondo Rofa allievo del Chiari . Nell' ultima è un quadro con Maria Vergine, il Bambino, ed altri Santi, della scuola di Giulio Romano, che fu raggiustato poch'

anni fono.

## PALAZZO VEROSPI.

N faccia a questo convento è il palazzo de' fignori Verospi architettato da Onorio Lunghi, e raggiustato da Alessandro Specchi. In esso è una notabile quantità di busti, e statue antiche di pregio, e alcuni baffirilievi stimabili. La galleria è dipinta mirabilmente dall'Albano. In una loggia del cortile, nella volta è una bella Galatea dipinta a fresco da Sisto Badalocchi, con un altro sfondo compagno, come si dice nella stampa della galleria suddetta impressa in Roma nel 1676. per

STUDIO DI PITTURA 350 per Francesco Tizzoni . E' singolare, e celebre una quantità di cimbali raccolti in una stanza, congegnati con tale artifizio, che sonandone uno, ch' è il primo, suonano tutti gli altri, o pure uno, o due foli a piacimento, e richiesta de' circostanti. L' invenzione è di Michel Todini da Saluzzo, in cui spese 40. anni.

#### DI S. CLAUDIO, E S. MARIA IN VIA.

N Ella chiesina di s. Claudio de' Borgo-gnoni rifatta modernamente sul discgno del signor Antonio Deriset Lionese, era il quadro dell' altare maggiore, che rappresentava s. Claudio con s. Andrea, e Maria Vergine in aria, e fu dipinto da Luigi Gentile da Bruselles. Adesso v'è un quadro di Pietro Barberi, e il Padre eterno sopra è del Bicchierai . L' altro col Crocifino, ed . altri Santi in una cappelletta era opera d'Antonio Gherardi . Ora v' è la tavola della Refurrezione di monsù di Troy già Direttore della accademia di Francia, morto in Roma poco addietro. Dalla parte opposta è una tavola di Placido Costanzia

Pochi passi avanti è la chiesa di s. Maria in Via, fabbricata per ordine del card. Capocci nell'anno 1253. nel Pontificato d' Innocenzio IV., per un miracolo quivi fucceduto d'un'immagine di Maria Vergine . Leone X. la diede a' Frati de' Servi, che la rifecero da' fondamenti con l' architettura di Martino Lunghi nel 1504., ed il card. Bellarmi-

Scultura, E Architettura, 351 larmino titolare finì il coro con la volta del-

la chiesa nel 1604.

E' stata persezionata la facciata, ch' ebbe principio col disegno del medessimo Lunghi, mediante una copiosa elemosina di monsignor Bolognetti, e l' architetto su il cavalier Rainaldi.

Nella cappella prima fi conferva l'imma miracolofa fiuddetta col pozzo, dove fu trovata. Nella feconda, dedicata s. s. Filippo Benizi, oltre il quadro del Sano nell'altare, e le pitture nella volta, fono dai lati due altri quadri, uno dipinto da Tommafo Luini col miracolo del Santo morto nella bara, che libera un'indemonista; e nell'altro è rapprefentato, quando mettono l'abito del Santo ad un nudo, colorito dal Caravaggino col difegno del Sacchi.

La cappella , che fegue de' fignori Aldobrani ii, ha il quadro dell' alarre con l' Annuziata , fatta dal cavalier d' Arpino , che dalle bande dipinse la Natività di nostro Signore, e l' Adorazione de' Magi a frecso. La volta con diverse istorie, e nel mezzo

un Dio Padre con Angioli, e puttini a fresco, sono lavori di Jacopo Zucca.

L'ultima cappella da quello lato è architettura di Domenico Lambardo d' Arcezo. La fantifima Trinità, dipinta a fresco nell' altare con altri Santi, è di Cristofano Confolano: la pittura al lato destro, dove è un paese con una corona d'Angioli, è di Cherubino Alberti; e l'altra incontro è di Francesco Lambardo. STUDIO DI PITTERA

Passata la prima cappella, seguitando il giro, nell' altra era un quadro con s. Giramo, e s. Giuseppe con un Angiolo in aria, creduto del Baglioni; nell' altra era figurata la Madonna per aria con Angioli da Stefano Pieri; e nell' ultima cappella de' signori del Bussalo era dipinto s. Andrea Apostolo in piedi da Giuseppe Franco de' Monti, detto dalle Lodole. Adesso tutti questi tre quadri non vi son più, ma altri in suo luogo di non molto pregio. Nell' ultima è s. Pellegrino, pittura di Giuseppe Montesanti scolare del Massicci.

#### PALAZZO CONTI.

Dietro alla chiefa fuddetta di s. Maria in di Poli dell' antichifima Cafa Conti. Qui abitavano anticamente i Duchi di Ceri della famiglia Orfina, onde ancora fi dice la famiglia Orfina, onde ancora fi dice la finaza di Geri. L'architetto di elfo fi Martino Lunghi; ma pol il duca Giufeppe Conti l'accrebbe molto dalla parte di Levante, e Mezzodi, e l'adornò di pitture nelle-volte delle camere, e modernamente ancora è fiato arricchito d'una copiofa, e raralibreria, oltre i molti quadri d'eccellenti pittori, di cui è adorno.

#### FONTANA DI TREVI.

Quest' acqua pregevole per la copia, e per la falubrità fu condotta a Roma da M. Agrippa. Ella nafce nella tenuta di Salona posse-

SCULTURA, E ARCHITETTURA. posseduta al presente dal Capitolo di s. Maria Maggiore, otto miglia distante questa città. Essendo per la lunghezza dell' età rovinati , e guasti i condotti , e perciò perduta quest' acqua, Pio IV. gli fece ristaurare, e ce la restitui. Esciva qui per tre gran bocche, che rendevano maraviglia, benchè fossero affatto rustiche, ma la copiofità dell' acqua, che allora appariva maggiore, era d'uno stupendo naturale ornamento. Venne in mente alla gloriosa memdi Clemente XII. d' adornarla con un nobile prospetto. Niccola Salvi Romano ne fu l' architetto. La statua gigantesca, collocata nella gran nicchia di mezzo, e che rappresenta l' Oceano, fu modellata dal Maini, come anche i due Tritoni marini collocati fopra un monte di massi, e scolpiti in marmo con... l' Oceano dal Bracei . Nelle due nicchie laterali sono due statue pur di marmo, opere di Filippo Valle, che rapprefentano una la Salubrità e l'altra la Fecondità . Sopra il cornicione pofano quattro statue, dalla prima delle quali si mostra l'Abbondanza de' fiori, dalla seconda la Fertilità de' campi; dalla terza la Dovizia dell' autunno, e dalla quarta l'Amenità de' prati . La prima fu scolpita da Agostino Corsini , la seconda dal Ludovisi, la terza dal cav. Queirolo, e l'ultima da Pincellotti . L' arme di Clem. XII. ch' è in cima al prospetto, retta da due Fame è tutta opera di Paolo Benaglia.

#### PALAZZO PANFILI A FONTANA DI TREVI-

Uesto palazzo su fatto edificare dal cardinale Luigi Cornaro Veneziano, col disegno di Giacomo del Duca, a rachitetto Siciliano, e allievo del Bonarroti. Passo poi nella famiglia Pansili, dalla quale è presentemente posseduto. Dietro di esso passa il condotto dell' Acqua vergine.

DI S. MARIA IN TRIVIO O SIA ALLA FONTANA DI TREVI.

A chiefa fuddetta è preffo la fontana di Trevi, fondata fino dall' anno 527, da Belifario, uno de' maggiori capituni dell' Imperator d' Oriente. Gregorio XIII. ladiede alli Padri Crociferi nel 1571, che da fondamenti la riflorarono con l' architettura di Giacomo del Duca, il quale vi fece

una galante facciata.

Tutte le iltoriette di Maria Vergine, e Gesì, dipinte a olio attorno l'altare, dov' è il Crocifitto, fon di Gio: Francesco Bolognese. Il martirio d'un s. Pontesice, dipinto nel quadro dell'altare, che segue, era opera del P. Cosimo Cappuccino, allievo del Palma; ma questo altare è rinnovato, e in luogo del quadro del Cappuccino, ve n'è uno, che rappresenta s. Camillo de Lelis dipinto da Gaspero Serenari Siciliano scolare del Conca. Cresto 'crocifisso, poco più avanti, dove era un altrogitatione de la concarata del concarata del

SCULTURA, E ARCHITETTURA. 355 altare è d'un allievo del Palma, come an-

che l'istoriette attorno.

Nel quadro dell' Altar maggiore era una gloria d' Angioli, che adorano il Santufimo, con diligenza dipinta da Giacomo Palma, allora giovanetto, con tutto il reftante da ilati. Ora l'altare è rinnovato con l'architettura d' Antonio Gherardi, e il quadro, che v'è, della Concezione, è pittura dal P. Bartolommeo Morelli Genovefe, dell' Ordine di-detti Padri.

Il quadro dell' altare, che fegue, col Battefimo di Crilto, è d' uno feolare del detto Palma; e s. Maria Maddalena comunicata dagli Angioli, dipinta nell' ultimo altare,

è di Luigi Scaramuccia Perugino .

Tutte le pitture della volta con diverseistorie di Maria Vergine sono del pennello
di detto Gherardi da Rieti, fatte con buona maniera Lombarda; e nella sagrestia ha
dipinto un ovato con un miracolo satto uuno della nobile famiglia Crescenzi. Sopra
una porta dell' abitazione de Padri è usuCristo dipinto dal Palma, tenuto in gran
conto: e nell' altra sagrestia dietro all' altar maggiore è una pietà, e altr' opere a
fresco nella volta, del detto P. Morelli.

Di s. Bartolommeo de' Bergamaschi in piazza Colonna.

S I vede in mezzo di questa piazza la colonna Antonina tutta istoriata con bassirilievi antichi, che la rendono una delle ma-G g 2 ravi376 STUDIO DI PITTURA raviglie di Ronia, e da un lato la chiefainddetta, che prima fichiamava s. Maria della Pietà, e ferviva per ufo de' pazzerelli, che quivi avevano il loro fpedale, avanti che Benedetto XIII. lo trasportasse a s. Spirito.

Applicò a quest' opera pia di raccoglier i pazzi Ferrante Ruis del regno di Navarra del 1550., e per la cura di questi. si fece una Compagnia, approvata da Pio IV. l' anno 1561., che vi fabbricò questa chiefa, unita con lo spedale per detto effetto.

La Compagnia de' Bergamafchi postiede eggi questa chiefa, che non è grande, ma bella, e ben tenuta, avendola rifatta da' fondamenti con lo spedale per li poveri dela nazione. Quivi era l' arme di Paolo V. con varie figure dipinta da Antonio Vivia-

no, ma ora è demolita.

Il quadro nell' altare a mano destra, dove sono s. Fermo, e Rustico, è di Gio: Antonio Valtellina. P. rima ve ne era uno di mano del Peruzzini d'Ancona. Quel dell' altar maggiore con Maria Vergine'; Gesù, s. Bartolommeo, e s. Alestandro con Angioli, è opera di Durante del Borgos. Sepolero; e la Decollazione di s. Gio: Batifia in quello, che segue, era del Muziano. Adesso vè è la stessa inforia dipinta da Aureliano Milani Bolognese, e quella del Muziani è attaccata al muro in una cappellazonza fenza altare.

# Scultura, E Architettura. 357 Palazzo Ghigi.

P U questo vasto, e magnifico palazzo co-minciato ful diferenti C Porta, ma profeguito da Carlo Maderno. fu poi terminato da Felice della Greca. Per una bella, e comoda fcala fi fale al primo appartamento, in cui, oltre molte statue, e marmi antichi, e rari, e di scultura eccellente, fono molti quadri d' infigni pittori come di Tiziano ( di cui è il ritratto di Pietro Aretino ) di Paol Veronese, del Tintoretto, del Bassano, de' Caracci, del Domenichino, di Guido Reni, dell'Albano, del Guercino, del Pussino. Vi sono anche molte battaglie del Borgognone, e di Michelangelo Cerquozzi , e paesi di Salvador Rosa. e di Claudio Lorenese. Tra' pittori sono anche da mentovarsi Pietro da Cortona, Giacinto Brandi, e Carlo Maratta, e altri. Tra le sculture moderne sono degni d'osservazione alcuni busti scolpiti dal cav. Bernini, ritratti di varie persone di quella pontificia famiglia. Evvi anche una bella librerla di libri stampati, ma una ve n' è più celebre, e stimabile di mss. che è famosa in tutto il Mondo letterario -

### VARJ ALTRI PALAZZI.

N E' contorni della Rotonda, e di piazza Colonna &c. sono molti palazzi, de' quali si è fatto menzione, come de' più riguardevoli, ma non è, che molti altri non 558 STUDIO DI PITTURA

ve ne sieno degni al pari di quelli d'essere osservati dagl' intendenti per esser difegni di celebri architetti, benchè non sieno di gran mole. Il gran palazzo attaccato a s. Bartolommeo, che prima era de' sigg, del Busalo, ora è posseduto dalla nobilissima famiglia. Niccolini di Firenze, su architettato da Francesco Peparelli, e la facciata fu incisa in rame dal Falda nella sua Raccotta de' palazzi promota dal de' Rossi, e si trova nella Calcografia Apostolica.

Sulla piazza della dogana è il palazzo Ferrini, architettato da Onorio Lunghi. Dietro alla Rotonda in faccia a s. Chiara il palazzo della Confraternita della Nunziata è difegno di Francesco da Volterra.

Presso l'arco della Ciambella son due palazzetti, uno de' sigg. Massei, e uno de' sigg, marches del Drago, amendue inna zati con architettura del rinomato Giacomo della., Porta.

Poco distante è la dogana di terra, la cui acciata è il residuo d' un' antica fabbrica, di cui il Donati, il Nardini, e altri antiquari sono di vari sentimenti. Innocenzio XII. col disegno di Francesco Fontana la fece ridurre nella sorma, che si vede di presente, a verndovi ricavato magazzini per le merci, e per gli usizì, e per li computisti della stessa del gana, e t' abitazzione de' medesimi. Il dettobuon Papa, innamorato de' poveri, ne see cappresso un donativo all' ospizio di s. Michele a cipa.

## Scultura, e Architettura. 359 di s. Maria degli Orfanelli.

Ul abitano li poveri fanciulli orfani, che hanno per la pietà, e generofità del già card. Antonio Maria Salviati, abitazione, governo, ed ammaestramenti, dove fondò, e dotò per questo esfetto il collegio, che unito si vede, e rifece anche la chiesa, che è architettura di Francesco Volterra; altri dicono di Filippo Breccioli di s. Angelo in Vado.

Nel primo altare a mano destra è dipinto s. Carlo, che sa orazione, opera d' un.» Lombardo; e nel secondo è un bel quadro, ove sono dipinti molti Santi, e Sante in un Paradiso, da Francesco Paroni Milanese.

La cappella, che segue, è tutta colorita a fresco, con diverse listorie di Maria Vergine, da Carlo Veneziano; il quadro però dell'altare con l'Annunziata è creduto del Nappi, o come altri del Cappuccino.

L'altar maggiore, e la fua tribuna d'ogn' intorno fu rimodernatà nobilmente per una lafeita di monfig. Ugolini; e di tutta quell' opera ne fu architetto Mattia de' Roffi; ed il quadro è pittura di Gio. Batilla... Boncore, dove rappresentò la Visitazione di Maria Vergine.

La penultima cappella dall'altro lato fia de volta dipinte cinque illoriette della Paffione di nostro Signore, fatte a fresco da-Gio. Batista Speranza: il quadro nell'altare, e li due laterali a olio sono creduti di 360 STUDIO DI PITTURA

Gherardo Fiammingo: il s. Sebastiano, figura maggiore del vivo, è del Lombardo suddetto; e dun quadro con dentro la Trinità, ed alcuni Santi, che sta nella sagressia, è opera di Giacomo Rocca.

# s. Maria ad Martyres, ovvero

Uesto tempio , per essere rotondo . ha preso il nome dalla sua forma, ed è meno maltrattato di tutte l'antichità Romane, che fian sopravvissute agl' insulti piuttosto della barbarie, che del tempo. Egli ha dato molto da speculare, e da scrivere tanto agli antiquari, quanto agli architetti. Giorgio Vafari nella Vita d' Andrea Sanfovino narra, che il Bonarroti era di fentimento, che egli fosse opera di tre architetti, e che uno facesse il primo ordine fino al cornicione, un altro facesse l' ordine secondo, e il terzo edificasse il portico. Di questo sentimento sono stati quasi tutti gli architetti . \* Plinio dice , che fu fatto da Marco Agrippa, e dedicato a Giove Ultore, dal che parrebbe, che fosse stato edificato tutto in una volta, e per conseguenza molto verisimilmente da un solo architetto. Altri vogliono, che egli facesse folamente il portico, il quale è d' un' architettura diversa, più nobile, più grande, e più bella. Egli è fostenuto da 16. colonne di granito Tebaico, alte palmi Rom. antichi 66. meno tredici minuti, secondo il Serlio, com-

SCULTURA, E ARCHITETTURA. compreso il capitello, e la base. Il diametro di esse è 6. palmi, e 29. minuti. Sopra delle medesime erano appoggiate gran travi fasciate di bronzo dorato, che sostenevano il sofitto. Queste furono tolte via da Urbano VIII. per far la Confessione di s. Pietro, e con l' avanzo fece tanti cannoni per Castel s. Angelo. Alessandro VII. rifarcì detto portico, facendo rifare un gran pezzo d' architrave, e alcuna colonna di mano finistra verso la Minerva con granito dell'Elba, e abbassò la piazza, che da quella parte fotterrava lo fcalino, e la base, e parte delle colonne, e dalla parte davanti si scendevano parecchi scalini per entrare in chiefa, e si prevalse per architetto di Fr. Giuseppe Paglia.

Al primo altare a dritta è un s. Niccolò di

Bari di poca stima.

La feconda ha un' immagine della Madonna su l'altare ; e il rimanente della cappella fu dipinto a fresco dal cavalier Mattia de' Maio Siciliano, fecondo il fuo folito, debolmente.

La tavola della terza con s. Lorenzo, s. Agnesa è opera di Clemente Maioli allievo

del Romanelli.

Nella quarta Pietro Paolo Gobbo da Cortona rappresentò s. Tommaso, che mette le dita nel costato di Gesù Cristo.

Sulla quinta è s. Anna scolpita in marmo

da Lorenzo Ottone .

Il quadro poi della Madonna, s. Caterina, e un s. Vescovo è pittura d' autore incognito. H h

362

Al fettimo altare è s. Cefario fcolpito in marmo da Bernardino Cametti . Da'lati fono due busti, uno di Giacomo Albano poeta, e l'altro di Francesco de' Rossi .

L' altar maggior fu rifatto di marmi nobili nel 1719. si crede col disegno d' Alessandro Specchi; ma poi vi fono state fatte delle -

giunte con intenzione d'ornarlo.

Passando all' altro semicircolo, e rifacendosi dall' altar maggiore, sull' altar contiguo è la statua di s. Atanasio scultura di Francesco Moderati . Da' lati fono il busto di Pompeo Zuccherino, e quello di Cammillo Rusconi opera bella di Giufeppe Rufconi fuo difcepolo, e parente.

Nella nona cappella è l'immagine del Santissimo Crocifisso. De' quadri laterali non.

occorre far menzione .

Sul decimo altare è la statua della Madonna fatta da Lorenzetto d'ordine di Raffaello da Urbino lasciato in scritto. Ai lati sono i busti di esso Raffaello, e d'Annibale Caracci, scolpiti da Paolo Naldini. Sotto quello di Raffaelle è il distico, che fece il card. Bembo :

Ille hic est Raphael, timuit, quo sospite, vinci Rerum magna Parens , & moriente mori . di cui non credo, che nessun poeta Greco ,

o Latino ne abbia fatto uno più bello. L' undecima cappella contiene un quadro a fresco con s. Michele, che pare di Sebastiano Ceccarini. Sonvi due quadri laterali di mano ignota.

Nella

Scultura, E Architettura. 363 Nella duodecima è la statua di s. Agnesa scultura di Vincenzio Felice Romano.

La statua di s. Giuseppe, che è sull' altare della decimaterza cappella, è opera di Vincenzio de' Nossi scolare del Bandinelli. Lepitture a fresco, che rappresentano la Natività del Signore, e l' Adorazione de' Magi, fono del Cozza. Il Padre eterno è del medesimo Gozza. Il due altri quadri laterali sono pitture uno del Carloni, e l' altro del Gemignani. A' fianchi di questa cappella sono due bassirilievi di slucco di Carlo Monaldi. In. essi è anche il busso di Taddeo Zuccheri, e d' Arcangelo Corelli eccellentissimo sonator di violino, e d' altri virtusos.

Nella decimaquarta, e ultima, ovvero prima dalla finistra, è il quadro dell' Assunta del Camassei.

# DELLA MADDALENA, E S. SALVATORE DELLE CUPELLE.

LA chiefa di s. Maria Maddalena è de' Padri Ministri degl' Infermi, fondatore de' quali fu s. Camillo de Lellis d' Abruzzo, ed hanno per particolare issituto, facendone, voto folenne, d'ajutare a ben morire gli agonizzanti.

L' architettura di questa nuova chiesa è di Carlo Quadri Romano, e quella del convento è difegno di Carlo Francesco Bizzaccheri architetto.

Mirasi nella detta chiesa su la mano destra dell'altar maggiore la celebre cappella di san H h 2 Nic-

STUDIO DI PITTURA

Niccolò di Bari tutta costrutta di finissimi marmi, fatta inalzare dalla generofa munificenza di Girolamo Torri, il cui quadro è lavoro di Baciccio, ed il difegno della medesima è del detto Bizzaccheri ; i laterali d' essa furono dipinti da Ventura Lamberti.

Miranfi nelle nicchie del predetto tempio alcune statue di marmo, e di stucco, opere

di Paolo Morelli .

E vi è ancora di nuovo la cappella degl' illustrissimi sigg. Farsetti, dedicata a s. Lorenzo Giustiniani, ed ornata di belli marmi.

Il quadro fituato nell' altar maggiore, rappresentante la Maddalena, è colorito da Antonio Gherardi .

Nell' uscire da questa chiesa a mano destra, e dopo pochi passi, nel vicolo a mano manca, è s. Salvatore delle Cupelle, che fu edificato del 1196. E' cura d' anime, e Celestino III. consagrò l'altar maggiore.

Il quadro, che vi è, con dentro il Salvatore in aria con varj puttini attorno, da' lati li ss. Pietro, e Paolo Apostoli in piedi, e nel mezzo s. Eligio vescovo inginocchione in atto di far orazione, è di Gio. Battista Lelli .

### DI S. MARIA IN CAMPO MARZO.

A chiefa è delle monache di CampoMara zo, ch' ebbero origine in Grecia fotto la regola di s. Basilio, e vennero a Roma per la persecuzione di Leone Isauro, e condussero il Corpo di s. Gregorio Nazianzeno, che

SCULTURA, E ARCHITETTURA. 365 che da Greg. XIII. fu trafportato del 1580. da questa chiesa a quella di s. Pietro in Vaticano.

Li due Santi Gregorio, e Benedetto a fresco, che ancora si osfervano sopra la porta del monastero, sono di mano di Gio. Battista Speranza; la Madonna in mezzo col

Fanciullo è opera del Sermoneta.

In oggi è fiata rifatta la chiefa in miglior forma, ed in altro fito, con l' architettura di Gio. Antonio de' Rossi; e per chiefa di monache è fra le belle di Roma, fatta in forma di croce Greca con sette cappelle Il quadro dell' altare nella crociata di man

destra rappresenta s. Gio. Batista, che battezza, ed è di Pasqu'alin Marini, e i late-

rali pure .

Nella cappella feguente è s. Gregorio Nazianzeno di Luigi Garzi. La volta della tribuna maggiore fu dipinta a fresco da Placido Costanzi.

Coltanzi.

Nell' altar, che fegue dall' altra parte, è appefo un quadro, che rappresenta la deposizione di Cristo dalla Croce, assai buon lavoro d' un eretico, che poi si fece cattolico.

Tutti i quadri della cappella di s. Benedetto fon di Lazzero Baldi. Li laterali del ss. Crocififo fon della feuola del cav. Conca, di cui è anche un gran quadro nel refettorio delle monache.

## PALAZZO DEL GRAN DUCA DI TOSCANA.

E questo un gran palazzo con giardino, ma il di dentro ritien molto dell'antico, come la porta. Sono bellissime le finestre del primo piano, e forse disegno del Vignola, che ornò la facciata di sondo del cortile con una bella, e gentile architettura. Fu edificato da Baldovino del Monte, che 
lo fece ornar di pitture dal Primaticcio, eProspero Fontana Bologness.

#### DI S. NICCOLÒ DE' PERFETTI IN CAMPO MARZO.

E La chiesa antichissima, e Parocchialede de Padri Domenicani, che vi secero la facciata con una pittura sopra la porta, e diedero qualche ristoro alla chiesa.

Nel primo altare a mano destra è un quadro con s. Niccolò, e li tre fanciullini con s. Vincenzio Ferrerio di Francesco Ferrari . Nel secondo è un quadro diligente, e buono.

La Madonna del Rosario dipinta sull'altar maggiore è di Lazzero Baldi, e i Misteri son opera del Triga.

La prima cappella a man sinistra entrando in chiesa è del Ferrari, ed evvi dipinto san Domenico.

DΙ

#### DI S. LORENZO IN LUCINA .

L A chiefa di s. Lorenzo in Lucina , fi vi ca di Diana , detta anche Lucina ; o perchè la fondò una nobile Romana , chiamata Lucina . Questa è la più gran parocchia , che sia in Roma. Paolo V. del 1606. acciocchè fosse ben ufiziata , la diede ai Padri Cherici Regolari Minori : ed essentia de de la più gran parocchia ; che si Romana Paolo V. del 1606. acciocchè fosse ben ufiziata , la diede ai Padri Cherici Regolari Minori : ed essentia de Generale il Padre Rassaello Aversa, è stata quasi rifatta tutta , ed abbellita del fossitto , ed altri ornamenti col disegno del cav. Cossimo da Bergamo .

La pittura in mezzo alla soffitta con la Refurrezione di Cristo, è di Mometto Greuter Napoletano; e le altre sono dello Spadarino, e del Piccione, che si riconoscono alla ma-

niera.

Il s. Lorenzo nella prima cappella a man. deltra è opera di Tommafo Salini Romano, col difegno del Baglioni: il s. Giufeppe frefco, e s. Gio. Batifa ne' triangoli della volta fono di Tommafo Luini; e gli altri due

Santi, di Gio. Batista Speranza.

La feconda cappella di s. Antonio di Padova, architettura del cav. Rainaldi, ha il quadro con s. Antonio, e Gesti fanciullo, opera del cav. Massimi Napoletano: le pitture da' lati nelle lunette sono del Vasconio: quelle sotto del Mielle; ed in un ovato sopra l'altare dipinse Domenico Rainaldi la Madonna col Bambino, e s. Giuseppe.

H h 4

Den-

Dentro alla terza cappella della Compagnìa del Santiffimo Sagramento è un quadro a olio con Maria Vergine in piedi fopra una Luna, e con Angioli, e di fotto s. Lorenzo, s. Francesco, e s. Girolamo inginocchioni , il tutto condotto da Arrigo Fiammingo; ed il quadro appeso al muro, con Santa Lucina, è opera d' Avanzino da Città di Caftello; e un altro, del Borgiani.

La copia della Nunziata di Guido Reni nell' altra cappella è di mano di Lodovico Gimignani . L' istoria a mano destra è del Borgognone; e l'altra incontro, di Giacinto Gimignani . Nel coro dalle bande delle porticelle erano dipinti 2 olio s. Pietro, e s. Paolo dal Padre Cosimo Cappuccino; e s. Lorenzo, e s. Giuseppe, da Carlo Veneziano.

La marchese Angelelli lasciò per testamento a questa chiesa un quadro grande con dentro dipinto Cristo crocifisso dal famoso Guido Reni, acciocchè fosse posto nell' altare maggiore, dove al prefente si vede; e l' architettura del medesimo è del cav. Rainaldi .

Dall' altra parte dell' altar maggiore tutta la cappella di s. Margherita da Cortona . . s. Francesco è di Marco Benefial secondo il parere di alcuni; ed il quadro nell' altare, che fegue, dove è dipinta Maria Vergine con Gesù, e s. Giuseppe, è lavoro d' Alessandro Veronese .

Nella cappella contigua è dipinto la Madonna

SCULTURA, E ARCHITETTURA. 369 donna con s. Gio. Nejomaceno, e s. Michele di Placido Coftanzi: il reftante della volta, lati, e pilafiri è di Gio. Batifta Speranza; ed il s. Carlo nell'ultima cappella con molte figure è fatica di Carlo Veneziano.

La nuova fabbrica del Fonte Battefimalefu promofia dal zelo dello Rev. Padre Gio. Batifia Baffoletti Generale de' detti Chierici Minori, eretto ultimamente col difegno di Giufeppe Sardi architetto. Il quadro laterale in mezzo, rapprefentante il fanto Battefimo, è parto del pennello del cav. Nafini; e li due quadr! laterali allufivi al fanto Battefimo, fono del fig. Antonio Crecolini.

La fuddetta chiefa è titolo del Cardinale primo Prete. L' eminentifs. card. Marefcotti, con gran generofità l' arricchì di fagre fup-

pellettili .

#### PALAZZO OTTOBONI.

I L card. Giovanni Morinenfe Portoghefe die principio a quefto palazzo nel pontificato di Eugenio IV., il quale fu poi accreficiuto dal card. Filippo Calandrino fratello uterino di Niccola V., di cui fi veggono I memorine nei due portoni, che danno l'imgreffo a questo palazzo. Il card. Giorgio Costa Portoghefe parimente lo accrebbe di molto dalla parte verso il Cosso, poi pontificato d' Innocenzio VIII. Passò poi questo palazzo nelle mani del card. Sigismondo Gonzaga,

STUDIO DI PITTURA

zaga, e della Cafa di Mantova, che lo fece abbellire con pitture di Taddeo Zuccheri. Venne poi in potere del card. Alessandro Peretti, che vi aggiunse l'appartamento verso s. Lorenzo, e fece ornarlo di belle pitture condotte a fresco per mano di Baldassar Croce. Bolognese, il quale oltre diversi fregi di stanze dipinse l'anticamera di belle poetiche finzioni, esprimendovi tra le altre, quando Venere va a trovare Vulcano, e gli ordina l' armi d' Enea; quando Giunone va a trovar Eolo, e lo prega a fommergere l'armata Trojana; con molte altre di questa fatta, senza i paesi, ed altre figure, tutto ben collocato, e vagamente colorito. Nel mezzo della volta è l' Aurora affifa fopra di un. cocchio tirato da due cavalli, e nell'uno de' due compartimenti sono graziosamente espressi varj scherzi d' Amorini, che disarmano Cupido, togliendogli chi l' arco, chi le frecce, chi la faretra, e chi la facella; e nell' altro quando di già bendato, e fenz' armi lo legano per forza ad un albero .

## PALAZZO RUSPOLI.

Egno veramente di questa bellissima via è questo sontuoso palazzo, che fabbricato colla pianta d'illustre architetto, qual fu Bartolommeo Ammanati per abitazione della famiglia Ruccellai nobile Fiorentina, su poi comprato in tempo di Gregorio XIII. dal card. Urrico Gaetani, il qualte

SCULTURA, E ARCHITETTURA. le vi fece colla direzione di Bartolommeo Breccioli il cornicione e la loggia, e col pensiero di Martino Lunghi il giovine l' ampia, e bellissima scala di marmo. Passò poi nel principè Rufpoli, che ornò l'appartamento terreno diviso in più stanze con pitture, ed altri ornamenti. Le pitture consistono in paesi, in cacce, in boscherecce, in favole, ed altre invenzioni, lavori di Monsù Leandro, di Monsù Francesco Franzesi, e di altri professori :

Gli appartamenti superiori sono ornati similmente di statue, di busti, e di molti bei

quadri a olio fatti da valentuomini .

La galleria fu fatta dipingere da Orazio Rucellai . Ella è lunga palmi centoventi . larga trentacinque, ed alta quaranta, e tutta dipinta a fresco nella volta da Jacopo Zucchi Fiorentino allievo del Vafari; il quale in diciannove spartimenti colorì numeroso stuolo di figure variamente atteggiate, e vestite, rappresentanti la Genealogia degli Dei, fenza gli ornati delle cartelle, de' festoni, de' bronzi, de' marmi finti, ed altre cose molto bene ordinate, e distribuite.

## DE' SS. AMBROGIO, E CARLO NEL CORSO.

'Anno 1612. fu posta la prima piétra L'Anno 1012. Iu pone ... para de la alla bellissima chiesa suddetta, che al presente è perfettamente compita per la generosa pietà del card. Omodei. L' architettura fu cominciata da Onorio Lunghi, ornat2.

#### STUDIO DI PITTURA

ta, alzata, e voltata da Martino, il figlio; poi quasi finita d'abbellire con stucchi dorati, cupola, tribuna, altar maggiore, e crociata della chiefa col difegno di Pietro da Cortona; ed ultimamente ridotta a perfezione con una maestofa facciata, della quale ne furono fatti più difegni, e fra gli altri dal cav. Rainaldi, e si risolvè nella forma, che si vede, che su pensiere di detto sig. card. Omodei; e sopraintendente, e direttore di quasi tutta la nuova fabbrica fu D. Gio. Batista Menicucci, in compagnia del Padre Mario da Canepina cappuccino.

Il cav. Giacinto Brandi dipinfe il mezzo de' voltoni . Nel maggiore vi rappresentò la caduta di Incifero, e de' fuoi feguaci: nelli laterali diversi Santi , e Sante martiri : in. quello da capo, s. Carlo portato dagli Angioli; nella tribuna, il flagello della peste, con quantità di figure; negli angoli della cupola, quattro profeti; e nel cupoli-

no, un Dio Padre.

Tutte l'istorie di bassorilievo, Angioli, puttini, ed altri ornamenti, e figure di flucco, fono di Cosimo, e Giacomo Antonio Fancelli; e le statue, rappresentanti diversi Santi, nelle nicchie sotto le navate minori, fono di Francesco Cavallini da Carrara; li termini di stucco sopra il cornicione nella tribuna sono di Girosamo Gramignoli.

Nella prima cappella a mano destra; dedicata al Crocifisso, è effigiata a fresco la Vigilan-

SCULTURA, E ARCHITETTURA. 373 gilanza, con altre figure, da Paolo Albertoni.

L'altare della cappella, che fegue, aveva il quadro con Maria Vergine, Gesù, s. Girolamo, ed altri Santi, ed oggi vi Maria Vergine, Gesù, e s. Francesco.

Nella volta contigua all' altra della navata minore è espressa la Giustizia, e la Pace, di mano di Girolamo Troppa con tutto il re-

stante, che vi si vede.

Il s. Barnaba, che predica, nel quadro dell' altra cappella, fu figurato dal Mola; e nella volta, che unifce con la medefima, il cav. Benafchi colori la Fortezza, con gli

angoli, ed ogn' altra pittura.

Seguitando il camino, nell' altare della crociata era rapprefentata da' pennelli di Pasquale de' Rossi l'orazione nell' orto di nostro Signore; e doveva fare anche, il quadro per l'altar maggiore. Ora v' è Dio Padre adorato dagli Angioli di Tommafo Luini detto il Caravaggino allievo d' Andrea Sacchi. Nella volta minore, continuando intorno alla tribuna per di fuori, Carlo Affenzi dipinfe la Divozione; quella più avanti, dove è l'Umiltà, Orazione, Perfezione, e Fortezza d'animo, è pittura di Gio. Batista Boncore. Dietro all' altar maggiore, è una Gloria d'Angioli, di Luigi Garzi; e l'altra parte dintorno alla tribuna è dipinta da Fabbrizio Chiari; dove una delle principali figure è la Tolleranza, ch' effigiò Ludovico Gimignani.

n

STUDIO DI PITTURA

Îl quadro nell' altare della crociata da quefia parte cra tenuto in gran conto, perchè era del Pordenone, o di Tiziano, dove era dipinta in alto la Madonna con Gesù, e da baffo quattro Santi Dottori della Chiefa. Ora v'è un modello di legno, e chiarifeuri per una nuova cappella.

Nella feguente cappella è il detto quadro di Pafquale de' Rossi, e la Fede nella volta

è di Luigi Garzi .

San Filippo Neri, che va in estasi celebrando Messa, nell' altrae dell' altra cappella, è di mano di Francesco Rosa: e lavolta, seguitando le suddette, dove è essigiata la Carità, ed altre sigure, è lavoro

del medesimo Rosa.

Nel quadro dell' ultimo altare, o cappella rappresentò Francesco Rosa suddetto s. Enrico inginocchione, ed altri Santi nelle nuvole; e la pittura nel sine delle volte di questa navata minore, che rappresenta la Speranza, ed altro che vi si vede, è di Pio Paulini da Udine.

E' bellissimo il quadro di Carlo Maratti \*, che è nell' altar maggiore con Maria Vergina, Gesù, s. Carlo, e s. Ambrogio. Prima v' erano diversensgure di succo, il tutto con disegno di Giacinto Brandi: come anche quelle, che sono per di dietro al medesimo, dove pure si celebra Messa, e si conserva il cuore di s. Carlo.

Ora l'antica chiefa di s.Ambrogio non vi è più,

Intagliato da Francesco Aquila .

Scultura, E Architettura. 375
più, per la fabbrica di queffa, e del palazzo per comodità de' preti ; dove nell' altare
cra un Cristo deposto dalla Croce, con diverse figure in un gruppo di marmo, scultura
di Tommaso della Porta, come anche le due
Sibille da' lati, e le pitture erano parte di
Perino del Vaga, e parte di Taddeo Zuccheri. Oggi le suddette sculture sono nell' Oratorio, poco distante dalla Sagressia.

Si rimira la gran lapide, con iscrizione della chiara memoria del card.Dadda Milanefe, il cui busto di marmo, e quello del card. Omodei sono in Sagressia scolpiti da Agostino

Cornacchini Pistojese.

## DELLA SS. TRINITA' DE' MONTI.

Uesta chiesa col monastero è de' Prati Minimi Francesi di s. Francesco di Paola. Fu sondata dal re di Francia Carlo YIII. ad instanza di detto Santo del 1494., e del 1595. su consagrata, e poi abbellita di cappelle, e pitture singolari da' cardinali Matisconese, e di Lorena, e da altri personaggi.

Nell' altare della prima cappella a man defira il quadro a olio col Battefimo di Grifto, le facciate laterali, la volta, ed il refto a... fresco, dove è il ballo d' Erodiade, la Decollazione, e altri fatti di s. Gio. Batista, sono

tutte pitture di Battista Naldini .

Il quadro di s. Francesco di Sales nell'altare della seconda cappella su dipinto da Fabbrizio Chiari . V' eran pitture a chiaroscuro', de' miracoli di detto Santo, ma non vi son più . Col 376 Col difegno di Daniello da Volterra fu dipinta la terza cappella contigua della fig. Lucrezia della Rovere, dove è rappresentata l' Assunta. In un laterale è la sua Presentazione al Tempio dello stesso Daniello, che fece anche i cartoni per la strage degl' Innocenti-divinta poi da Michele Alberti Fiorentino fuo fcolare. Altri hanno creduto queste pitture difegnate da Daniello, ma colorite da Gio. Paolo Roffetti fuo allievo.

Le due istorie, che sono negli archi di sopra, cioè l' Annunziata, e la Natività di Cristo, li due figuroni negli angoli di fuori, e sotto nei pilastri i due profeti, sono di Daniello, ma altri le credono colorite dallo stesso Rossetti: l'istorie delle Vergini nella volta fono di Marco da Siena, e di Pellegrino da Bologna con fuoi cartoni. In una delle facciate la Natività della Vergine è del Bizzera Spagnuolo; e nell'altra l'uccifione degl' Innocenti è colorita, come si è detto, da Michel Alberti.

La cappella, che fegue con s. Michele Arcangelo è pittura a olio di mano del fignor Domenico Corvi Viterbese allievo di Francesco Mancini. La volta con vari misteri della Passione è di Paris Nogari .

Seguono altre due cappelle, ed in quella contigua è colorita la Natività di Cristo con altre pitture a fresco d' ogn' intorno, opere ( per esser' antiche ) di buona mano.

Nella croce della chiefa dalla medefima banda fono molte pitture nella volta, e da per SCULTURA, E ARCHITETTURA. 377
per tutto, e fra l'altre v' era il Giudizio, e
benchè fosse mal condotto, vi si vedeva non
so che di terribile, e vario nell'attitudini, e
gruppi di quegl'ignudi, il tutto condotto da
un Siciliano, che serviva Michel' Angelo
Bonarroti. Ora è demolito, e fattavi la cappella di s. Francesco.

L'altar maggiore è stato abbellito, e rimodernato, e l'architettura è di Monsio Giovanni Sciampagna Francese, che vi ha fatto di stucco il mistero della ss. Trinità, e di sopra Angioli, e puttini, e da' lati le statue di s. Francesco di Paola, e di un altro Santo.

Dalle bande di quest' altare sono due cappellette, fatte ultimamente col disegno del medessimo architetto. In quella dalla parte dell' epistola è un quadro dipinto dal Piccione coll' Angelo; e nell' altra vi hanno trasportato il quadro di Federico Zuccheri, dove è la Coronazione di Maria Vergine, che era in un lato della crociata da questa parte.

Nel braccio della crociata suddetta il cardinale Lorenzo Pucci Fierentino fece dipinignere a Perino del Vaga varie istorie di Maria Vergine, cioè le quattro, che sono nella vosta, ed una nella facciata sotto l'arco, e fuori di quella sopra un arco della cappella due prosetti grandi, siala, e Danielle, con due puttini in mezzo, che reggono l'arme di detto cardinale, le quali opere mostrano quel, che può perfettamente mostrare una pittura fatta da un artesice grande.

L'Af-

#### 3.78 STUDIO DI PITTURA

L'Affanta con gli Angioli, ed Aposloli, che qul si vede dipinta a fresco, è bell'opera cominciata da Taddeo, e finita da Federigo Zuccheri; e li profeti, ed altre cosea a fresco, furono condotti con disegno, ed invenzione di detto Federigo.

La cappella, che fegue, passata la contigua da questo lato, che è de' sigg. Massimi, ha la tavola a olio dell' altare con Nostro Signore, quando apparve a s. Maria Maddalena. Nelle lunette quattro sistorie della medessima a fresco, e le pitture nella volta són tutto opere di Giulio Romano, fatte con l'ajuto di Gio. Francesco sino cognato: le altre dai lati, che sono la Probatica Piscina, e la Returrezione di Lazzaro, con le più picciole due per parte, sono di Perino del Vaga.

La cappella contigua è quella della Croce, fatta dipingere a Daniello da Volterra dalla. fignora Elena Orfini. Nella tavola dell' altare colorl la Depofizione di Cristo dalla... Croce, ch' è una delle prime tavole di Roma, el'è dato il primo luogo dopo quella di Raffaello, ch' è in s. Pietro in Montorio, talchè si sospetta, che il Bonarroti ne abbia dato il pensiero, o anche fatto il disegno. Vero è, che nel colorito ha alquanto patito. Nell' arco fopra la volta fono effigiate due sibille; e nella volta quattro istorie della Groce trovata da s. Elena. Da' lati della cappella ne fono due per parte ; e fotto fon altre pitture, ornamenti, grottesche, e vari scompartimenti di stucco . con due istoriette di bassorilieScultura, E Architettura. 379
vo. Quest' opera su condotta da Dantello in
stett' anni con fatica, e sludio inestimabile,
ma con qualche durezza\*. Fu tuttavia molto
stimata, e tenuta per bellissimo lavoro.

La cappella feguente ha nel quadro dell' altare dipinta la Nunziata, dalle bande la Creazione del Mondo, Adamo, ed Eva, con un bel paefe di mano di Cefare di Piemonte, bravo in quel genere, ed all' incontro la Natività di Crifto; nella volta le Iltorie di Maria Vergine, ne' pilattri i profeti, e tutta la cappella è dipinta a frefco con buona maniera, e franchezza da Paolo Cedaspe Spagnuolo.

L'ultima cappella de' fig. principi Borghefi ha fopra l'altare un Grocififo con figure a olio, ed il rimanente della cappella con miteri della Paffione a freso tutto di mano di Cesare Nebbia d'Orvieto. In una una tavoletta la Coronazione di Maria Vergine è opera di Jacopo, detto l'Indaco; e la sepoltura del Pierini con due puttini di

bassorilievo, è di Lorenzetto.

La prima istoria grande nel claustro del convento a mano destra, dove è figurata la Canonizzazione di s. Francesco di Paola, fatta da Papa Leone X., su ben colorita dal cav. d'Arpino, e questa gli recò gran nome.

Alcune istoriette pur a mano destra, conella porta del convento la Carità, sono di Girolamo Massei; ed il s. Francesco, che medica la coscia ad un infermo, sopra la li 2 por-

<sup>\*</sup> Intagliata in rame dal Dorigny .

\$50 STUDIO DI PITTURA

porta, th'entra in chiesa, é del cav.Roncalli.
Diversi altri fatti del Santo sono di Paris
Nogari, condotti in vari tempi, che dalla
sua maniera si conoscono. Gli altri, quando
il re di Francia lo riceve, e dallora, che il
Santo dal card. Giuliano si accolto, e quando
il re, ed il consiglio di Parigi ammessero
la sua Regola, sono pitture a fresco di Giacomo Semenza.

Delle altre istorie a mano manca la prima è la Natività del Santo; la feconda il Battefimo; la terza, quando prese l'abito; l'altra, quando in età d'anni 15. andò all'eremo; la quinta, allora che vi principiò un. monastero; e l'ultima, quando li fu dato il fussido per la fabbrica, e sono tutte opere

di Marco da Faenza.

Tutti li re di Francia, con li loro adomamenti, furono dipinti a fresco da Avanzino Nucci da Città di Castello. Due pitture nei corridori sopra a questo claustro, che sono paesi, ma veduti dal punto, rappresentano all'occhio due figure, sono satiche del P. Gio. Francesco Nicerone dell' Ordine de' Minimi, ch' ha dato alle stampe un libro di prospettive studiossissimo, intitolato, Thaumaturgus Opticus.

Presso a questa chiesa, nella strada, che va alle Quattro sontane, sulla man dritta è il palazzetto degli Zuccheri, che ha una bizzatra facciata, e dentro è adorno delle loro pitture. Abitovvi la regina di Pollonia.

# SCULTURA, E ARCHITETTURA. 381

DI SANT' ATANASIO DE' GRECI.

A chiesa di s. Atanasio su sabbricata con L il collegio per la nazione Greca l' anno 1577. da Gregorio XIII., e i Padri Gesuiti n' hanno cura, data loro da Urbano VIII. allora card. protettore . L'architettura della chiefa è di Giacomo della Porta, e la fac-

ciata è di Martino Lunghi.

Sopra all' altare della prima cappella a mano destra è dipinta a fresco la Nunziata da. Francesco Tibaldese Toscano : le pitture dell' altar maggiore con il ritratto di Gregorio XIII., con Apostoli, ed altri Santi, e Sante, fono dell' istesso Tibaldese; come anche nell' altare, dall' altra parte, la Disputa di Gesù con li Dottori.

DELLA CHIESA DI GESU . E MARIA AL CORSO .

Uesta chiesa de' Padri Eremitani Scalzi di s. Agostino su sabbricata da Carlo Milanefe architetto, e finita con la facciata

dal cav. Rainaldi .

In oggi la chiefa col mezzo di copiofe limofine de' figg. Bolognetti, e con l'architettura del detto Rainaldi è incrostata tutta di pietre mischie di valore, con stucchi dorati, sculture ne' sepoleri, pitture, ed altri ricchi ornamenti da per tutto. La cappella. maggiore è riuscita fra le più singolari, e nobili architetture del Rainaldi, pure a spese di monsig. Bolognetti.

Il primo fepolero a mano deltra, entrando, che è del canonico del Corno, è difegno, e feultura di Domenico Guidi, che
v' ha rappresentato la Morte, ch' ha rapito,
e porta il ritratto del canonico con due Angioletti, che smorzano due fiaccole, il tutto di marmo, opera degna d'esser la prima
delle belle cose, che si vedono in queltachiesa.

Nella prima cappella è il Crocifisso, e da una parte dipinta la Maddalena, opera di buon gusto. Segue uno de' sepoleri de' sigg. Bolognetti co' loro ritratti, e daltre figure. s scolpite in marmo da Francesco Aprile.

La feconda cappella ha il quadro con s. Niccola, pittura di Bafilio Franccie; ed il fepolero, che fegue per di fuori con altri ritratti di marmi, e fculture, è fatica del Cavallini.

Nella terza il s. Antonio abate è di Girolamo Pesci. Nella cappella maggiore è il quadro dipinto dal cav. Giacinto Brandi.

In due nicchie da' lati è s. Gio. Batilta, flatua di marmo, lavoro di Giufeppe Mazzoli Senefe: e s. Gio. Evangelifta è del medefimo; e per di fopra de' quattro Angioli quelli; che reggono il Mondo, fono di Paolo Naldini Romano; gli altri di Francesco Cavallini.

In fagressa il quadro dell'altare con la...
Concezione, e tre nella volta son del Lanfranco. L'altre pitture son del Padre Matteo di s. Alesso Palermitano, e frate di quel
convento. Se-

SCULTURA, E ARCHITETTURA. 383 Segue, la cappella dall' altro lato, la cui tavola è pittura del De Alessandris con altro sepolcro del detto Cavallini, pur con altri

ritratti de' figg. Bolognetti .

L' altra cappella con diverse storie a frefeo di Maria Vergine, e s. Giuseppe, col quadro a olio, dove si vede effigiata sopra le nuvole la Madonna col Bambino, e san\_\_ Giuseppe, sono pitture di Giacinto Brandi; ed il sepolero contiguo con sculture di marpro a di Morali Mishalo Malli.

mo è di Monsù Michele Maglia.

Le pitture tutte della cappella, che fegue, dove è il quadro dell' altare con s. Tommafo di Villanova, che fa elemofine, sono lavori di Felice Ottini, allievo del detto Brandi; e l'ultimo sepolero, dove è figurato in marmo il Tempo con due Angioli, e per di sopra altri due, che portano un medaglione col ritratto del sig. Giulio del Corno, è opera d' Ercole Ferrata.

Sopra alli detti sepolcri si vedono altrettante nicchie, dove sono statue di succo, che alludono alla fantissima madre di Gesù

Crifto . .

La prima a mano deftra della porta, che va in chiefa, è del Cavallini, e il deposito fotto di Domenico Guidi; l'altra di Lorenzo Ottone, e il deposito a basso di Francesco Aprile; e quella che segue, e il deposito è pure del Cavallini dall'altra parte; continuando il giro, condusse la prima il detto Monsà Michele; la contigua, l'Ottone-9, el'ultima dall'altro latro della porta sinddetta, il medessimo Michele Maglia.

STUDIO DI PITTURA

La volta della chiefa è del cavalier Brandi : li stucchi, nell' entrare a mano destra, sono di Girolamo Gramignoli; e a mano sinistra, del medesimo Monsù Michele.

Una Madonna, che porge un cuore a... s. Agostino, che è nel coro, è opera di Gio: Antonio Lelli, ch' aveva altri quadri di fuo appesi ne'tempi addietro, d'ogn' intorno della chiefa . Altri dicono , ch'è del Feti ( non Ferri ) scolare del Cigoli .

## DI S. GIACOMO DEGL' INCURABILI.

Q Uesta chiesa su sondata dal cardinal Pie-tro Colonna col accessione tro Colonna col contiguo fpedale circa all' anno 1339., e Niccolò V. poi la concedè alla Compagnia di s. Maria del Popolo. Nel 1600. il cardinale Antonio Maria Salviati Fiorentino Protettore di detta Compagnia, rinnovò da' fondamenti la chiefa, e la dotò di bonissime entrate. Il disegno è di Francesco Ricciarelli da Volterra, al quale, per causa di morte, succedè Carlo Maderno, che profegut si bella fabbrica, e la ridusse a perfezione con la facciata.

Nell' altare della prima cappella a mano destra è dipinta la Resurrezione di nostro Signore dal cavalier Roncalli. Nella feconda capella è l'immagine di Maria, e il bassorilievo di marmo, che rapprefenta s. Francesco di Paola in atto di venerare questa immagine, è di M. le Gros; e i due quadri laterali fon di Giuseppe Passeri . Gli altri ornati di stucco sono dello stesso M. le Gros.

SCULTURA, E ARCHITETTURA. 385 Nella terza cappella il s. Gio: Batista, che battezza nostro Signore, è del cavalier Passignano. La cena del medesimo con gli Apostoli, nel quadro dell'altar maggiore, e nella volta un Dio Padre grande con puttini a fresco è opera di Gio: Batista Novara, fattali fare dal cardinal Salviati.

L'istoria di Melchisedec, che diede il pane benedetto ad Abramo, con altre figure. dipinte dalla banda destra del medesimo altare, fono di Vespasiano Strada; e quella della manna nel deferto, con fopra due Santi, e nella volta gli Angioli, è del Nappi.

Nella cappella de' fignori Graziani, dall' altro lato della chiesa, è dipinta con bell' invenzione la Natività di Gesù con li pastori da Antiveduto Gramatica.

La statua di s. Giacomo in quella, che segue, è scultura d'Ipolito Buzi da Vigù. Nell' ultima cappella il s. Giacomo dipinto in piedi,che guarda Maria Vergine in Cielo,con puttini, e da basso una donna inginocchioni, che è la fignora Virginia Tolfia, fondatrice di questa cappella, è di Francesco Zucchi.

## DI S. MARIA DI MONTE SANTO, E DE' MIRACOLI.

I queste due chiese nella piazza del Popolo, cominciate d'ordine di Alessandro VII., ne fu architetto il cavalier Rainaldi, e il difegno di esse va in stampa . Furon poi ridotte a perfezione me386 STUDIO DI PITTURA diante la generofità del cardinal Gastaldi, e col pensiere del Bernino, ed assistenza del cavalier Fontana, seguitando il disegno del Rainaldi, e rendono l', ingresso in Roma tanto maesso. Le statute di travertino sopra la facciata sono di diversi, come del Morelli, Rondone, Silano, Antonio Fon-

tana, ed altri.
Nella prima cappella de' fignori de' Rossi full' altare è il fantissimo Crocissiso, e due quadri laterali di Salvator Rosa, ed altre pitture nelle lunette, e nella volta. L'architettura della medessima è d' Alessandro Cessani; e li stucchi di Francesco Papaleo Siciliano.

Nella terza cappella, che fegue, ha dipinto egregiamente il quadro, le lunette \*, e la volta Niccolò Berrettoni, confiderato il megliore feolare di Carlo Maratta. Li flucchi fono di Paolo Naldini, come anche li puttini di marmo; e l'architettura è di Carlo Bizzaccheri Romano.

Nell' ultima cappella il quadro di s. Alberto è d' Onofrio d' Avellino scolare di Solimena.

L'altar maggiore, dove si conserva...

l'immagine di Maria Vergine, ha per di fopra due Angioli fatti dal Carcani detto Filippone. Li bulli di bronzo di quattro Pontefici dai lati sono del cavalier Lucenti; e li puttini, che sostenono l'arme del cardinal Gastaldi, sono dell'istesso.

Dall' altro lato la cappella ornata col difegno

<sup>\*</sup> Il tutto intagliato in rame dal Frezza.

SCULTURA, E ARCHITETTURA. 387 fegno di Tommafo Mattei, ha il quadro di s. Francesco avanti alla Madonna fatto da Maratta, ed è stato inciso in rame. I laterali sono uno del Garzi, e l'altro di M. Daniele: la volta è del Chiari. Di cso è il quadro della Pietà nella fagressia di questa cappella, e i freschi eccellenti son di Bacicci.

La cappella seguente è de' signori Aquilanti, e le pitture, alludenti alla vita di s. Maria Maddalena de' Pazzi, sono di Lodovico Gimignani: l'architettura è del cav. Rainaldi: li stucchi del Carcani, e del Morelli: e gli Angioli nell'arco per di fuori, pure del Carcani.

Le quattro statue nelle nicchie della cupola sono del Carcani sinddetto. La sagretia della chiesa ha il quadro dell' altare dipinto da Biago Puccini.

In questa chiesa stanno li PP. Carmelitani. In quella di s. Maria de' Miracoli, finita, come disii, con l'architettura del detto Rainaldi, e poi con l'affistenza del cavalier Fontana, che mutò la cupola, il cupolino, l'altar maggiore, e i sepolcri laterali, che furono fatti con fuo difegno, stanno li Padri Riformati del Terz' Ordine di s. Francefco della Congregazione di Francia, a' quali fu data nel 1628. ad istanza del cardinal Barberini . Dentro i due quadri di s. Francefco fulla finistra son dipinti da fra Modesto da Lione del terzo Ordine di nazione Franzefe . A man ritta nella cappella di s. Antonio il quadro è di Monsù Garscard. Il vaso Kk 2 della

288 STUDIO DI PITTURA della chiefa è galante . Nell' altar maggiore fon quattro Angioli, che reggono l'immagine miracolofa di Maria vergine , fcolpiti dal Raggi; e per di fopra li altri tre, e i puttini fono del medefimo . Dai lati fono due sepoleri, uno del cardinal Gastaldi col fuo busto di bronzo, e due Virtù scolpite in marmo, con due puttini per di fopra, del cavalier Lucenti : l'altro incontro è del marchese Benedetto suo fratello col suo busto pur di bronzo, che è del medefimo artefice. Dalle bande due Virtù di marmo, e due putti per di fopra con l'arme fono del Raggi. Fuori della cappella nell'arcone si vedono due Angioli pur con l'arme Gastalda, del suddetto Raggi; e li due nelle porte laterali, che medesimamente sostengono le dette armi, fono lavori del Carcani; e per di fuori le otto statue di travertino sopra la facciata fono del Morelli, del Carcani, e di diversi.

I Frati, che abitano quì, si dicono i Picpusi dal luogo, ove furono originati, detto Picquevusi.

## DI S. MARIA DEL POPOLO, E S. ANDREA FUORI DELLA PORTA.

🥆 Li Osfervanti di s. Agostino della Con-G gragazione di Lombardia possiedono questa chiesa, edificata da Pasquale II., vicino alla porta del Popolo. Nel 1099. Sisto IV. la rifece col difegno di Baccio Pintelli . Giulio II.

SCULTURA, E ARCHITETTURA. 389
- lio II. l' arricchi di pitture, ed ornamenti; ed ultimamente fu riftabilita da Alessandro VII. con architettura del Bernino.

Fu la prima cappella a mano destra, di Casa della Rovere, a rechitettata da Baccio suddetto, dove sono due sepoleri, in uno de quali sono sculture antiche assai buone, e l'altare dedicato alfanto Presepe, e a s. Girolamo, la pittura del quale, come di tutta la cappella, è di Bernardino Pinturicchio.

La seconda cappella è della nobilissima famiglia Cybo, dove è una bella tavola del Maratta ful muro a olio \* . E tutta incrostata di marmi col disegno del cavalier Fontana . La cupola è dipinta dal Garzi . I due busti de' cardinali Cibo sono sculture del Cavallini-De' due quadri laterali uno è di Gio, Maria Morandi , e uno di M. Daniello .

La terza cappella, con l'immagine di Maria Vergine, e s. Agoftino, era dipinta del detto Pinturicchio; ed in quella, che fegue, non v'è cosa notabile, fuori che le lunette del medessimo, e le sculture dell'altare, e i sepoleri rispettabili per l'antichità.

Nella Croce della chiefa è un quadro, che rappresenta la Visitazione di s. Elisabetta, dipinto dal detto Morandi; e de' due Angioli di marmo dai lati, quello dalla parte dell' Epistola è di Gio: Antonio Mari, c. l'altro è d' Breole Ferrata.

La cappella contigua all'altar maggiore, passata quella di santa Lucia, in cui il quadro è K k 3 di

Lintagliata in rame .

390 STUDIO DI PITTURA

di Luigi Garzi, ha il quadro con s. Tommafo di Villanova, che difpenfa elemofine, colorito da Fabbrizio Chiari. La cupola dellachiefa è pittura del cavalier Vanni, come

anche li quattro angoli .

L'immagine di Maria Vergine nell'altar maggiore si dice di mano di s. Luca, poftavi da Gregorio IX. Dentro al coro sono due siperbissimi sepoleri con statue, di cui la più stimata è la Temperanza con l'orivolo in mano, opere di Andrea Contucci dal Monte a Sansovino: per di sopra all'altare sono Angioli di sfucco, e dai lati due statue de' Santi della Religione.

Segue poi la cappella de' fignori Cefari, che ha il quadro dell' Affunta dipinto dal grand' Annibale Caracci, con le pitture dalle bande di Michelangelo da Caravaggio. La tavola, e i due quadri fon molto deteriorati nell' aver pretefo di pulirli. L'iftorie dipinte a fresco nella volta son d'Innocenzio Tacconi; ed il rimanente di Giovani Batista da Novara. La Nunziata sull'ingresso di questa cappella è di Giacomo Triga. Le statue e pitture in quella contigua de' fignori Teodoli sono di Giulio Mazzoni.

Nel quadro d'altare, posto nell'altro braccio di croce della chiesa, sono dipinti Angioli con gl'istrumenti della Passione, e Gesul fanciullo con Maria, e s. Giuseppe, opera di Bernardino Mei Senese; e degli Angioli di succo da'lati, quello della parte dell'Epi-

Intagliato in rame .

SCULTURA, E ARCHITETTURA. Epistola è di Gio. Antonio Mari, l'altro del Raggi; il tutto fatto con difegno del Bernino.

Le istorie della croce dai lati nella cappella, che fegue, fon d' un Fiammingo, altri dicono di Luigi Gentile . Nell' altra de' sigg. Millini il quadro dell' altare con Maria Vergine, e s. Niccola da Tolentino, è d' Agostino Massucci scolar del Maratta, e le pitture a fresco sono di Giovanni da s. Giovanni ; e il deposito del cardinale Garzia, e quello d' Urbano Millini fono fatti col difegno dell' Algardi, e il ritratto del cardi nal Savo è di

Stefano Monnot.

Della cappella, che segue, de' signori Chigi, dedicata alla B. Vergine di Loreto, Raffaello da Urbino fece il difegno, e fu cominciata a dipingere da fr. Sebastiano del Piombo co' cartoni dello stesso Rassaello, che fece anche quelli de'mofaici (i quali vanno in stampa in più pezzi ) come anche delle pitture del fregio fotto la cupola,e di quelle de'quattro tondi, e parte della tavola, che poi dipinfe Francesco detto il Salviati . I tondi sotto la cornice si dicono cominciati da Raffaello, profeguiti da fr. Bastiano, e terminati dal detto Salviati. Le altre pitture nelle lunette furono condotte ultimamente dal cavalier Vanni . Nelle cantonate sono quattro statue di marmo : l' Elia , e il Giona fono sculture di Lorenzetto con difegno di Raffaello, le due moderne con i fepolcri, e altri ornamenti furono fatte dal cavalier Bernino; e il paliotto di metallo con bafforilievo è lavoro del Nell' fuddetto Lorenzetto .

Nell' ultima cappella è il quadro, che rappresenta il Battesimo di Cristo, opera condotta da Pasqualino de' Rossi. Nella terza colonna della chiefa dalla parte dell' Epiftola. è una testa dipinta in rame da Franceseo Ragufa. Il fepolero del Gisleni architetto fu fatto col pensiero del sig. Orazio Quaranta, col ritratto fatto da Ferdinando, di gran nome in genere di ritratti; e li due dipinti a olio, in un fepolero vicino ad una delle porte della chiefa verso Roma, sono di mano di Francesco Rosa: il sepolero di monfignor Rondanini è scultura, e disegno di Domenico Guidi, ed è vicino alla cappella de' Chigi. Sparfi per la chiefa fono altri depositi. Quello del cardinal Albani nell' ultimo pilastro nella navata destra è scultura di Gio. Antonio Paracca. Quello del vescovo tesoriere di Paolo III. nel braccio sinistro della crociata, è di Giacomo della Porta. Quello del marchese di Saluzzo è opera di Giovanni Batista Dosio .

Nella navata maggiore della chiefa fono diverfe Sante di flucco fopra gli archi, lavorate perfettamente da diverfi col difegno del Bernino. Le prime due a mano destra, entrando in chiefa, fono di Francesco Rossi, delle seconde la prima è del Morelli, la seconda del Naldini, le altre di Gio. Antonio Mari, e le ultime da questa parte di Francesco de' Rossi.

Nell' arcone, che corrifponde alla cupola, fono due Angioli, che reggono l' armed d' AlefSCULTURA, E ARCHITETTURA. 393
d' Aleffandro VII., del Raggi; ed entrando
nella nave traversa si vedono due organi
in forma bizzarra, e per di sotto ad ogni
uno è un Angiolo, ed un putto, che reggono le armi del medessimo Pontesice, lavori del detto Antonio Raggi.

vori dei detto Antonio Kaggi.

Rientrando nella navata, e seguitando il giro, le altre prime due statue di stucco sopra gli archi sono d'Antonio suddetto; quelle, che seguono, del Perone; le altre contigue, del medsimo Raggi; e le ultime, d'Ercole Ferrata; e li due Angioli dalle bande dell'occhio della chiesa sono di detto Ferrata. Le pitture dentro al coro sono del Pinturicchio.

La contigua porta Flaminia, ora detta del Popolo, si crede architettura del Bonarroto ma i più la credono del Vignola. Vi fono due fiatue de' fanti Pietro, e Paolo scolpite dal Mochi. Alessandro VII. in occasione, che venne la Maestà della Regina di Svezia in Roma, ornò la detta porta anche dalla parte di dentro col disegno del Bernino. La., guglia fu alzata nella piazza per opera del cavalier Domenico Fontana.

Fuori di questa porta circa un miglio sulla destra è la chiesetta di s. Andrea Apostolo, bella architettura del Vignola.

## DI S. MARIA PORTA PARADISI.

Uesta chiesa viene ad esser dietro allo spedale di san Giacomo degl' Incurabili, che su ingrandito nel 1628., e nel sine

#### STUDIO DI PITTURA

394 fine di esso si fece questa nuova chiesina in ottangolo con l'architettura d' Angelo Torrone, che per un legato del medico Matteo Caccia da Orte fu abbellita di pitture, stucchi, e bassirilievi di marmo.

Quello nell'altare a mano destra è scultura del Padre di Gio: Francesco de' Rossi; e l'altro incontro, col fepolcro del medico, è opera di Cosimo Fancelli . L'altro di mezzo ha una scultura di Francesco Brunetti . Le pitture della cupola fono di Piero Paolo Baldini: quelle di fotto fon di Lorenzo Greuter, e tutte le altre, de' medesimi. Al presente si vede adornato l'altar maggiore, e le sculture sono di Francesco Bolognese.

#### Drs. Rocco.

S Ubito scoperta la riva del Tevere, si ve-de incontro la chiesa suddetta, ch' ebbe la prima origine del 1500., e fu fondata dall' archiconfraternita di s. Rocco . Si cominciò la nuova fabbrica del 1657. con difegno, e parere di Gio: Antonio de' Rossi, ed affittenza d'alcuni della Compagnia, e particolarmente di monfignor Odoardo Vecchiarelli chierico di Camera, e primicerio.

Quivi nella prima cappella a destra è il fan Francesco di Paola dipinto da Antonio Amorofi . La feconda ha il quadro dipinto da Gio. Batista Gauli, che rappresenta. Maria Vergine, s. Rocco, e s. Antonio abate . La terza ha una tavola di Francesco da Castello, Fiammingo.

La

SCULTURA, E ARCHITETTURA. 395
La cappella vicino all' altar maggiore, dove è l'immagine di Maria Vergine, feoperta il 26. Luglio 1665, fu ornata di pietre, e marmi col difegno di Niccolò Menghino; e le pitture nella cupola fono del figlio d'Antonio Carofi Genovefe. L'altar maggiore, fatto fare dal card. Francefeo Barberini Decano, ha il quadro, che rapprefenta nostro signere con s. Rocco, e quantità d'appefiati per-terra, opera di Giacinto Brandi.

Nell' altare dirimpetto, che segue, vicino alla sagrettia, è s. Martino a cavallo, che da una parte del mantello ad un povero, lavoro condotto con buona maniera da Bernardo da

Formello .

Contigua a questa è la cappella di s. Antonio di Padova col quadro dipinto da Mattia Preti detto il cav. Calabrese; e le pitture nella cupoletta, e nelle lunette sono di Francesco Rosa.

La cappella del ss. Presepe è tutta rimodernata, ed il quadro di essa è d' un antico professore, si dice sorie di Baldassa Peruzzi, il quale per esser lato consunto dall' età, si si fatto ritoccare da un tal Giovanni, allievo del Baciccio, ma pati molto più; e quello di s. Vincenzo Ferrerio nell' ultima cappella è d'Antonio Crecolini.

Il bellissimo organo sopra della porta della chiesa, eretto per legato del Palma curiale, è molto stimato per il disegno, e per l'in-

taglio .

## PALAZZO COREA.

E RA prima posseduto da' sigg. Fioravanti, ora è passato nel march. Corea, ed è illuftre per esser posto sulle fondamenta del maufoleo d'Augusto, di cui se ne veggono ancora i vestigi nell' interno di questo palazzo, i quali non tralasciano di osservare i forestieri eruditi .

#### DI S. GIROLAMO DEGLI SCHIAVONI .

Lla nazione Dalmatina, o Illirica donò A Niccolò V. questa chiesa; e Sisto V. del 1588. la rifabbricò in miglior forma col difegno di Martino Lunghi il vecchio, e di Giovanni Fontana .

Il quadro del primo altare a mano destra, dedicato a Maria Vergine, fu dipinto da Giufeppe del Bastaro. L'ornato della seconda cappella è disegno di Pietro Bracci. La tavola dell' altare nella terza cappella, dove fono effigiati i fanti Metodio, e Cirillo, è di Be-

nigno Vang.

Nel muro dell'altar maggiore è rapprefentata la vita di s. Girolamo, opera d' Antonio Viviano, e d'Andrea d'Ancona: nella volta è s. Girolamo, creduto di Paris Nogari: il s. Matteo, in uno de' triangoli del catino, è di mano del cav. Guidotti; gli altri, di diversi,e vi lavorò anche Avanzino Nucci.

Nell'altare della prima cappella contigua dall' altro lato il medesimo Giuseppe del Bastaro dipinse un s. Girolamo; e in quella, che fegue,

Scultura, É Architettura. 397 fegue, rapprefentò nostro Signore morto, ed altre figure: le pitture nella volta sono d'Andrea d'Ancona.

Il quadro dell' ultima cappella è di Miche-

langelo Cerruti.

In faccia a questa chiesa, d'ordine dellas, m. di Papa Glemente XI. nell' anno 1704, fu fatto costruire per comodo universale su la ripa del fiume un agevole ricovero allesbarche, che ivi giungono, facendovi formare diversi gradini, ed altro ad uso di cordonata, acciocché si rendesse più facile il faliere, ei il discendere. Fu fatto il tutto con disegno d'Alessandro Specchi, allievo del cav. Carlo Fontana.

## PALAZZO BORGHESE

P Oco distante dalla chiesa suddetta di san disolano è il grande, e magnisso palazzo Borghesi, cominciato dal card. Dezza nell'anno 1590., del quale ne su architecto Martino Lunghi, il vecchio. Flaminio Ponzio feguitò quella parte più vicina a Ripetta. E' magnisso il cortile ornato di cento colonne di graniso massicce. Evvi una bella scala a lumaca ricavata da quella di Bramante nel Vaticano, che si la prima. Il palazzo della famiglia, ch' è dirimpetto, su architettato da Antonio de' Basissi.

Nel palazzo del Principe si vede quantità di statue, e pitture singolari, e fra l'altre a fresco molti fregi di stanze ricchi di figure, ornamenti, ve bizzarrie del P. Cosimo Cappuccho, che

398 STUDIO DI PITTURA dipinie a olio anche nelle mura della fala, molti fatti di Marcantonio, e Cleopatra. Diverfi paesi, e altri lavori a fresco sono di Giovanni Francesco Bolognese.

L' appartamento terreno, composto d' un gran numero di stanze, è pieno di quadri eccellenti, di cui il farne l'indice farebbe cofa troppo lunga; e fono di Raffaello, Tiziano, de' Caracci, e della loro scuola, e della Veneziana. Celebre è quello del Barocci, che rappresenta Enea, che fugge dall'incendio di Troja, intagliato da Agostino Caracci: un grandissimo quadro del Domenichino, pure intagliatos, in cui è il ripofo di Diana cacciatrice, e delle sue ninfe : uno simile del Lanfranco con una favola dell' Odissea: la sepoltura di Gesù Cristo di Rasfaello, e molti altri parimente infigni. Negli appartamenti fuperiori fono molti paesi dipinti sulla muraglia da Gaspero Pussino, da Gio. Francesco Bolognese, dal Tempesta, da Filippo Lauri &c.

DI S. ANTONIO DI PADOVA DE' POR-TOGHESI, S. LUCIA DELLA TINTA, ED ALTRE.

P Rima d'arrivare a s. Antonio, che è alla Scrofa, fi lafciano a man destra s. Gregorio, s. Ivone, dove si adunava il collegio de' signori Avvocati, e s. Lucia della Tinta, chiesa rimodernata ultimamente dal principe Borghese, e che usiziano buon numero di canonici, di molti de' quali egli ha la nomina.

Scultura, a Architettura. 399
Nel primo altare a mano destra sono dipinti i fanti Ignazio, e Francesco Saverio,
opera moderna; e nell' altro è essignita.
s. Lucia con buona diligenza. L'immagine
di Maria Vergine nell'altar maggiore è antichissima, e divota: in quello, che segue,
dall'altra parte sono coloriti due ss. Martiri.
e nell'ultimo, s. Antonio abate, lavoro anenell'ultimo, s. Santonio abate, lavoro an-

Nel tempo d' Eugenio IV. fu fabbricata dal card. Martinez de' Chiaves Portoghefe lachiefa di s. Antonio, e poi rifatta, e dabellita da' nazionali con una bella facciata, architettata da Martino Lunghi, il giovane.

tico, e toccato con franchezza.

A mano destra nel primo altare è dipinta s. Caterina con due altre Sante di buona mano; e nella cappella del Cimioi; che segue, diversi fatti di s. Gio. Batista, Angioli; ed altre figure a fresco. Il quadro a olio, che rappresenta il battessmo di Cristo, è di Giacinto Calandrucci Palermitano: la pittura la terale, che figura s. Giovanni, che predica, è opera di Ciccio Graziani Napolitano, eccellente nelle battaglie; e la natività del Santo incontro è di monsh Niccolal Lorenese: il busto di marmo del detto Cimini è d'Andrea Carrarino; e l' architetto della scappella fu Cefare Corvara.

Nell' altare della crociata, vicino alla fagrestia, è dipinta s. Elifabetta dal cav. Gaspero Celio. Nell' altare maggiore è un qua-

dro del medesimo Calandrucci.

Nell' altro braccio è la cappella della crociata, ciata, ornata per eredità del commendator Sampajo. La tavola è dello Zoboli, e le

Sampajo . La tavola è dello Zoboli , e l sculture laterali sono di Pietro Bracci .

Nella cappella feguente l'adorazione de' Magi è del Niccolai Lorenese; e nell'ultimo altare s. Antonio abate con altri Santi so-

no d' uno scolare del Conca.

Questa chiesa fu ridotta in forma maggiore, ornata di pitture, e sculture a spese della nazione; e tutto con architettura di Cristofano Scor, e sopraintendenza del sig. Paolo Falconieri cavalier dotato di molta erudizione, e peritissimo d'architettura.

#### DI S. AGOSTINO.

A chiefa de' Padri di s. Agostino su cominciata l' anno 1470., seguitata poi, e finita in più bella forma dal card. Estutevilla Protettore nel 1583., e ne su architetto Baccio Pintelli.

La fanta Caterina vergine, 'e martire inginocchioni con due Angiolini, che l'incoronano, che si vede nel primo altare della chiesa a mano destra, su colorita da Marcello Venusti; ed anche il s. Stefano, e s. Lorenzo dalle bande.

La cappella, che fegue, ha la volta dipinta a frefco con varie isforiette da Avarzino Nucci con i due profeti di sopra; il quadro nell' altare è copia del suddetto, cavata da un originale di Rassaello d'Urbino, che si dice esfere a Volterra, ma uno simile se ne conserva in Monte Cassino nelle stanze di s. Benedetto. SCULTURA, F ARCHITETTURA. 401 La beata Rita inginocchioni, dipinta nell' altro altare, è opera di Giacinto Brandi - Tueta la cappella è architettura di Gio. Batifia Contini: il iquadri da' lati fono di Pietro Lucattelli, allievo del Cortona, come anche la

volta con istorie della Beata.

Le pitture della volta nella cappella contigua sono di Giuseppe Vasconio . Sopra l'altare è un gruppo di marmo di Gesà Cristo, che dà le chiavi a s. Pietro , opera di Gio. Batista Cotignola . Ed a questa segue la cappella del Crocististo . Il s. Agostino nella crociata della chiesa è pittura del Guercino con li due laterali , opere eccellenti , ma guatte credendo di pulire; e le issoriette nella volta sono dello Speranza.

Allato a questa cappella è un piccolo altare, dove sono pitture notabili per l'antichità, ed incontro è il sepolero del card. Renato Imperiali, opera di Pietro Bracci.

La cappella di s. Niccola da Tolentino, vicino all'altar maggiore, ha la volta dipinta da Francefto Conti Romano. Il fan' Agoflino, s. Girolamo, e fant' Ambrogio, Dottori Latini, furono dipinti nella medefimavolta da Andrea d'Ancona: ed il quadro con l'effigie di s. Niccola, che tien fotto di fe il Mondo, il Demonio, e la Carne, e per di fopra altri Santi, è di Tommafo Salini Romano.

L' immagine miracolosa di Maria Vergine posta nell' altar maggiore, di ricche pietre, L 1 e di

<sup>\*</sup> Integliate dal Frey .

STUDIO DI PITTURA

402 e di belli scompartimenti ornato, architettura del cav. Bernino, è dono del fuddetto cardinale. Fu portata a Roma da certi Greci, creduta pittura di s. Luca . Degli Angioli fcolpiti fopra l' altare, uno fu cominciato da Pietro Bernino, e finiti tutti due da Gio: Finelli con difegno del detto cav. Bernino; e li puttini dai lati fono sculture in marmo del Canini, fratello di Gio: Angelo. I due putti fopra la porta del coro dalla parte del Vangelo fono del Bracci, e i compagni dalla parte dell' epistola son del Pincellotti .

Tutta la cappella, dove si conferva il corpo di s. Monaca dall' altro lato dell'altar maggiore, fu dipinta a fresco dal Novara, ma il quadro dell' altare è di Gio. Gottardi Faentino: l'altra vicina, dedicata a s. Agostino, e s. Guglielmo, fu colorita, con diverse istorie del Santo dal cavalier Lanfranco.

A questa contigua è la cappella de' signori Panfili, ricca, e maestosa, dedicata al medesimo s. Tommaso, il quale si vede nell' altare, che dispensa danaro, scolpito in marmo chi dice da Gio: Maria Baratta, e chi da Melchior Cafà Maltefe, e finito il tutto per caufa di morte da Ercole Ferrata . I due baffirilievi di stucco laterali sono di Andrea Bergondi . Nella fuddetta cappella lateralmente è il fepolero del card. Lorenzo Imperiali , del quale fece il difegno , e le sculture, che rappresentano la Morte, il Tempo, la Fama, ed il ritratto del cardinale, Domenico Guidi .

SCULTURA, E ARCHITETTURA. 403 Allato alla porticella di quella chica trovanfi due ritratti di Gafpero Sibilla, e dirimpetto allato alla porta della fagreflia son i ritratti del Panvinio, e del cardinal Noris, e quelto fu intagliato da Francesco Moratti Padovano.

Il quadro di san Giovanni da s. Facondo nell'altare contiguo è di Giacinto Brandi.

La fanta Appollonia nel quadro dell' altra cappella fui dipinta dal Muziano: le pittura dai lati, e nella volta fono di Francesco Rofa. Ne viene un'altra cappella con la tavola del cav. Conca; e la penultima cappella con l' Assinta di Maria Vergine, dipinta a olio nel muro sopra all' altare con Angioli nella volta; e tutto il resto, fu colorita da Guid' Ubaldo Abatini da Città di Castello. Ma ultimamente in vece dell' Assinta v'è stato posto il gruppo d'Andrea Sansovino, che rappresenta Gesà; la Madonna; e s. Anna.

Nell'ultima cappella una Madonna di Loreto con due pellegrini nel quadro dell'altare è opera di Michelangelo da Caravaggio; e le pitture dalle bande a fresco sono di Cristofano Casolani.

A piedi della chiefa è una statua di Maria Vergine, scolpita da Jacopo Sansovino.

Il profeta dipinto con due puttini in un pilafiro a mano manca è uno de più prodigiosi lavori di Raffaello d'Urbino, fatto a gara di quelli di Michelangelo Bonarroti .

Molte istoriette nel claustro, de' fatti del Ll 2 s. Dot-

<sup>&</sup>quot; Intagliato in rame da Cefare Fantetto .

40.4 STUDIO DI PITTURA

s. DOLTORE, sono d'Avanzimo Nucci. In questo
convento è una bella, e numerosa libreria,
lasciata da monsig. Rocca da Camerino, che
fu Sagrista di Palazzo, a benefizio, e comodo pubblico, e si apre la mattina. Ora poi è
stata cresciuta dal presente Padre Generale
Francesco Saverio Vazquez, con aver comprato per trenta mila scudi la rarissima, e copiosissima libreria del su cardinal Passionei,
che con la sua vasta erudizione l'aveva raccolta particolarmente ne' fuoi molti viaggi,
e pel corfo di sessanta anni.

Il medesimo Padre Generale ha abbellito tutta la chiefa, e rifatta la fagressia in forma più nobile, e acconiato il nuovo gran vaso della libreria, e fattovi le scansie per disporvi i libri. Il convento è rifatto tutto

col disegno di Luigi Vanvitelli.

## PALARZO BALDASSINI.

M Elchiorre Baldassini da Jest a tempo di Leon X. fece fabbricare questo bel palazzetto cot disegno d'Antomo da s. Gallo-Fece anche ornare di pilasti, nicchie, e altre architetture la sala, e tra este Perino del Vaga dipinse alcuni filosos, e puttini ; e negli spazi più ampli, storie Romane, e sopranun bel cammino la Pace, che brucia varie sorte d'armi. Rimane questo palazzetto di rimpetto alla Posta di Venezia nella strada, che dalla piazzia di s. Agostino va verso le monache di Campo Marzo.

## SCULTURA, E ARCHITETTURA. 405

#### DI S. MARIA DELL' APPOLLINARE .

A Driano Primo dedicò questa chiesa 2...
detto Santo, ed è unita al collegio Germanico, ed è una delle opere pie procurate da s. Ignazio Lojola, il quale Greg. XIII.
stabili con l'entrata per cento giovani, assistiti da molti Padri della Compagnia di Gesu;
e vi è Cura d'anime.

L' altar maggiore con la fua tribuna a frefco colorita era di mano di Niccolò Pomarancio, ma queste pitture sono perite nel rifabbicare ultimamente la chiefa sotto Benedetto XIV. Furono per altro intagliate in rame nel 1506, da Gio: Batista de' Cavalieri, e tampate in Roma da Bartolommeo Grassi, e contenevano la vita di esto s. Apollinare.

Nella prima cappella a man dritta la tavola dell' altare con s. Luigi Gonzaga è pittura del cav. Lodovico Mazzanti.

Nella feconda ha espresso nella tavola dell' altare una fanta famiglia il signor Giacomo Zoboli

La terza cappella ornata di marmi, e flucchi col difegno di Francesco Guidotti, ha full'altare la statua bellissima di c. Francesco Saverio scolpita da M. Le Gros.

Il quadro della prima cappella a mano manca con s. Gio. Nepomuceno è di Placido Costanzi.

La flatua di s. Ignazio nella terza cappella, ornata come quella a dirimpetto, è di Carlo Marchionne. La pittura a fresco nella volta della 406 STUDIO DI PITTURA della chiesa è di Stesano Pozzi. L'arme Pontificia, sopra l'arcone della cappella maggiore, è lavoro di stucco di Pietro Vanschefeld.

Il portico è stato ornato tutto di marmi, e postovi un' antica immagine della Madonna, e full' altare il ss. Sacramento. Gli Angioli sopra il frontespizio sono di Filippo de Castro Spagnuolo, e il quadro, che è a dirimpetto sopra il fonte battesimale, è di Gaetano Lapis da Cagli. Architetto della chiesa, e di tutta l'abitazione è stato il cav. Fuga.

La cappella fuddetta tutta ornata di ricchi marni fu costruita da Benedetto XIV. di sempre gloriosa memoria, col disegno del suddetto Fuga, e la tavola dell' altare è opera bella d' Ercole Gennari Bolognese, che rappresenta san Pietro, che consacra vescovo s. Apollinare, ed è stata espressa in rame.

#### PALAZZO ALTEMPS.

Dirimpetto all' Apollinare è il palazzo della nobiliffima cafa del Duca Altemps oriunda di Germania. Ne fu architetto Martino Lunghi il vecchio, come dicono molti, ma fi vede, che è più antico, e degli non fece altro, che raggiultarlo. Il cortile poi fembra polleriore alla fabbrica., ma cifendo d'una eccellenza maggiore, v'è chi lo crede di Baldassar Peruzzi; ed è uno de' più vaghi di Roma; e vi fono belle statue antiche, come anche per la scala, e per le stanze. In sala è un gran pilo fcol.

SCULTURA, ED ARCHITETTORA. 407 fcolpito a baiforilievo, e molte colonne di marmi nobili, tra le quali due di porfido, ful cui dorfo nel medefimo pezzo di marmo fono fcolpite a mezzo due teste molte rilevate. In una camera il Romanelli ha lafciata una bella prova del suo valore, dipignendovi Giove con Venere. Vi è una infigne cappella, dove è il corpo di s. Aniceto Papa, ornata di pitture dal cavalier Ottavio Leoni, e d'Antonio Pomarancio, e de usiziata come pubblica, e s'esndovi fin le campane.

#### PALAZZO DE' LANCELLOTTI .

I L difegno di questo palazzo, che su cominciato sin dal tempo di Sisto V., è di Francesco da Volterra, e poi finito da Carlo Maderno. La porta, e ringhiera è disegno del Domenichino.

Dentro di questo palazzo sotto i portici, nel cortile, per le scale, e camere sono molte belle antiche statue, bassirilievi, e teste di

marmo .

' Nelle volte dell' appartamento terreno fo-

no belle pitture a fresco.

Dirimpetto nella facciata d' una cufa è la favola di Niobe, pittura famosa a chiaroscuro di Polidoro, intagliata eccellentemente da., Gio. Batista Galestruzzi, e da altri.

#### DI S. SALVATORE IN LAURO.

A chiefa di s. Salvatore suddetta su sono data dal card. Latino Orsino, la quale, essendo poi bruciata, rifabbricaronla li canonici '408 STUDIO DI PITTURA nici in Alga di Venezia, col difegno d' Ottaviano Mascherini. Avendo poi Clem. IXsoppressa la religione de' detti canonici, la diede alla nazione Marchigiana.

La Pietà nella prima cappella a mano defira, e tutte l'altre pitture sono di Ginseppe Ghezzi. I due angioli di stucco son di Cammillo Rusconi, e l'architettura di quesa...

cappella è del Bizzaccheri.

Il quadro della seconda cappella di s. Carlo Borromeo con altri Santi è d'Alessandro Turchi Veronese; e quello passata la porta del fianco su colorito egregiamente da Pietro da Cortona \*, con l'istoria del santissimo Presepe, che su la prima opera, che lo facello conoscere per gran maestro. L'altar della crociata ha un quadro del cav. Ghezzi.

Nell' altar maggiore era un quadro, rappresentante la Trasfigurazione. di nostro Signore, opera di Gio. Serodine, ed il rimanente di Perino del Vaga. Ora ve n'è un altro di Gio. Peruzzini, dove è figurata la fanta Casa, portata dagli Angioli nella Marca. Gli Angioli di stucco son di Pietro Paolo

Campi .

Nella cappella, che fegue dall'altro lato, era un quadro col beato Lorenzo Giultiniani, dipinto dall' Albano con tanta maefiria, che da molti era fato creduto opera d'Agollino Caracci. Ora questo quadro è stato traportato altrove, e la cappella rimodernata, e nel quadro è figurato Crilto con s. Lutgarda da An-

<sup>&</sup>quot; Integliata da R. V. A. Ganden,

Scultura; E Architettura. 409 Angelo Massarotti Cremonese, e le pitture

a fresco sono pur dell' istesso.

Nell' altra, alla detta vicina, è il quadro della fanta Famiglia dello fteffo cav. Ghezzi, ma le pitture a frefco dai lati, e nella volta, e le due figure per di fuori fopra all' arco sono del detto Cozza.

Nell' ultima cappella è s. Pietro, opera dell' Antiveduto Grammatica, e i laterali fono di Gio. Odazzi: e nel quadro della fagreftia fi vede in scorcio un Cristo morto con la Vergine, condotto da Orazio Borgiani.

La pittura a fresco nella volta, e nella restata dell' oratorio che rappresenta le nozze di Cana Galilea, sono di Francesco Salviati.

## PALAZZO SACRIPANTI.

F U questo nobil palazzo della Casa Corsini, sabbricato col difegno di Bartolommeo Ammanati Fiorentino celebratissimo architetto, e scultore. Dirimpetto ad esso distuato il palazzo Olgiati, dove è una molto bella loggia, di cui su architetto Onorio Lunghi.

#### DI S. SIMBONE, ED ALTRE CHIESE.

N Ella chiefa di fanta Maria dell' Orfo dell' altar maggiore, e di fopra una Nunziata con due puttini, creduta di Girolamo Nanni. Oggi poi è rimodernata tutta, e vi M m è un

STUDIO DI PITTURA è un quadro nell'altare a mano deitra posto ultimamente, che è opera di Francesco Pavese.

Nella strada dell' arco di Parma è la chiesa di s. Simeone Profeta, che su sondata dal card. Lancellotti, ed abbellita nel 1610. A man destra della medessima è appeso il quadro, che stava nell' altar maggiore con la Circoncissone di N. S., opera del cav. Salimbeni, ch' è nella casa del Curato: e nell' altare, suddetto è una copia del medessimo quadro fatta da D. Pietro Sante Fanti curato della stessa chiesa, che poi su maestro di Cirimonie di Palazzo. Il quadro con s. Anna nell' altare dall' altra parte è di Carlo Veneziano.

DIS. MARIA DELL'ANIMA, S. NICCOLO DE' LORENESI, ED ALTRE CHIESE.

N El ritornare verso piazza Navona per la strada de Coronari, si lascia a mano destra ss. Simone, e Giuda, ed a mano manca san Salvatore in Primicerio, chiesa parrocchiale antica, e piccola, rifatta da fondamenti.

Voltando a mano deftra vicino a Torre Sanguigna, si trova la chiesna di s. Niccolò de' Lorenessi, dove a mano destra nell' altare è un quadro di Francesco Antonozzi.
Il quadro dell' altar maggiore, dov' è rappresentato il Santo con li tre fanciulli, è del Niccolai Lorenese, il quale nell' altro altare, che segue', dipinse s. Caterina con altre si-

gure,

SCULTURA, E ARCHITETTURA. 411 ge la volta, e i due quadri laterali. Un bel paese in fagrestia con varie figure è di Claudio Lorenese. Gli stucchi della chiesa sono di Gio. Grossi Romano.

Qui vicino è la chiefa dell' Anima, incominciata del 1400, per una lafcita fatta da un tal Gio. Pietro Fiammingo, ed ingranditamediante la liberalità della nazione Teutonica, per la quale vi è anche lo spedale.

La facciata non ha di notabile se non le porte di ordine Corinto, e di buona architettura, forse del vecchio Sangallo. Quella di mezzo è ricca per due colonne, e altreparti di quel bel marmo detto Porta santa.

Nel quadro del primo altare a mano destra è il santo vescovo Benone col miracolo del pesce, o pera di Carlo Saraceno; e nell'altare della cappella, che segue, è essignitata la Madonna col bambino, e s. Anna da Giacine to Gimigifani; le pitture però di sopra sono di Gio. Prancesco Grimaldi Bolognese. Il ritratto di marmo posto qui al sepolero del celebre cardinale Slusso è di mano d'Ercole. Ferrata.

La tavola , ch' era nella terza cappella con Maria Vergine, e altri Santi , fu dipinta da Giulio Romano , e volendola ritoccare Carlo Veneziano per effere fista offefa dall'inondazione del Tevere , piuttoflo fi guaftò da vantaggio , e fu polta full'altare di fagrefita. Oggi è full'altar maggiore , con avermuna del maggiore , con avermuna con la contra del maggiore .

M m

412 STUDIO DI PITTURA

le dato prima una vernice, che l' ha fatta annegrire, e fempre più deteriorare. Le iftorie della beata Vergine fatte a fresco, fono del Sermoneta; e la Pietà di marmo, che fla nell'ultimo altare, che segue, copiata da quella di Michelangelo, è opera di Nanni di Baccio Bigio scultor Fiorentino.

Il depolito d' Adriano VI. dentro la cappella maggiore fu fcolpito da Michelangelo Senefe, ajutato da Niccolò Tribolo Fiorentino ful difegno di Baldaffar Peruzzi. Le fculture di marmo del depolito del cardinal Andrea d' Auftria furono diligentemente condotte da Egidio della Riviera Fiammingo. In alto fono due quadri di Lodovico Stern.

Tutta questa gran cappella, dove fanno coro i preti di questo convitto, è stata ornata modernamente col disegno di Paolo Posi

Senese.

Alla porta di fianco, che va alla Pace, era dipinto a frefco un s. Criftofano d' otto braccia, bonifilma figura, ed in quest' operacera un romito dentro una grotta con una lanterna, che, come dice il Borghini nel Ripofo, era di Francesco Penni detto il Fattore, scolare di Raffaello, ma ora è mandato a terra, e possavi fopra una memoria sepotorale, e. dall'altra parte di detta porta è la memoria sepotaria di Luca Olitenio Custode della Vaticana.

Tutta la cappella dell'altra navata, dove è la tavola dell'altare con dentro rappreSCULTURA, E ARCHITETTORA. 413
fentato Crillo morto, e le Marie, fu colorita da Francefco Salviati. Le iflorie di
s. Barbara a fresco nella seguente cappella,
dove nella tavola è il ritratto del card. Nincfort, sono di Michele Cockier Fianmingo.

I freschi dell' altra, dedicata a Maria Vergine, son del medessimo: la tavola dell' altare è di Girolamo Nanni; e la natività di Gesù, e la sina circoncissone ne' muri laterali

fon di Marcantonio Baffetti .

Il quadro, dove è rappresentato il martirio d'un fanto vescovo nell' ultima cappella, 
è bell' opera di Carlo Veneziano: le pitture
di sopra a fresco sono di Gio. Mielle. Quivi
da prima aveva dipinto a fresco anche Pietro Testa. Li due depositi in due pilastri,
uno del Vander Eynde d'Anversa, l'altro
d'Adriano Uryburch con puttini bellissimi
sono del samoso Francesco Fiammingo.

Nel ricetto della fagressia è murato nellaparete un bassorilievo, che stava sopra il
fepolero del Duca di Cleves, dove si rappresenta Gregorio XIII. che dà lo Stocco al
Duca suddetto, che per esser molto diligentemente lavorato si crede piuttosto di Niccolò
de Mas, che d'Egidio della Riviera. Nella
fagressia, architettata da Paolo Marucelli,
i due quadri possi nella muraglia dalla partedell' Evangelio con istorie di Maria Vergine
sono del Morandi; e de' due dall'altra parte
uno è di Gio. Bonatti, e l'altro di Monsù
Alè Liegese con altre storie di Maria Vergine
Mm 3

. .... 3

414 STUDIO DI PITTURA ne. Le pitture a fresco nelle volte delle cappelle della medesima fagrestia sono del medesimo Alè; e l'Assunta di Maria Vergine, dipinta a fresco nella volta, è del Romanelli.

### DI S. MARIA DELLA PACE.

Questa chiesa di si bella forma in si poco fito fu col difegno di Baccio Pintelli Fiorentino fabbricata da Sisto IV., che ordino, che si chiamasse sinto IV., che ordino, che si chiamasse sinto annici Regolari Lateranensi, che vivono sotto la Regola di s. Agostino; e del 1611. Gasparo Rivaldi nobile Romano sece fare la tribuna con belli lavori di marmo, di pitture, e succhi donati. Fu poi rimodernata la chiesa per di dentro, e di fuori, e ridotta nella presente bella forma nel Pontificato d'Alessandro VII. ol difegno di Pietro da Cortona, in che, diede saggio del suo gran sapere.

Il quadro di bronzo nella prima cappella., a defira è opera di Cosmo Fancelli; s la statua di s. Caterina col sepolero, dove sono due puttini diligentemente scolpiti, è pur sua fatica s l'altra statua, che rappersenta s. Bernardino col sepolero, e puttini verso la por-

ta, è d' Ercole Ferrata .

Lé pitture sopra alla detta cappella dal cornicione della chiesa in giù sono del gran. -Rasfaelle d'Urbino, e benchè abbiano patito asia inel volerle ripulire, quel che si vede, è stimabile. Sopra al cornicione dipinse il Rosso Fiorentino.

L' An-

SCULTURA, E ARCHITETTURA. L' Annunziata, ch' era fopra l'altar della cappella seguente, fatta fare dal card. Cefi, era opera di Marcello Venusti : il quadro però, che vi è oggi, dove è figurata Maria Vergine, Gesù, e s. Anna, fu fatto da Carlo Cesi . I quattro quadretti ne' ripartimenti della volta fono del Sermoneta; e le fepolture laterali con le statue son di Vincenzio de' Rossi da Fiesole, del quale si tiene, che sia anche il restante; ma per verità i grotteschi eccellentemente scolpiti sono di Simon Mosca, singolare in simili lavori.

Le pitture per di fuori sopra la medesima cappella fono di Timoteo della Vited' Urbino,

ma in cattivissimo stato .

La cappella di monfignor Benigni, che segue sotto la cupola passata la porta di fianco, ha il quadro con s. Gio. Evangelista, e l' Angiolo, colorito dal cav. d'Arpino . Il quadro grande di fopra con la visitazione di s. Elisabetta, e quantità di figure, è di Carlo Maratti .

Nell' altra cappelletta contigua de' fignori Olgiati è dipinto il battesimo di N. Signore da Orazio Gentileschi con tutto il rimanente. Dai lati sono due quadri di Bernardino Mei Senese, che il Baglioni attribuisce al medesimo Orazio . Per di sopra, l'istoria di Maria Vergine, quando va al tempio, con molte figure, e fra le altre un gentiluomo vestito all' antica, che scendendo da cavallo, porge l'elemofina ad un povero tutto ignudo, è opera affai stimata di Baldassar Peruz-Mm4

416 STUDIO DI PITTURA
zi, ma ch' ha molto patito. Ne' pilattri
della cappella maggiore è da una banda dipinta s. Cecilia, e s. Caterina da Siena; e
dall'altra s. Agoftino, e s. Chiara da Lavinia Fontana. Dalle bande dell'altare l'annunziazione, e la natività della Vergine furono dipinte a olio fopra lo fineco dal cav.
Pafignano; tutte le pitture per di fopra fon

di Francesco Albano; e le due statue della Pace, e Giustizia, poste sopra il frontespizio

di detto altare, fono di Stefano Maderno.

Segue la cappella del Crocififio. Da' lati
fono due mezze figure, la s. Maria Maddalena fi crede del Gentilefchi; l' altra del cavalier Salimbeni, e le pitture a frefco del
medefimo. Il quadro grande per di fopra.
con la natività di Maria Vergine è del cavalier Raffaelle Vanni, il giovane. La pittura
nella lanterna della cupola è di Francefco
Cozza, il quale aveva dipinta anche tutta la
cupola, avanti che fi rimodernaffe.

Nella tavola dell' altare della cappella contigua è la natività di N. Signore, opera filmabile del Sermoneta, con la sa. Trinità, ed alcuni altri Santi all' intorno. Il quadro grande fopra la cappella col transito di Maria Vergine, e gli Apostoli con altre figure è di Gio. Maria Morandi \*.

Rientrando nella navata la tavola dell' altare nella prima cappella de' fignori Mignanelli con il fan Girolamo è di mano del Venusti, ma si crede da alcuni, che il Bo-

<sup>·</sup> Intagliato da Pietro Aquila .

SCULTURA, E ARCHITETTURA. 417 Bonarroti gli facesse il disegno. Le pitture di sopra con l'istoria d'Adamo, ed Eva, figuroni maggiori del vivo, sono di Filippo Lauri; e la testa di marmo a man destra... dell'altare, ritratto di monsignor Girolamo Giustini da Città di Castello, avvocato concistoriale, è di Vincenzio da Fiesole.

Il s. Ubaldo dipinto nell' ultimo altare coa due altri fanti canonici Lateranenfi fon di Lazzaro Baldi. Di fopra le forie del Testamento Vecchio, con alcune figure grandi, sono opere di Baldassarre Peruzzi da Siena.

Le quattro figure di flucco, due fopra la l'arco della cupola, le altre fopra la porta della chiefa, fono del Fancelli, fatte col difegno di Pietro da Cortona; e le istorie diverse di Maria, che sono dipinte nel claustro arche di Maria, che sono dipinte nel claustro al Pesero.

Vi si rimira anche il bel deposito del card.

Flaminio del Taja Senese.

E ammirabile la facciata, e il portichetto di questa chiesa, e l'ornato tutto dellapiazza, fatto col disegno del Cortona, ove mostrò il suo grande ingegno in un sto si piccolo, e obbligato da due strade, e dallaporte, e dalle sinestre delle varie contigue case, le quali sono state ridotte in uguaglianza, e in simetria.

DI S. BIAGIO DELLA FOSSA, E SS. PIETRO, E PAOLO DEL GONFALONE.

LA chiefa parrocchiale di s. Biagio non molto lungi da monte Giordano, palazzo già del card. Orfino, oggi de' figg. Gabbrielli, fu rimodernata da Agostino Albertini Romano curato nel 1658. Nella fia facciata è la figura del medesimo s. Biagio del cav. Paolo Guidotti, ma poi ridipinta.

Il quadro dell'altare a mano destra cons. Niccolò e li tre putti, e de in aria Maria. Vergine col Figlio, è del medesimo Guidottis quello dell'altar maggiore con s. Biagio, e quantità di figure, fu fatto con suo disegno da un fuo allievo; e la Pietà nell'altro altare è bella copia, che viene dal Caracci, se-

condo l' opinione di molti .

Di qui feguitando verfo Banchi, e quindi entrando in firada Giulia, fi trova l'oratorio de'ss. Pietro, e Paolo del Gonfalone vicino alle carceri, che è unito alla chiefa di fanta Lucia. In effo fi vede la cena di nostro Signore con gli Aposfoli, e l'istoria di Cristo, che porta la croce, opere di Livio Agresti. La pittura di Gesti condotto a Caifas è la più bell'opera di Rassiello da Reggio.

La rifurrezione del Salvatore, istoria grande, e copiosa, è di Marco da Siena; ed anche le due figure di sopra, che rappresentano

due Virtù son del medesimo .

L' incoronazione di fpine, e l' Ecce Homo, fono opere di Cefare Nebbia, e l' istoria...

tes

della

SCULTURA, E ARCHITETTURA. 419 della flagellazione, con le Virtà di fopra, fu a fresco espressa da Federigo Zuccheri.

> DE' SS. FAUSTINO, E GIOVITA, S. MARIA DEL SUFFRAGIO, E S. BIAGIO DELLA PAGNOTTA.

Glulio II. principiò un gran palazzo col difegno di Barmante, come dice il Vafari nella fua Vita, e non del Bonarroti, come altri ha feritto, per collocarvi i tribunali di Roma, e se ne vedono i vestigi nelle case contigue alla detta chiefa de's s. Faustino, e Giovita, e quella di s. Biagio. Parte d'esto si preso dalla nazione Bresciana, e fabbricatavi questa chiefa col titolo di questi Santi. Della chiefa fatta ultimamente ne su architetto il cavalier Carlo Fontana; e li due Santi in alto sono di Francesco Gozza.

Il quadro dell' altar maggiore, dove sono effigiati i due santi Protettori della Nazione; si crede dello stesso Cozza; e la s. Anna nel suo altare è della scuola del Baroccio.

L'anno 1592, fu ilituita da pie persone la Compagnia del Suffragio, che su poi approvata da Clemente VIII.: e del 1616, su sabricata la chiesa, ch'è stata rifatta da' sondamenti con disegno del cav. Rainaldi.

A mano destra, entrando in chiesa, nella prima cappella è il quadro con l'adorazione de' Magi con due astre istorie di Maria Vergine da' lati, tutte opere di Gio. Batisha Natiali Cremonese, come anche le pitturenella volta.

Ħ

Il quadro dell' altare della cappella, che fegue, è di Giuseppe Ghezzi, dove effigiò s. Giuseppe, s. Domenico, e Maria Vergine col Bambino. Uno de' laterali, dove si rappresenta Abramo in atto di sagrificare, è opera di Girolamo Troppa; l'altro incontro con la visione di Giacobbe è del Calandrucci.

Nella cappella contigua è full' altare un immagine di Maria Vergine, e da' lati due quadri, in uno si rappresenta la natività di Maria Vergine, nell'altro l'adorazione de' Magi, coloriti da Giuseppe Chiari: li stucchi, e ritratti di marmo, fono fatiche di Paol Naldini; e le pitture nella volta fon di Niccolò Berrettoni . L' architettura di questa

cappella è di Gio. Batista Contini .

Il quadro nell' altare della cappella maggiore architettata dal Rainaldi, dove è Maria Vergine in aria, e gli Angeli, che portano in Paradifo le Anime del Purgatorio. è fatica di Giuseppe Ghezzi: e i due laterali con la rifurrezione di Lazzaro, e Daniele nel ferraglio de' leoni, con tutto il restante, che si vede dipinto nella volta, sono opere del cavalier Benaschi Piemontese .

Dall' altra parte dell' altar maggiore nella cappella del ss. Crocififo fono da' lati due quadri creduti del Lanfranco: e in quella, che fegue, il quadro con s. Francesco, es s. Carlo, e altre figure è copia da uno di Guido Reni . Nell' ultima è il quadro di monsù Danielle Fiammingo, con s. Giacinto, s. Caterina, Maria Vergine con Gesù,

Scultura, E Architettura. 421 Angeli, e altre figure; e i quadri laterali con le pitture nella volta sono di Gio. Batista Cimini Palermitano.

Sopra la porta principale della chiesa per di dentro è appeso un quadro, che figura le Anime del Purgatorio, lavoro di Gio. Bati-

sta Bracelli Fiorentino .

In detta chiesa si rimira la memoria sepolcrale del card. Alessandro Gaprara Bolognese.

Nella chiefina di s. Biagio della pagnotta, che è pure in strada Giulia, sono dipinti due Angeli, ch' adorano il Santifimo, con altri puttini da Pietro da Cortona, allora, giovanetto. La pittura, ch' è nella facciata, si crede o d'Andrea Sacchi, o dell'Albano.

La facciata è disegno di Gio. Antonio Per-

.

# PALAZZO SACCHETTI.

I L difegno di quesso grande, e comodo palazzo è di Antonio Sangallo, fatto per sua propria abitazione, il quale dopo la sua morte passò in mano del card. Gio. Ricci di Montepulciano, che lo fece finire, ed accrescere mediante la direzione di Nanni Bigio architetto Fiorentino, ed ornare di pirture da Cecchino Salviati, che dipinse acirceo nella galleria alcune principali azioni di Davidde di maravigliosa bellezza e quanto al disegno, e quanto al colore per ten diminonio di Rassiel Borghini, e di altri che parlano di lui. Il suddetto palazzo su poi comprato dalla casa Cevoli, e poi dalla famiglia Acqua-

Acquaviva, e da questa è passato nella Casa. Acquaviva, e da questa è passato nella Casa. Sacchetti, che di presente lo possede e. Vedevansi ivi oltre le suddette pitture, molti altri quadri coloriti a olio per mano de' più s'amosi pittori, come pure busti, e teste di marmo antiche e moderne, con tavole di pietre sine, e daltre cose rare, e preziose. Ma i quadri sono ora nella galleria di Campidoglio, e i busti passaron in mano del marchese Lucattelli.

### DI S. GIOVANNI DE' FIORENTINI .

El 1488. la Compagnia della nazione Fiorentina principiò la fabbrica di quefta chiefa, che è in capo di strada Giulia. Ne fece tre difegni Michelangelo Bonarrotì, e ne su si celto il più maraviglioso, e fattone il modello, che si conservò nel vicino loro oratorio fino al 1720. ma poi è perito, e non su efeguito per la troppa spesa. Ne fece un altro chi dice il Sansovino, e chi Giacomo della Porta, che su messo in efecuzione nel modo, che si vede.

La facciata vi fu fatta fare da Clemen XII. col difegno d'Aleifandro Galilei. Le due ftatue, che fono coricate ful frontespizio della porta maggiore, sono belle sculture di Filippo Valle.

Valle

Nella prima cappella a man destra è il quadro con s, Vincenzio Ferrerio in atto di predicare, creduto del Passignani; e l'altro da un lato, dove è s. Giovanni Batista a federa

SCULTURA, E ARCHITETTURA. 423, dere in aria, e di fotto la città di Firenze, è.

opera del Pieri.

Il quadro della seconda cappella cons. Filippo Benizi è fatto in Firenze. Nella,
terza cappella il s. Girolamo è di Santi Titi.
De' due laterali quel, dove è il Santo, che,
serive, è del Cigoli, l'altro è del Passignani. Le
pitture a fresco son di Stefano Pieri. Nella
quarta il quadro con la Madonna, Gesù, e
s. Filippo Neri era opera di Carlo Maratta,
ma su trasportato a Firenze dal Principe Ferdinando di Toscana, e lasciatavene una buona copia.

Il quadro dell'altare nella cappella de'figg. Nerli, che è nella crociata della chiefa, con due fanti Martiri condannati alle fiamme, è

opera di Salvator Rofa.

Nella cappella vicino all' altar maggiore, e dedicata a Maria Vergine, le iftorie laterali con la natività, ed il transito di esta, sono opere d'Anastasso Fontebuoni, ed il refiante su colorito da Agostino Ciampelli.

La cappella maggiore è un gloriofo monumento, e splendido della casa Falconieri. E Fu fabbricata con l' architettura di Pietro da Gortona, come dice il Baglioni nella Vita di Carlo Maderno; e poi per causa di morte del Cortona la prosegul Ciro Ferri. Lesculture nell'altare, dove si rappresenta il Battesimo di Cristo, sono opere d'Antonio Raggi: la statua da uno de' lati, che rapprefenta la Fede, è d' Breole Ferrata; e quella dall'altra parte, che è la Carità, fu scol-

pita da Domenico Guidi: li stucchi rapprefentanti giovani con medaglioni, che si vedono da' lati, fono di Filippo Carcari, Pietro Senese, Francesco Aprile, e monsù Michele Anguier Piccardo: delle Virtù però fopra gli ornati dell' altare fuddetto, una è del detto M. Michele , l' altra di Leonardo Reti. Nelle pareti di detta crociata fopra due porte fon due memorie sepolcrali; quella di monsignor Corsini è dell' Algardi, e l'altra di monfignor Acciajoli è d' Ercole Ferrata.

Del Crocifiso di metallo nella cappella de' fignori Sacchetti, che è dall' altra parte dell' altar maggiore, nè formò il modello Prospero Bresciano per gettarlo; ma prevenuto dalla morte fu gettato da Paolo s. Quirico Parmigiano. Le pitture da' lati nella volta, e da per tutto con diversi fatti di Gesù Cristo, sono del Lanfranco. Nella cappella de' figg. Capponi, che è nell'altro braccio di croce della chiefa, è il quadro con s. Maria Maddalena portata dagli Angeli, opera di Baccio Ciarpi, maestro di Pietro da Cortona, e allievo di Santi di Tito. Altri dicono, che sia d'Alfonso Petrazzi Senese scolare del Vanni.

Segue la cappella di s. Francesco, effigiato nel quadro dell' altare da Santi fuddetto . L' altre pitture, che quivi fono, furono fatte da Niccolò Pomarancio. Nell' ingresso di questa navata laterale sono due depositi di marmo', uno di monfignor Samminiati fcolpito da Filippo Valle, e l'altro del marchese Alef-

SCULTURA; E ARCHITETTURA. Alessandro Capponi lavoro di monsù Slotz,

e difegno del cav. Fuga .

La cappella contigua di s. Antonio abate ha il quadro col Santo in terra morto, dipinto dal Ciampelli. Le pitture a fresco con l' istorie di s. Lorenzo nella volta sono d' Antonio Tempesta; e i due quadri grandi dai lati, con fatti di s. Pietro, e s. Paolo, fono di Gio. Angelo Canini.

Il quadro grande, dove si rappresenta la predica di s. Gio. Batista, appeso da un lato della porta di fianco, vien creduto opera del Naldini : e l' altro nella cappella , che fegue, con fanta Maria Maddalena de' Pazzi è del Corradi Fiorentino, del quale fono anches. Giuseppe, e s. Anna da' lati. Le istorie di s. Egidio a fresco sono di Gio. Cosci con tutto il restante.

Il s. Sebastiano morto con altre figure, effigiato nell'ultima cappella, è opera di Gio. Batista Vanni Fiorentino

### PALAZZO ALBERINI &c.

D Rima di giugnere alla chiesa di s. Celso, e poco distante da essa è il palazzo fabbricato da Gio. Alberini cavalier Romano col difegno di Giulio parimente Romano, ch' è stimato uno de' palazzi singolari per l' architettura. V' è una loggia dipinta da Gaspero Celi .

In faccia a questo palazzo è quello già di Gio. Gaddi , poi di Roberto Strozzi , adesfo posseduto de' signori marchesi Niccolini, NB

e Giugni. L'architettura di questo bel palazzo è di Jacopo Sanfovino Fiorentino, ed è molto apprezzata. È ripieno di statue, e d'altri marmi antichi, particolarmentenel fondo del cortile è quel gruppo di Venere, e Marte, tanto lodato dal Vasari, scolpito dal Moschino figliuolo di Simon Mosca anche egli celebre scultore. Ma per esfere questo gruppo poco modesto è stato fafeiato da un tavolato in maniera, che non si possa vedere.

DI S. MARIA DELLA PURIFICAZIONE, S. CELSO E GIULIANO IN BANCHI.

I N Banchi fi vede la prima chiefina suddetta, dove è di notabile, e di divozione una immagine antica della Madonna sintissima nell'altare, e la Circoncissone del Signore figurata nel sossitto, ch'è assai bella, ed è creduta della scuola di Giulio Romano.

La collegiata parocchiale di s. Cello fu fondata , quando furono trasferiti a Roma da Antiochia li corpi del fuddetto Santo, e di s. Giuliano ; e Clemente VIII. diede licenza, che quà fi trasportaffero da fan Paolo fuori delle mura. Ella fu rinnovata da' fondamenti nel Pontificato di Clemente XII. Il quadro della prima cappelletta a man dritta, che rapprefenta s. Cornelio Papa, è di Gaetano Lapis da Cagli. La Madadlena nella feconda è pittura d'Emmanuel Alfani. La tavola dell' altar maggiore è di Pompeo Battoonia.

n. S. Cello, che rifuicita un morto fu efpresso da Giacomo Triga in un quadro latetale, e quello dall'altra parte è di Francesco Caccianiga. All'altra di s. Liborio dipinsce questo Santo il Valeriani, e il quadro del fonte battessmale è di Giuseppe Ranucci.

PONTE SANT' ANGELO . Elle due prime statue nel ponte s. Angelo qui vicino ; il s. Pietro è opera del Lorenzetto; il s. Paolo di Paolo Romano, fattevi porre da Clemente VII. che fece allargare, e rifare la bocca del ponte, il quale da Clemente VIII. nel 1598. fu ristorato ; poi Urbano VIII. riaprì gli ultimi archi, e ultimamente Clemente IX. con difegno, e architettura del cavalier Bernino, oltre d' avergli rifatto le fponde , fopra ogni piedistallo fece drizzare statue d'Angioli di marmo bellissime, scolpite con diversi misteri della. passione di nostro Signore. L' Angiolo, che fostiene la colonna fu scolpito con gran. maestria da Antonio Raggi . L' altro , ch'ha in mano il Volto fanto, è di Cofimo Fancelli. Quello, che tiene i chiodi, è di Girolamo Lucenti . La croce sostenuta da un altr' Angelo, è di Ercole Ferrata, Uno, che tiene la lancia, fu terminato da Domenico Guidi. L' altro con la frusta è di Lazzaro Morelli ; e quello, che tiene i dadi, è di Paolo Naldini. L'Angiolo, ch' ha le spine, è del medesimo Naldini . L' altro , col titolo della Croce , è del cav. Bernino. E l'ultimo, che sostiene la spugna, è d'Antonio Giorgetti.

Nn 2

DI s. ANGELO, s. ANNA &c.

P Affato il ponte, e il castello, ch' era... fepolcro d'Adriano Imperatore, si volta a mano destra, dove sono molte chiese piccole, e fra le altre s. Egidio, s. Pellegrino, e la Madonna delle Grazie, che su ristabricata in buona forma dal card. Lanti del 1618. e nell' altare dalla parte dell' Evangelio del maggiore è un quadretto con l'Ascensione, fatto con buon gusto.

Vi si vede anche s. Angelo, chiesa sondata da s. Gregorio Magno, ed eretta in parrocchia l'an. 1564. Nell'altare a man destra si venera il ss. Crocissiso; e nel maggiore è dipinto s. Michele Arcangelo da Gio. de'Vecchi.

Nella cappella dall'altro lato, è un' immagine di Maria Vergine, colorita a frefco da Gio Batista Montano della Marca. La pittura per di fisora pure a fresco sopra all' arco, dove si rappresenta la traslazione della medesima immagine, si crede dell' istesso; e gli Angioli intorno alla Vergine sono pitture moderne.

La chiefa di s. Anna de' Palafrenieri, che è vicina al palazzo Vaticano, fu eretta da' palafrenieri del Papa del 1575. il tutto con P architettura di Giacinto Barozzi, che fi fervi del difegno di Giacomo fuo padre: molti però dicono, che fia difegno del Bonarroti. V' hanno fatto ultimamente un bel soffitto dipinto. Nel primo altare a mano defira è figurato si Carlo i nel maggiore s. Anna,

SCULTURA, E ARCHITETTURA. 429 opera di buon guito; e nell'altro è un quadro moderno con un fanto Abate. Le pitture a fresco sopra le porte son d'Ignazio Stern.

#### DI S. MARIA TRASPONTINA .

D' Ordine di Pio IV. fu fondata dal cardinal Aletiandrino quefta chiefa nel 1363. Nel Pontificato di Sifto V. fu ornata con variato difegno, e riufel vaga; il tutto dal Paparelli architetto, e da Ottaviano Mafcherini. La facciata fu cominciata da Giovanni Saluftio Peruzzi, figliuolo di Baldatlarre da Siena.

Nella prima cappella a mano destra, doctata dalla compagnia de' bombardieri, è il quardo con s. Barbara dipinto dal cav. d'Arpinot e le pitture della volta, e l'istorie del martirio di detta Santa son di Cefare Rosetti Romano col disegno di detto cavaliere.

L'altra cappella ha il quadro con s. Canuto, di monsu Danielle; e la volta, e le lunette a fresco son d'Alessandro Frances, In quella, che segue, è la Concezione di

Maria Vergine del Muziani.

L'opera a frefco nella quarta con vari fatti della Paffione, ed altre figure, è del cav. Bernardino Gagliardi, opera affai debole; e dai lati del Crocifitto, che è nell'altare, fono dipinti Maria Vergine, e s. Giovanni, figure affai buone.

Segue la dedicata a s. Alberto Carmelitano, di-

dipinto nel quadro, opera d'Antonio Pomarancio con tutto il reftante a fresco: ed il quadro nell' altare della crociata con Ma-Vergine, e Gesù, e s. Maria Maddalena de' Pazzi, è di Gio: Domenico Perugino, del quale sono anche gli angoli della cupola.

L'altar maggiore fu racconciato ultimamente col difegno del cav. Carlo Fontana, dove sono molti Angioli di succo, che sotengono un' immagine di Maria Vergine, e fopra le porte del coro si vedono quattro Santi della Religione Carmelitana pure di flucco, opere di Leonardo Reti, come anche le statue di marmo.

Nell'altare dall'altra parte della crociata è dipinta Maria Vergine, ed un Santo della Regione. Nella cappella, che fegue, il quadro di s. Angelo Carmelitano, con tutto il restante a fresco, è di Gio: Batista Ricci.

La volta dell' altare di s. Andrea Corsini

fu dipinta da Biagio Puccini.

12

Il quadro della cappella contigua con., s. Terefa è del medefimo Ricci, che dipinfe anche l'altra vicina, dove nell'altare fono rapprefentati i fanti Pietro, e Paolo, con altre opere a fresco.

Sant' Antonio Abate nell' altare, che fegue, si tiene per opera dell' Alberti: dai lati è un s. vescovo, ed un s. Seballiano, sigure assa buone, e ben colorite. Il s. Michele Arcangelo nell'ultinia cappella era del Procaccino; ora v' è la copia.

# SCULTURA, E ARCHITETTURA. 431

DI S. GIACOMO SCOSSACAVALLI.

P Oco lontano da questa è la chiesa di san Giacomo, detta Scotsacavalli.

Nel quadro dell' altare a mano destra la Circoncisione è disegno del Novara, dipinta da un suo allievo; come anche il quadro dell' altar maggiore con la cena degli Apostoli; ed il tabernacolo di pietra Affricana su satto da Gio: Battila Ciolli.

Il quadro dell'ultima cappelletta con la nafeita di Maria Vergine è bell'opera del Novara fuddetto ; e le pitture a fresco si dicono di Cristosano Ambrogini, come anche

quelle nella facciata della chiefa.

L'oratorio contiguo fu eretto dall' archiconfraternita nel 1601., dove fopra l'altare, che è difegno di Gio: Batista Cerofa, sta un quadro con dentro effigiato s. Sebalfiano dal cavalier Paolo Guidotti, detto il Borghese da Lucca; sopra la volta è un Dio Padre, e nei lati i quattro Dottori Latini, opere di Vespassano Strada Romano.

#### PALAZZO GIRAUD.

Uesto palazzo su nobilmente sabricato con la facciata tutta incrostata di belli travertini dal cardinale Adriano di Corneto col disegno di Bramante, fuori che la porta ch' è modernissima, e d'un gusto soloto lontano da quello di Bramante. Fu poi posseduto da' Re d'Inghilterra, finchè non abbandonarono la Fede cattolica. Passato in mano della della della della

della Camera Apostolica lo vendè per 14. mila scudi al Marchese Giraud.

Passato subito il palazzo suddetto sul canto della piazza di s. Giacomo, andando verso san Pietro, si vede il palazzo già del Costa, ora de' sigg. Colonna, architettato dal celebratissimo Baldassar Peruzzi.

#### PALAZZO ACCORAMBONI.

P U edificato questo palazzo, ch' è proffimo a' portici di s. Pietro, dal cardinal Girolamo Rusticucci col difegno di Carlo Maderno, e dipoi passò in potere de' sigg.Accoramboni; dove sono de'quadri riguardevoli.

### PALAZZO VATICANO PONTIFICIO.

I tralascia la descrizione di questo vastissi-J mo palazzo, ripieno di maraviglie stupende in ogni sua parte, talchè si può chiamare il tesoro delle belle arti, nel quale sembra, ch' elle abbiano fatto a gara per far mostra della loro eccellenza; perche per pienamente e degnamente descriverlo farebbe d' uopo l' impiegarvi molti volumi . E chi ne volesse dar qualche cenno in compendio, bisognerebbe aggiungere un altro tomo a. parte; il che pure non si farebbe tralasciato di fare, se come abbiam detto a principio a c.23., non l'aveffimo già dato alla luce fin dall' an. 1750. da' nostri torchi col titolo di Descrizione del Palazzo Vaticano Gc. In Roma 1750. in 12.

VILLE

# SCULTURA, E ARCHITETTURA: 433

#### VILLE

Villa Medicea nel Monte Pincio, oggi detta alla Trinità de' Monti.

Q Uesto luogo su cominciato ad ornare magnificamente dal cardinal Giovanni Ricci da Montepulciano verso il mezzo del sesto decimo secolo .con disegno d' Anniba-le Lippi, e venuto poi nelle mani del cardinal Ferdinando de' Medici, su mirabilmente accresciuto, com' ora si vede.

La facciata, che guarda il gradino, si crede architettata, e ornata con la direzione del Bonarroti . Vi fon posti busti , e statue, e bassirilievi di marmo rappresentanti sacrifici, giuochi, cacce, ed altre antichità. Sonvi ancora le statue di quattro Re prigionieri, due delle quali fono di porfido. Sonvi due leoni di eccellente lavoro, uno de' quali è di Flaminio Vacca, non meno eccellente dell'altro di Greça scultura. Vi si veggono di bronzo le statue di Mercurio, e di Marte, e nel portico alcune Sabine facerdotesse di Romolo, un vaso antico mirabilmente intagliato a bafforilievo col fagrifizio d' Ifigenia; e fopra la porta una testa di Giove Capitolino, ed un' urna bellissima d' alabastro.

Nella fala, e nella galleria fi offervano alcune colonne di marmo nobile di varie forte, e le immagini di marmo d' Antonino Pio, e di altri Imperatori, oltre due teste

di bronzo, e due Fauni, e una bella statua di Venere, un' altra di Ganimede, un' altra di Bacco, e una d' Ercole, e altre statue con molti busti di famosi guerrieri.

Il fosfitto del secondo piano è dipinto da fra Sebastiano del Piombo, ed il fregio è co-

lorito da varj profesiori eccellenti .

Nel fuddetto appartamento fi offervano bellissimi tavolini di pietre preziose, e rare, come pure quadri di Scipion Gaetano, del Bassano, e di Andrea del Sarto.

Nella piazzetta dinanzi a questo palazzo giacciono due grandi conche di granito orientale, forse le maggiori, che sieno in Roma, quì trasportate dalle terme di Tito, e poco quindi lontano un antico Egiziano obelisco.

In questo stesso giardino è un gruppo bellissimo di statue di marmo staccate l' una. dall' altra, rappresentante la favola di Niobe,

### Villa Strozzi ful Viminale .

N On lungi dalla Villa Montalto è fituata questa del signor Duca Strozzi Principe di Forano, dov' è un bel casino, disegno di Giacomo del Duca, con giardino ornato di statue . Vi sono due urne di verde antico collocate nel vestibolo, due Veneri, e due gladiatori, e altri marmi antichi, e alcune statue moderne di Pietro Bernini padre del cavalier Lorenzo. Fu prima questo casino de' signori Frangipani, comprato poi da Leone Strozzi

Villa

# SCULTURA, ED ARCHITETTURA: 435.

Villa Giustiniani sul monte Celio .

S Ul canto dello stradone di s. Gio: Laterano, che conduce a s. Maria Maggiore,
a mano destra è posta questa Vila, che
ha un portone di magnifica architettura del
Garlo Lombardo. Il casso è architettura del
Borromino, e dentro ad esto, e per la villa
sono sparsi molti marmi antichi tanto di statue, e busti, quanto di bassirilievi, tra i quali uno forse il più bello, e il più conservato, che ci sia rimaso dall'antichità, è
un bassorilievo scolpito intorno ad un gran
vaso, collocato in cima ad un viale, e che
si trova intagliato nel libro de' bassirilievi
antichi, che si vende nella Calcografia Camerale a Monte Citorio.

# Villa Pia al Colosseo ..

I L cafino di questa villa è parimente difegno di Giacomo del Duca, e edificato per ordine del cardinale Lanfranco Margotti, passato poi nel cardinal Pio. In esso sono da vedersi alcuni belli paesi dipinti da Giovanni Batista Viola scolare di Annibale Casacci.

Ville Altieri full Esquilino, e sul Pincio.

N Ella strada, che da s. Maria Maggiore ya a s. Croce in Gerufalemme, fulla O o 2 destra 436 STUDIO DI PITTURA deftra è la villa del Principe Alteri con un grande, e bel cafino, nel quale fi rimirano molti marmi antichi, e perciò degna d'effer veduta da' forestieri eruditi, e vaghi delle belle arti. Vi è un molto curioso la-

berinto fatto di mortelle.

Un'altra Villa ha lo stesso Principe Altieri sil monte Pinicio vicina alla porta Salara. Gli antiquari credono, che sia porzione, degli orti Salustiani. In essa sono statue antiche, e busti, e frammenti di bassirilievi, e quivi pure furono trovate le due statue Egizie di granito, che rappresentano sinde, e Serapide, che furono al tempo di Clemente XI. traportate in Campidoglio, e collocate nel portico del palazzo de' signori Conservatori.

# Villa di Belrespiro.

U Scendo dalla porta Aurelia, detta di s. Pancrazio, trovasi dopo breve spazio a mano sinistra la Villa del Principe Paufili, ora del signor Principe Doria, detta, dall'amenità del luogo, Behrespiro, discennata e intagliata in rame da Gio: Batista Falda. E mirabile non solo per la grandezza del suo recinto, che per l'artifizio dell'elegante suo palazzetto, e delle belle, e numerose sontante il disegno dell'Algardi in tempo del Pontessio Aurenia di supportante di supp

La figura di questo edifizio è tirata in qua-

SCULTURA, E ARCHITETTURA. 437 dro, ed in ogni lato delle sue mura sono incastrate tavole antiche di marmo con bassilievi dimostranti cacce, sacrisici, battaglie, ed altre tali azioni del Gentilesimo. Restano queste tramezzate da antiche siatue, e busti similmente di marmo. L'ingresso suo principale è fornito di un nobil portico.

Nelle quattro stanze del primo appartamento sono collocate le statue di Cibele sopra un leone, d'un Ermafrodito, di Augusto, di Settimio Severo, di Macrino, e d'altri personaggi illustri dell' antichità. Anche gli altri appartamenti ne sono adorni, e tra tutte passano un mezzo centinajo. Nell' appartamento da basso sono maravigliosi li stucchi delle volte, fatti per man dell' Algardi fuddetto in minutiffimi bassirilievi, che diconsi propriamente schiacciati, a imitazione di quegli della villa Adriana in Tivoli. Contengono fogliami, e grottesche, e varie deità, e diversi fatti degli antichi Romani, consistenti in eserciti, in pugne, in vittorie, in trionfi, in facrifizi, in archi, in maufolei, ed altre pubbliche moli.

Vè è da ammirare un buon numero di ritratti della famiglia Panfili feolpiti dal medefimo Algardi, e tra quelli quello in bronzo d'Innocenzio X. ed anche alcune fiatue del medefimo artefice. Non fo menzione di molti eccellenti quadri, di cui fon coperte le muraglie, perchè talora fono fiati portati nel palazzo di Roma, e portatine quì altri in cambio, avendone tanta abbondanza.

Bellissime sono le fontane, e alcune sono adorne di marmi intagliati egregiamente da scultori antichi, e moderni. Il circuito di questa Villa, tutto cinto di muraglia, è circa alle cinque miglia.

### Villa Madama.

Uori della porta Angelica mezzo miglio, alle pendici di Monte Mario è situata questa Villa , e autore di essa fu il cardin. Giulio de' Medici, che fu poi Papa. Il disegno del casino è di Raffaelle d'Urbino, e v'ebbe mano anche Giulio Romano. La facciata fu cominciata, ma non è stata mai finita. Oggi non vi resta da ammirare se non una magnisica, e proporzionatiffima loggia, dipinta di bellissimi grotteschi dal detto Giulio, e da Gio: da Udine . Passò questa Villa in potere di Madama Margherita figliuola di Carlo V. maritata in ultime nozze col Duca di Parma, e da essa prese la denominazione. V' era tra l'altre cose singolari una scala a lumaca di forma triangolare ingegnosamente architettata. Si vegga il Vafari nella Vita di Giulio Romano.

## Palazzo, o vigna di Papa Giulio.

Ontano da Roma quasi un miglio, escendo dalla porta Flaminia, ora detta del Popolo, si vede il bel portone della vigna Sannesi, architettura di Mario Arconio, e voltanSCULTURA, E ARCHITETTURA. 439 tando a dritta s' arriva a questo grande, e bel palazzo, fabbricato per ordine di Giulio III. che bene spesio v' andava a diporto. Fecero a gara i più bravi architetti, e pittori diquella stagione, ch' era abbondante di bravissimi, a mostrare gli ultimi sforzi delle loro arti. Questi furono il Vignola, il Vafari, l' Ammannato, e Taddeo Zuccheri, Prospero Fontana, e altri. Adesso ancorassi veggono i vestigi di tante loro fatiche.

### Villa Pinciana .

Uesta Villa era de' Duchi Altems, ora è de' Principi Borghesi, che l'accrebbero a dismisura col disegno di Giovanni Vanfanzio Fiammingo, il quale dispose nelle muraglie esterne di essa quella gran quantità di baffirilievi , e altre anticaglie , che adornano tutte le fue facciate, effendo tutte pregievoli oltre modo o per l'eccellenza del lavoro, o per la molta erudizione, che in se racchiudono. Il voler far quì menzione di tutti i suddetti bassirilievi, e inoltre di tutti i busti, e delle statue, che si contengono in copia per tutte le stanze tanto terrene, che superiori, richiederebbe un libro a parte, onde me ne dispenserò, tanto più che è stato già stampato da Jacopo Manilli nella Descrizione di questa Villa. Accennerò folamente qualcuna delle più famose statue, come lo stupendo gladiatore d' Agasia Esesino, ritrovato a Porto 0 0 4

d'Anzio col nome del suo autore scolpito in Greco: il Sileno, che tiene in collo Bacco fanciullo, che si vede copiato in bronzo eccellentemente nella Villa Medici, di cui i professori attestano non aver vedute tra l'opere Greche, gambe più perfettamente difegnate di queste : il Centauro, che porta in groppa un Amorino : l' Ermafrodito giacente sopra una materassa scolpita dal cavalier Bernino: un Seneca svenato, e tante altre. E' stimabilissimo un gran vaso con stupende figure ful dorso fatte di bassorilievo : il celebre Curzio, che si precipita col cavallo nella voragine, scolpito d'alto rilievo. Nominerò piuttofto quelle poche moderne, che stanno a fronte dell' antiche, e fono tre gruppi del detto Bernino, cioè la Dafne, l' Enea, e il David; e due ritratti del cardinale Scipione Borghese ammirabili; e un bassorilievo di putti in pietra nera del Fiammingo. Inoltre v'è una loggia dipinta dal Lanfranco col concilio degli Dei , che fu intagliata in rame da Pietro Aquila, con adornamenti di bellissimi, e biazzarri chiariscuri : e la volta della grotta, dove Archita Lucchese ha dipinto le Muse, e altre deità, e varie grottesche. Gio: Fontana vi portò l'acqua, e inventò le tante fontane sparse per questa immensa Villa, nella quale da per tutto si trovano scolpiti molti Termini, lavori in gran parte di Pietro Bernini . La porta di questa Villa, presso quella del Popolo, è difegno d' Onorio Lunghi .

Villa

### Villa Albani di Sua E. il figner Cardinale Aleffandro.

A Villa dell' Eminentifs. Aleffandro Ala bani fuori della porta Salara può vantarsi d' esser corredata d' alcuni pregi suoi particolari, pe' quali gareggia con tutte le ville, e delizie di Roma nella eleganza della fabbrica, in cui può dirsi d' avere il fondatore d'essa uguagliata la magnificenza degli antichi Romani, quanto nella scelta e copia de' monumenti antichi, e nelle cose preziose contenutevi, e nella loro disposizione.

Il palazzo ha un amplissimo portico sostenuto da colonne di granito Egizio, e ornato di statue di Cesari, collocate in gran nicchioni fopra piedestalli, ne' quali fono incastrati bellissimi bastirilievi , tra le quali la statua di

Domiziano è unica.

Dal portico si entra in due gran stanzoni laterali, nel cui mezzo stanno su basi scannellate di granito, due vasche d'alabastro fiorito, di dieci palmi di diametro. Dal mezzo del portico per un atrio ovato, pieno di statue, bassirilievi, e iscrizioni, si va a man destra nella cappella, ove tutto rifplende d' oro, e di marmi preziofi. A man finistra si trova la scala principale, che conduce per una sala ovata, ove fon due gran colonne massicce di giallo in oro, alla galleria, che supera ogn'idea.

In essa si vedono due statue di deità donnesche più grandi del naturale collocate in gran nicchioni con specchi nel fondo, l'una delle quali quali è la più bella Pallade che si sia conservata. Le statue sono fiancheggiate da' più rari bassirilievi di sigure quasi di grandezza naturale. Tutti i pilastri sono alternativamente di mosaico finissimo antico, e di commesso, i cui capitelli e bassi sono dorati, e dorato è tuto il cornicione. Le porte sono fiancheggiate da colonne di porfido alzate su bassi di metallo dorato; i soprapporti sono due bassirilievi compagni, dove sono foolpite antiche armature d' un lavoro inarrivabile. La volta è dipinta dal celebre pittore Sassone, il cav. Ant. Rassaelle Mengs, ove ha superato se stesso.

Gli appartamenti dall' una e dall' altra parte della galleria, fono anch' effi a volta, e fapasiofilmi, ornati di tutto ciò che l' arte degli antichi e de' moderni ha potuto fornire. Quello a mano finiltra termina in un gabinetto ricchiffimo d'ogni forta d' antichità, di statue e figure di bronzo, di busti d' alabastro, di bassirilievi, e di gran vassi di porsido rosso, e verde, e d' alabastro; sino il pavimento è di mosaico antico. L' appartamento a mano destra termina in un altro gabinetto ornato di tavole d' antica vernice Cinese, con pilastri di specchi, e con dorature ricchiffime.

Il palazzo è fiancheggiato da due altri portici, foitenuti parimente da colonne di granito, pieni di bellifilme fiatue nelle loro niechie, e fra le colonne fono collocati, nell' uno, buffi di capitani celebri dell' antichità, nell'altro portico di filosofi, poeti, e retori antichi.

Scultura, E Architettura. 443

Al portico a mano defira è contiguo un bochetto deliziofo. Il portico a mano finifratermina in una flanza a cupola fosfenuta da due gran colonne, delle quali i' una è d' alabastiro fiorito tutta d' un pezzo. Quela flanza è ornata di bassirilievi, e di Termini d' alabafiro, e conduce in un'altra flanza d'antichità erudite, e ricca di figure, bassirilevi, e iscrizioni. A questa stanza è appoggiato untempiettò Jonico, che fa la prospettiva del gran portico del palazzo. La deità di questo tempio è una Diana Efessa al naturale, alzatopra una bellissima base di figure in rilievo.

Al palazzo corrifponde incontro, dall' altra parte del giardino, un grandifimo portico funcircolare, fodenuto da colonne di granito, e di altri marmi, e nel mezzo s' ammira una fianza, ove fono collocate fei flatue Egizie di bafalte e di bigio morato, e nel mezzo flauna fiatua Egizia d' alabastro Tebaico altrettente del propositione del proposi

tanto grande del naturale.

Nel mezzo del detto giardino, fra questo portico e il palazzo, è una larga peschiera con zampilli d'acqua, nel mezzo della quale stano sopra un basamento, con maschere che buttano acqua, quattro Atlanti antichi, che reggono colle mani una gran tazza di granito d'Egitto. Nel tornare al palazzo si vedono fotto la platea lastricata, e spalleggiata d'una balaufrata di ferro, ter fanze, e le due laterali softenute da colonne, entro le quali stanno statue di fiumi giacenti con gran vasconi di bigio morato avanti, che ricevono l'acqua.

che vi fcorre da chiavi antiche di bronzo. Nella stanza di mezzo, tra due branche di fcala fatta a cordoni, s'in ai si dime Nilo col sio vascone; e il soffitto è sostenuto da due Cariatidi bellissime. Immediatamente sopra, in... mezzo alla balaustrata di serro, e al piano della platea, è un' altra sontana sormata di tre cigni di bronzo, che buttano acqua in una... conca.

Il giardino superiore, che corrisponde alla destra del portico, è ornato di tre peschiere; quella di mezzo ha una gran vasca

di granito d' Egitto .

Li giardini sono a palchetti, e ornati di statue e di valonne con busti antichi nella loro cima, e le scale hanno per ornato Ssingi. Le colonne d'ogni sorta di pietre, che sono sparse per la Villa sono 200. So tralascio d'accennare la disposizione, e le delizie degli altri siti della Villa con i loro monumenti antichi.

Infomma quefla Villa non è descrivibile in si breve spazio; ma richiederebbe una più magnifica descrizione con riportare intagliate tutte le suddette eccellentissime antichità, corredate di note erudite; che formerebbe più grossi volumi in foglio, i quali arricchirebbero il Mondo letterario, e metterebbero in splendida vista il genio incomparabile, e il buon gusto di Sua Eminenza, che le ha raccolte, e con tanta maestà; e artifizio da per se sessiono ordinatane la disposizione, e architettato il tutto di suo pensiero. Certa co-sa, che a considerare posatamente e a parte a parte

SCULTURA; E ARCHITETTURA: 445 a parte la quantità de' marmi preziosi, e delle sculture raccolte in questa Villa, a un forestiero non parrà possibile, che si possano esfere diffotterrate nel breve corfo della vita d' un uomo; anzi non gli parrà probabile, che vi si possano essere scoperte in più secoli; tanto più se considererà la copia dell' eccellenti statue, e busti, e mosaici &c. che adornano il suo palazzo di Roma:e che anche tutto il gran tesoro di simili antichità, con cui l' eterna memoria di Clemente XII. si compiacque d'adornare il Campidoglio, provengono dalla collezione, che con gran diligenza, e zelo per la patria ne aveva fatta questo Eminentissimo; di che Roma glie ne doverebbe conservare gratitudine, e obbligo eterno.

### Villa Sciarra .

Nella strada bellissima, che dal palazzo pontificio va a porta Pia, e in fine di esta dal cantone della via, che conduce a porta Salara, sino alla detta porta Pia, è compresa questa vaghissima Villa, che prima era una vigna ordinaria de' Cicciaporci gentiluomini Fiorentini, e su comprata dal sig. card. Silvio Valenti, che riduste la maggior parte di esta a giardino sul gusto Franzese, e nel mezzo vi ereste un gentilissimo casino col difegno del cav. Pannini, e l'adornò delle, maggiori rarità, che l'Indie Orientali, e Occidentali tramandino a noi, e le dispose con

446 STUDIO DI PITTURA &C. con la più fina fimetria, che aveva appresa nelle Corti d' Europa. Questa Villa dopo la morte di questo cardinale passò in potere dell' Eminentis. sig. card. Prospero Colonna di Sciarra, non meno munisico, erudito, e d' ottimo gusto del card. Valenti, che l' ha maggiormente ornata, e arricchita in ogni sna parte, e tuttavia l' arricchisce, onde attrae l'ammirazione de' forestieri, e accresce decoro a questa metropoli del Mondo.



### AGGIUNTE E CORREZIONI

A natura di quest' Opera è quasi simile al Calendario, che ogni anno si muta. Perche mutandosi ad egni poco in questa gran città le produzioni delle tre belle arti per le nuove fabbriche, che di continuo ci si fanno, e per li nuovi ornamenti, che vi si appongono, e per le demolizioni altresì o per la perdita, o traslazione de' vecchi ornati, ne segue, che per necessità bisogna o rifare, o correggere, o mutare, o accrescere la descrizione de medesimi ornamenti . Quindi è , che questo libro stampato dal Titi la prima volta l'anno 1686., fu ristampato poi nel 1708. con aggiunte, come si è detto a cart.x.; ma rimase anche questa ristampa mancante, onde fu ristampato nel 1721. Ridottasi poi anche questa edizione molto difettosa, venne in pensiero all' Eminentissimo signer Cardinale Silvio Valenti di sollecitarmi a ristamparla. Io tosto m'accinst ad ubbidirlo , e ne cominciai la ristampa , la quale nel corso di circa a vent' anni, ne' quali è Stata

448 Stata interrotta più volte per lungo tempo, è venuta sottoposta al medesimo difetto delle passate edizioni; sicche bisognerebbe ricominciarla da capo. Ma per non perderne il tempo, la fatica, e la spesa, che ci si è impiegata, si è pensato di supplire con questa Aggiunta, e Correzione . Speriamo , che il discreto Lettore ci compatirà , confiderando , che non farebbe stato di mestieri il farcela, se quando si messe mano alla ristampa, si fosse proseguita diviato, e senza interruzione; e pubblicatala venti anni addietro; ma\_ altresi avremmo avuto adesso un libro imprefettissimo, e che bisognerebbe ricomporre, e ristampare, e ricomprarlo di nuovo, e gettar via quello comprato tanti anni addietre .

# SCULTURA, & ARCHITETTURA. 449.

#### S. Pietro in Vaticano .

Cart. 2. v.o. Le statue di travertino, che A sono sopra i portici, non sono 44. come si legge nelle prime edizioni, ma 140. La ragione di questa varietà è provenuta dall' esfere state aggiunte posteriormente altre statue le quali si richiedevano secondo il disegno del Bernino, il che compiuto, come ora è, ne ha fatto giungere il numero a 140. Nell' edizione di questo libro fatta nel 1721. pur si legge, che le statue sono 44. e che ve l'ha fatte porre Clemente XI. Nell' edizione del 1708. fi dice, che posa sopra gli architravi di questi portici un giro di statue, disegno del cav. Bernino fenza esprimerne il numero . Essendo dunque il Bernino morto l'anno 1680, non potevano effervi state collocate da Clemente XI., ma avrà voluto dire chi fece l'ultima ristampa di questo libro, che Clemente XI. fece scolpire, e collocare le 44. statue che mancavano per compire tutto il giro, fecondo l'intenzione del Bernino. I nomi delli scultori di esse 44 sono i seguenti : 1. Francesco Marchionne . 2. Sillano Sillani . 3. Paolo Morelli . 4. Giuseppe Raffaelli . 5. Antonio Fantasia . 6. Francesco Brunetti . 7. Simone Giorgini . 8. Agostino Zena. o. Andrea Fucina. 10. Girolamo Gramignoli . 11. Pietro Mantinovese . 12. Giuseppe Ferrantini . 13. Michele Maglia . 14. Francesco Galesini . 15. Vincenzio Felici . 16. Francesco Pincellotti . 17. Francesco Giu-Pр

Giuseppe Napoleoni . 18. Domenico Amici . 19. Giuseppe Riccardi . 20. Francesco Cristallino . 21. Michele Mauri . 22. Gio. Pietro Mauri . 23. Vincenzio Mariotti . 24. Paolo Campi . 25. Gio. Batista Antonini . 26. Giuseppe Micheletti . 27. Niccolò Artusi . 28. Alessandro Palma. 20. Giulio Coscia. 30. Girolamo Protopapa . 31. Alessandro Rondoni . 32. Marco Tommasini . 33. Antonio Alignini . 34. Annibale Cafella . 35. Lorenzo Lirone . 36. Antonio Galbani . 37. Paolo Reggiani . 38. Antonio Frediani . 39. 40. 41. Monsù Teodone . 42. 43. 44. Lorenzo Ottone . Quelle , che fono dalla parte del s. Uffizio, fembrano fatte prima col difegno del Bernini, tenendo molto della fua... maniera, e quelle dalla parte del palazzo pontificio pajono fatte in tempo posteriore, non avendo una mossa così galante come les prime . I nomi degli altri scultori , che hanno fatto il resto di quest' ornato, non ci è noto, nè di quelle, che sono sopra i portici chiusi.

A cart. 12. vers. 26. Il quadro di Pietro Subleras è stato già messo in mosaico, e collocato sul suo altare nel tempo, che si è fatta

questa edizione .

A cart. 14. vers. 1. E' stato tolto via il san Michele del cav. d' Arpino, reputato opera debole, e non messo in mosaico con molta. eccellenza, e in suo luogo è stato posto un s. Michele pur di mofaico, ricavato dal bellistimo originale di Guido Reni, che è nella prima cappella a man dritta nella chiefa de' Cappuccini . A cart. Scultura, E Architettura. 451 A cart. 16. vers. 10. La tavola del fu Francesco Mancini posta in mosaico è stata già messa al suo luogo.

Vers. ult. La cupola della Maddonna è terminata di adornare di mosaici su i cartoni del sig. Giacomo Zoboli, ma senza alterare in niente l'ornato di travertini, e le formelle

difegnate dal Bonarroti.

A c. 19. v. 7. Tutti questi cartoni del Maratta qui nominati surono incisi in rame parte da Audenard, e parte da Girolamo Frezza.

A cart. 20. vers. 30. La statua di s. Teresa è stata collocata nella sua nicchia, come anche quella di s. Vincenzo de' Paoli, scolpita dal Bracci, e quella ancora di s. Pietro d'Alcantara nominata nella pag. seguente.

### S. Michele in Saffia, e S. Lorenzo in Borgo . .

A cart. 25, verf. 20. La chiefa di s. Michele in Saffia depende dal Capitolo di fan Pietro, il quale in questo tempo medesimo l' ha fatta tutta adornare con ottimo gusto fotto la direzione dell' eruditissimo fig. Canenico Garampi perfetto dell' archivio Vaticano, e dell' archivio fegreto di Castel s. Angelo, noto al Mondo letterario per le sue Opere date alla luce con molto applauso. L' architettura di questa chiefa è di Carlo Murena: ha tre altari, il primo a destra ha un quadro di Monsoù Parosel, il maggiore uno di Niccolò Ricciolini, e l' altro a sinsistra di Lodovico Stern.

Ver£29. La Tavola di Niccolò Barettoni da Mon452 STUDIO DI PITTURA Montefeltro di Macerata, il più eccellente allievo di Maratta, fu intagliata da P. S. Bartoli.

S. Spirito in Saffia .

A cart. 29. v. 10. Il bel portone vicino alla porta della Lungara, pel quale s' entra nella parte posterior e del cortile di s. Spirito, è difegno del Bernino.

Palazzo Salviati.

A c. 31. v. 5. Filippo Furini. leggi: Francefco Furini, figlio di Filippo pur pittore.

A c. 32. v. I. Il quadro del fig. Niccolò Ricciolini è stato già posto al suo luogo.

A cart. 25. v. 22. Le lunette qui nominate non fono di fra Bastiano del Piombo, ma di Daniello da Volterra : e si vede chiaro dalla manjera, lontana affaj da quella di fra Bastiano . e conforme affatto a quella di Daniello. La testa colossale non di chiaroscuro', ma difegnata col carbone full' intonàco, è chiaramente del Bonarroti, né altri era capace di difegnare a mente una testa sì tremenda con tanta bravura. Anzi si narra in che occasione ella vi fosse disegnata. Dicesi, che stando Daniello in procinto di dipignere questa lunetta, andò il Bonarroti per parlarli, e non ve l'avendo trovato, si pose ad aspettarlo, e fra tanto sali sul ponte, che era eretto avanti ad essa lunetta . E vedendo , che Daniello non l' avea cominciata, trovando ful ponte un carbone, per diminuire la noja dell' aspettare, vi difegnò quella testa . Finitala, e non es-(endo SCULTURA, E ARCHITETTURA. 453 fendo tornato Daniello, fe ne partl. Tornato Daniello, e udendo da un fuo fattorino, che v' era stato uno a cercar di lui, e s' era molto trattenuto, domandò chi era; e non supendoglielo dire il ragazzo, Daniello lo sgridò altamente, e ricercò, che cosa avesse sitte stato. Il ragazzo li accennò la detta testa, il che acquietò Daniello, e tutto rassernato disse: Ora so chi era.

S. Dorotea .

A cart. 37. v. 27. La chiesa di s. Dorotea è già terminata, ed è riuscita per piccola, una delle vaghe, e ben architettate chiese di croce Greca. Al primo altare a man destra è la tavola di s. Gaetano, e del beato Giuseppe da Calasanzio, pittura di Giovacchino Martorani Palermitano.

L'altare di s. Antonio nella Crociata ha il quadro del Santo dipinto dal fig. Lorenzo Gramiccia. Nell'altare, che fegue inverso il maggiore, è una tavola di Gaspero Prenner.

La avola dell'altar maggiore, e della cappella del Crocifitto, che feguita dall'altar parte, è di Michele Bucci. La tavola di s. Francesco nell'altra crociata è del signor Liborio Momorelli; e nella cappella prima a sinistra presso alla porta, il quadro, che rappresenta il beato Giuseppeda Gopertino, è del sig. Vincenzio Meucci mandato da Firenze.

#### S. Giovannino della Malva.

A cart. 38. v. 16. Il quadro di s. Girola-

454 STUDIO DI PITTURA mo, e del B. Colombino è stato tolto via di chiesa, e fattovi l'altare di s. Cammillo col quadro dipinto da Gaetano Lapi da Cagli.

#### S. Pietro in Montorio .

A cart. 39, v. 4. Le pitture attribuite qui ai coetanei del Pinturicchio, fono anco nella volta della cappella della Madonna\_9, ed anche in una cappelletta dirimpetto, e fono o di Pietro Perugino, o d'una maniera molto fimile alla fua.

V. 20. Le due facciate del coro dipinte già dal Guidotti, e dal Salviati, non vi si veggono più per essere stato dato loro di bianco. E la tavola di Raffaello fu ultimamente copiata dal fignor Stefano Pozzi in maggior proporzione per ridurla in mofaico, e porla in un altare in s. Pietro in Vaticano, e in questa occasione fu rifatto l' ornamento a detto altare di legname con buona architettura colle porticelle, che mettono in coro, lasciando per altro intatto l' ornamento, che circondava il quadro, che era di Gio: Barile Fiorentino, e molto bello, tinto il tutto con colore di bronzo, e aperta una finestra per dar lume a detta. tavola, che ne era priva. Il fig. Mariette \* mette in dubbio, se possa riuscir questo mofaico per più ragioni.

A cart. 40. v. 14. Questa tavola della fepoltura di Gesù Cristo è delle più eccel-lenti pitture, che uno si possa immaginare, e cost

<sup>.</sup> Tom. Ill. delle Lett. pettoriche lett, 224.

SCULTURA, E ARCHITETTURA. 455 e così erano tutte le pitture di questa cappella, fatte dal medessimo autore, che ora sono quasi perite, suori che un gran quadro laterale, e una lunetta, che non ha patitio. Per quante diligenze si sian fatte, non si è potuto trovare il nome vero del suo autore con qualche fondamento. Solamente in una stampa di questa tavola si legge; THEOD. BAB. PINX. Dal che si raccoglie, che i tre pittori nominati qui dal Titi non nè possono essere gli autori, se non si vuol credere, che il nome intagliato in più vuol credere, che il nome intagliato in più della stampa sia falso, il che non è probabile.

V. 18. Ì bassirilievi di marno sono di Francesco Sale, scolare del Bernino, e le pitture sono dell' Allegrini . V. la Vita del detto cav. Bernino scritta da Domenico suo sigliuolo.

V. 25. E molto dubbio, che sia disegno del Bonarroti il s. Francesco dipinto da Gio, de' Vecchi, benchè sia bellissimo, non concordando i tempi:

### Fontanone dell' Acqua Paola.

A cart. 40. Il Titi non fa menzione di questa Fontana, che per la quantità dell'acqua è la più riguardevole di Roma, poichè con essa fi muovono dieci mole, da grano, una cartiera, una ferriera, una gualtiera, e la macine del tabacco, e la macine del colori, e quella della mortella. E' anche stimabile, perchè quest' acqua è condotta di lungi 36. miglia da Roma. Meritava poi d'essere menzionata dal Titi per la bella ar-

STUDIO DI PITTURA

456 chitettura del fuo prospetto, ornato tutto di marmi, e colonne, collocate con ottima. fimetria, nel che supera tutte l'altre fontane di fimile struttura, e quel, che è più considerabile, e al che dovrebbero principalmente aver l'occhio gli architetti, è, che fa fare all' acqua la più copiofa comparfa, che sia stato possiblie; dovechè altri architetti, badando folo all' invenzione de' loro ornati, fanno talvolta scomparire, e non far figura alcuna all'acqua, che è il principale foggetto, e in grazia di cui si fa tutta quella spesa. Architetto di questa gran macchina, e che soprintese ai condotti, fu Giovanni Fontana.

#### S. Maria della Scala.

A cart. 41. v. 16. Il casato di Gherardo detto dal Titi Fiammingo, o delle Notti, fu Gherardo Hondthorft, e non fu di Fiandra, ma d' Olanda.

#### S. Maria Traffevere .

A cart. 44. v. 20. Questa cappella è stata ultimamente restaurata, e ornata da S.A.R. il fig. cardinale Duca di Yorch Vicecancelliere di s. Chiefa, e vescovo di Frascati, quand'era titolare di quella Basilica; che fra l' altre cose v'ha fatto un ricco altare, e di bella, e foda architettura col difegno di Zanobi Rossi, in cui è un' immagine di Maria SSma levata da un vicolo pubblico, e li Angioli scolpiti in marmo, che la fostengono, son opera del sig. Gafpero Sibilla .

Nella volta è un putto dipinto a fresco dal Domenichino, che doveva dipignere tutta la Eappella, di cui son invenzione gli stucchi.

## SCULTURA, E ARCHITETTURA. 457.

#### Madonna dell' Orto .

A cart. 53. In questa chiesa è osservabile un bell'Angiolo di marmo scolpito da Monsa le Gros.

### S. Bartolommeo all' Ifola .

A cart. 58. v. 27. Le pitture del fignor Niccolò Ricciolini qui accennate, non fono poi state fatte, nè si faranno.

#### S. Giovanni Calabita .

A cart. 60, v. 19. Il quadro dell'altar maggiore è d' Andrea Generelli , e non del Lenardi.

#### S. Maria in Cofinediu .

A cart. 63. v.22. Tommafo Chiari . Leggi:

Giuseppe Chiari.

V. ult. Agg. Sotto il portico di questa chiea è una gran pietra circolare di marmo rosfo, dov' è scolpita una gran testa di basfissimo rilievo, che ha gli occhi, e la boca trasorata, di cui si racconta dal volgo una favola, cioè, che nella bocca metteva la mano chi giurava; e chi giurava il
falso, non la poteva estrarre, e per ciò questa chiesa s' appella volgarmente la Bocca
della verità. E' verismile, che questo marmo foste in mezzo a un cortile, postovi per
chiusa d'una sogna, o chiavica, che dava

S. Paolo.

A cart. 67. v. 26. I quadri del Lanfranco
Q q fono

sfogo all' acqua.

STUDIO DI PITTURA

sono stati trasportati in Roma nel palazzo di s. Calisto; anche quello della pioggia... delle coturnici, che qui pochi versi sotto si dice esser rimaso in s. Paolo . Il palazzo di s. Calisto è disegno d' Orazio Torrigiani .

SS. Vincenzio , e Anastasio .

A cart. 60. v. 8. La chiefetta di s. Maria Scala Cali credo, che fosse cominciata col difegno del Vignola, e terminata da Giacomo della Porta ful medesimo disegno.

A cart. 70. v. I. L' eccellente tavola di Guido Reni fu intagliata in rame da B. Tibouft . Fu di penfiero Benedetto XIV. di gloriofa mem. di farla mettere in mofaico, è trasportare in Roma l'originale, il cheavrebbe falvato quest' opera singolarissima, e ne diede l'ordine, ma non fu eseguito per fini privati de' ministri, a cui l' ordinò.

V. 5. Le due statue, che sono sulla facciata della chiesa delle tre fontane, e che rappresentano i ss. Pietro, e Paolo, sono di Niccolò Cordieri .

S. Sebastiano .

A c.70. v.21. Il farcofago facro è stato traportato nel Museo Cristiano della libreria Vat.

V. 25. Questo Archita da alcuni è detto Lucchese, e che abbia qui dipinto non il san Girolamo, ma il s. Carlo.

A c. 71. v. 27. Il quadro di s. Sebastiano col suo martirio è di Pietro Paolo Lucchese. e quello di s. Francesca Romana si dice di Filippo Frigiotti. i. Si.

#### SCULTURA, E ARCHITETTURA. 459 S. Sifto Vecchio .

A cart. 72. v. 26. Andrea Cafale, che divinse il chiostro di questo convento, è scolare del cavalier Conca. Sono state aggiunte in chiesa varie tavole su gli altari. Al primo a man destra è stata posta una tavola, dove sono espressi vari Santi Domenicani, dipinta da un moderno, che dipinse anche la tavola dell' altare, che fegue, ove è espressa la Madonna fantissima del Rosario. Quella dell' altar maggiore vi fu portata dal palazzo pontificio, e si erede di Federigo Zuccheri, ma per essere stata ritoccata, ha. qualche poco patito. La volta della tribuna è opera fatta di fresco.

Il s. Domenico di Soriano nella cappella dell' altra parte è del medesimo, che ha dipinte l'altre tavole, e il s. Vicenzio Ferrerio, che ne fegue, è di mano ignota. Quì fono i depositi de' sig. cardinali Gotti, Lucini, e Giuseppe Agostino Orsi Fiorentino, titolare di questa chiesa, celebre per le tante sue dotte opere, accolte con grande applauso

dal Mondo letterario.

5. Gregorio .

A cart. 74. v. penult. Sifto Badalocci . Legei : Sitto Badalocchi .

V. ultimo. Questa tavola fu intagliata in rame da Andrea Capotosto, e da Carlo Cesi, e molto meglio da Odran.

A cart. 76. v. 9. Gio: Batista Bonfreni . Leggi: fignor Gio: Batilla Ponfreni allievo del fig. cavalier Benefial.

Qq2

# Arco di Coffantino.

A c. 77. v. ult. Agg. Fu eretto questo arco al gran Costantino dopo la vittoria riportata su Massenzio. E' ricco di bei marmi, baffirilievi, e otto statue poste sul cornicione, alle quali sono state troncate le teste : e le favole volgari dicono, che furono troncate, e portate a Firenze da Lorenzo il Magnifico padre di Leon X. il che si prova falfo, perchè quelle teste non si trovano in Firenze, dove è stato confervato, e tuttavia si conferva accuratamente ogni antico rottame. Inoltre in quei tempi ci era tanto grande abbondanza di antiche eccellenti sculture. ch' erano trascurate; onde chi se ne voleva provvedere, poteva fenza alcuna fatica, e con non molta spesa farne una raccolta eguale a quella di Campidoglio; e così fece. il Magnifico, a cui non mancava danaro, fenza commettere un furto cotanto barbaro, e pericolofo, per acquistare otto teste incognite . E' composto quest' arco di bassirilievi parte rozzi, e goffi, e parte eccellentiffimi, ma i primi sono scolpiti al tempo di Costantino, e gli altri furono levati dal foro di Trajano. Essendo quest'arco ridotto inpessimo stato, la gloriosa memoria di Clemente XII. lo fece restaurare da Pietro Bracci, che fece una statua intera . e rifece le teste all' altre .

SCULTURA, E ARCHITETTURA. 461

Oratorio di s. Gio. Decollato.

A cart. 82. v. 10. Nella soffitta sono le pitture quasi perite.

### Palazzo Savelli oggi Orfini .

A cart. 83, v. 19. Da' foli avanzi di questo teatro, che si veggono nella parte, che guarda verso i PP. di Campirelli, si ricava l'ordine Dorico, non ci eslendo rimasa in Roma altra fabbrica antica eretta con questo ordine. In questo palazzo sono anche molte teste di marmo di Greca scultura, e quadri di pittori insigni.

### Palazzo Costaguti .

A c.90. v. penult. Aggiungi: Nella terza una marina con Polifemo, pittura del Lanfranco. I fregi di queste camere sono di Bernardino fratello del cavalier d' Arpino.

S. Maria in Monticelli .

A c. 99. v. 18. Matteo Sassi. Leggi : Giufeppe Sardi .

S. Terefa .

A c. 102: v. 16. I PP. Carmelitani venderono questo loro ofpizio, e la chiesa al Monte di Pietà per uso di quei ministri, che vi fabbricarono un gran casamento, che conglunsero al loro antico palazzo con un ponte. E i detti Padri comprarono per loro ofpizio il palazzo del Duca di Rignano, dirimpetto ass. Gio. in Aino, e dentro hanno traportato gli Qq 3 arre-

462 STUDIO DI PITTURA arredi della detta chiesa di s. Teresa in una cappella privata.

### Trinità de' Pellegrini .

A c. 104. v. ult. Agg. Nel dormentorio è un'Assunta di Maria Vergine dipinta da Giu-seppe Puglia del Bastaro.

#### S. Petronio .

A c. 105. v. 29. I due angioletti, che sono su cantoni della tavola, che rappresenta il corpo di s. Caterina, come si trova di presente, sono ascritti a Gio. Giuseppe del Sole, ma altri gli credono del Franceschini Bolognese.

Palazzo Spada.

A cart. 106. v. 26. Questa fala fu dipinta da due Bolognesi, cioè dal Mitelli, e da Angiol Michele Colonna.

A c. 107. v. 14. Pierin . Leggi : Perin . v. ultimo . Bagliani . Leggi : Baglioni.

### S. Maria dell' Orazione, o della Morte.

Il titolo di questa chiesa proviene dal farvisi ogni mese l'orazione delle 40. ore, e. dall'essere stata eretta da una Confraterinità detta della Morte, perchè il suo sistituto è di seppellire i morti, specialmente quelli, che si trovano abbandonati nella campagna di Roma. Fu rifabbricata di pianta sotto Clemente XII. col disegno del cav. Fuga, che vi sece una bella facciata, e l'adornò tutta interiormente con soda architettura. SCULTURA, E ARGHITETTURA. 463
Nella prima cappella a destra dedicata alla
Madonna è una tavola del figliuolo d'Agostino Masucci allievo del padre. Nella seconda il s. Michaele si crede di Rassallino.
Il Crocifssio dell'altar maggiore è di Ciro
Ferri. Nella cappella contigua dall'altra
parte è la tavola di s. Giuliana Falconieri dipinta dal cav. Ghezzi. Tre quadri ful muro
dipinti a fresco suori delle cappelle son eccellenti opere del Lanfrano. Un altro n' è
sopra la popta Interiore dell'oratorio.

#### Palazzo Falconieri .

Queflo è congiunto con la detta chiefa. della Morte, e fu ridotto nella presente belda firuttura dal Borromino, che nell'alto sece una bella loggia dalla parte del fiume. Ci fi conferva un numero grande di quadri de' psù eccellenti maestri, tra' quali uno afai grande con la Madonna, e il Bambino, che appare a s. Francesco, del Rubens: una Madonna bellissima di Guido, e una di Niccolò Pussino: alcuni di Paolo Veronese, e de' Caracci, del Domenichino, del Guercino, dell' Albano, del Caravaggio, del Lanfranco, del Bassiano, di Carlo Maratta, ed' altri.

#### S. Caterina da Siena.

Poco più oltre nella medefima strada Giulia dalla parte opposta si trova questa chiesa Q q 4 con 464 STUDIO DI PITTURA con la refurrezione del Signore, dipinta con fingolare artifizio da Girolamo Genga Urbinate. Le pitture a fresco sulle muraglie son parte di Timoteo della Vite, e parte dell'Antiveduto.

### S. Eligio degli Orefici.

In una travería, che da firada Giulia va... al Tevere, è possa questa chiesa, che si dice fatta col disegno di Bramante. L'altare a destra con l'adorazione de' Magi sa la tavola del Romanelli, e le pitture a freco son di Taddeo Zuccheri. Il quadro dell'altar maggiore con molti Santi è di Matteo da Leccio. La Natività di Gesù Criso nell'altare a sinistra è di Gio. de' Vecchi; e il s. Andronico, con s. Anastasia piecol quadretto è di Filippo Zucchetti, e le figure sopra l'arco sono del Romanelli suddetto. Anche un gran quadro, che vi si espone il di di s. Andronico, è del medessimo Zucchetti.

### Spirito fanto de' Napoletani.

Tornando in strada Giulia si trova questa chiesa racconcia col disegno di Carlo Fonda na , ma la facciata sin stata col disegno del cav. Cosimo Napoletano . Nella prima cappella a destra è un miracolo di s. Francesco di Paola del Lamberti , intagliato dal Frey . Il quadro dell' altar maggiore è di Giuseppe-

SCULTURA, E ARCHITETTURA 465 Ghezzi, e la cupola, e gli angoli del Paffer i. Il depofito del card, de Luca fu foolpio dal Guidi. Il martirio di. s. Gennaro nella cappella dall'altra parte è di Giordano, e nella feguente il s. Tommafo d' Aquino è di Domenico Maria Muratori.

### S. Filippo Neri .

Dall' altra parte di firada Giulia è quefta chiefetta. Il quadro di s. Trofimo, che guarifee i podagrofi, è dello Zucchetti: quello dell' altar maggiore è copia di quello di Guido della Chiefa Nuova. Il quadro dell' oratorio è di Federigo Zuccheri.

### Palazzo Pio .

A c. 108. v. 24. Era questo palazzo pieno di quadri rarissimi, ora traportati nella seconda galleria di quadri del Campidoglio, essendo stati comprati dalla gloriosa memoria di Benedetto XIV.

A c. 109. v. I. Altri dicono, che questo Meleagro del palazzo Pichini fosse ritrovato ful Ganicolo nella calata verso porta Portese.

### Palazzo Farnese.

A c. 109. v. 10. Antonio da Saugalle Picconi - è errore di stampa, scorso non saprei come . Il suo vero cognome era Giambersi . Vedi il Vasari tom. II. a cart. 77. della nostra ediz.

. Bri-

#### S. Briggida .

A c.116. Correggi per tutta questa pagina.
Brigida.

#### S. Gio. in Aino .

A c. 120. In fine di questa pagina s'aggiunga questa chiefa,di cui il Titi ha tralasciata la descrizione, e folamente l'ha nominata. Ella dunque è chiesa parrocchiale .: benchè affai piccola, ed ha nel primo altare a destra un quadro di Giuseppe Passeri, che rapprefenta s. Anna con Maria fantissima piccola fanciulletta. All' altar maggiore è la Natività di Gesù Cristo d' Antonio Amorosi . De' quadri laterali non si sa l' autore. I due tondi con s. Gio. Batista, e s. Filippo Neri son di mano di Giacomo Diol poeta, e pittore. L'altare a finistra è pittura del cav. Conca, che vi ha espresso s. Gio. Batista . Il sepolero di D. Porfirio Antonini paroco è di Bernardino Lodovisi .

# osto p ... S. Lorenzo in Damafo.

Ac. 121. v. 22. La porta del palazzo è architettura del Vignola, come anche una porta, che risponde sulla loggia del primo appartamento incontro all'ingresso di detto palazzo.

intagliata da Cornelio Cort molto bene a bu-

lino.

Chiefa

### SCULTURA, E ARCHITETTURA. 467

#### Chiefa Nuova .

A c. 124. v. 20. La cupola di questa chiefa fu intagliata in rame da Francesco Aquila. v. 28. Questa tavola si trova intagliata da B.Tiboust.

A c. 125. v. 17. La tavola di Carlo Maratta fu intagliata da Dorigny, e da altri.

A c. 126. v. 20. Filippo Tommasini intagliò a bulino questa tavola del Baroccio.

A cart. 127. v. ult. Il quadro del Guercino fu intagliato da Arnoldo.

#### Palazzo Belloni .

A c. 129. v. 18. S'aggiunga; Nell' ampia firada; che torna in faccia alla chiefa de' PP. dell' Oratorio, è fituato queño palazzo fulla finifira venendo dalla chiefa. Bra già della famiglia Cerri, ora adquifato dal fig. marchefe Belloni. Fu architettato da Francesco Paparelli. In esto sono alcunentazione del figio di piate da Gio. Antonio Lelli scolare del Cigoli, e da Giuseppe Puglia detto del Bastaro, e da Gio. Basista Speranza.

### S. Agnefu in Piazza Navona .

Ac. 131. v. 31. intagliato in rame. Aggiungi: da Dorigny

#### S - Andrea della Valle .

A c. 138. v. 8. G uido Romano . Leggi : Giulio Romano . 468 STUDIO DI PITTURA

v. 16. all' oratorio . Leggi : al coro .
v. ultimo . Aggiungi : Intagliata da Carlo
Celi in otto fogli reali .

S. Giacomo delli Spagnuoli.

A c. 145. v. 13. Questo quadro fu intagliato in acqua forte da Gio. Podestà.

### S. Luigi .

A c. 146. v. 16. Queste pitture del Domenichino surono intagliate da Gio. Batista Pasqualino.

### S Lucia delle Bottegbe ofcure .

A car. 154. v. 23. Aggiungi: Le sculture; che sono al sepolcro del card. Ginnasi, sono di mano di Giuliano Finelli. Il deposto della sig. Faustina è lavoro di Gio. Antonio, e Cosimo Fancelli. La statua di marmo della Madonna con Gesì Bambino sopra la porta della chiesa è del Ferrucci.

### S. Maria sopra Minerva.

A c. 156. v. 12. La tavola del Lamberti fu intagliata da Niccolò Dorigny.

A c. 159. v. 5. La tavola di Carlo Maratta

fu intagliata da Pietro Aquila . "

A.c. 161. v. ult. Aggiungi: I due putti al deposito d' Antonio Strozzi sono sculture di Taddeo Landini.

### Palazzo di s. Marco.

A c. 179. Aggiungi: Da Paolo II. Venezia-

SCULTURA, E ARCHITETTURA ziano fu dato principio a questa immensa fabbrica, in cui si servì de' travertini demoliti in antico dal Colosseo, e sparsi in quei contorni . Si valfe per architetto di Giuliano da Majano scultore Fiorentino, come pure del Villano da Padova, che v' intagliò in marmo molti ornati, e la testa del detto Papa posta sopra la porta della sala. Fu di poi accresciuta dal card. Lorenzo Cibo, e adornata dal card. Domenico Grimani . Ha un gran cortile , ma non è stato mai terminato, e un altro interno minore di bella architettura . Vi fono abitati i Papi fino a. Pio IV., ma la loro dimora era nel convento d' Araceli in un appartamento, che ora godono i frati, e si chiama l'appartamento del Papa, a cui da questo palazzo si va per un corridore, che attraversa due strade, ed è ancora aperto. Il detto Pio IV. lo donò alla repubblica di Venezia, la quale aveva donato in Venezia un palazzo al Nunzio Pontificio. Ora vi abita l' ambasciatore, e il card. Titolare in appartament distinti.

#### S. Maria in Araceli .

A c. 189. v. 9. Girolamo Centelli. Leggi Centelles vescovo di Cavaglion.

v. 26. s. Antonio da Padova . Leggi: fan Bernardino da Siena .

A c. 190. v. 24. Queste pitture antiche son tutte del solo Pinturicchio.

A c. 191. v. 5. Nella cappella del ss. Crocifilo 470 STUDIO DI PITTURA cifisso i due quadri a destra sono di Paolo Mattei Napoletano.

### Campidoglio'.

A c. 197. v. 16. Lo stesso Bonarroti fece Il disegno de' due palazzi laterali, toltane la finestra di mezzo, ch' è di Giacomo del Duca . L' efecuzione di questi palazzi fu terminata da Innocenzio X. La facciata di quello, che rimane di prospetto, e dove abita il Senatore, è disegno di Giacomo della Porta, come anche le scalinate esteriori, e la fonte, che è tra esse, adornata di statue antiche. Nella fala di quello palazzo è la statua di Gregorio XIII. scolpita in marmo da Pietro Paolo Olivieri . Nel cortile del palazzo de' figg. Confervatori fono le statue di Giulio Cefare, e d' Augusto maggiori del naturale, alcuni rottami d'un colosso di marmo, e d' uno di bronzo, il primo rappresenta Commodo, e il secondo Domiziano . Vi fono anche de' frammenti d' un colosso più grande; e un gruppo d' un leone, che sbrana un cavallo, restaurato, per quanto fi dice, dal Bonarroti. Sotto il portico, che rimane in faccia, è una Roma fedente, ch' era nel giardino de Cefi, nella cui bafe è fcolpita una Provincia, e da' lati ha due re barbari di bardiglio con le mani segate, e due idoli Egizi trovati a porta Salara. Presso alla scala è una Baccante, e un bel leone. A piedi della fcala è la famofa colonna rostrata, e ful primo ripiano fono nelle eccellentissime nicchie

SCULTURA, E ARCHITETTURA. nicchie, disegno celebre del medesimo Bonarroti , due Muse , la più bella delle quali è l' Urania . Nel cortiletto , che rimane a questo piano son 4. grandi bassirilievi tolti dall'arco di M. Aurelio, ch' era nel Corfo, e gli altri due compagni fono a mezzo la fcala dell' altro palazzo a dirimpetto a questo. Nella fala la statua di Leon X. si dice di Giacomo del Duca; quella di Sisto V. in bronzo è di Taddeo Landini, quella d'Urbano VIII. è del cavalier Bernino, come anche alcuni busti . Le pitture di questa sala fono le migliori opere del cav. d' Arpino . Il difegno delle porte è di Francesco Fiammingo. La feconda fala è dipinta da Tommafo Laureti. Vi fono varie statue, e molti busti di personaggi moderni, tra' quali uno di bronzo bellissimo, che rappresenta al vivo, e con intera fomiglianza il gran Michelangelo Bonarroti. In un' altra camera è un eccellente fregio dipinto da Danielle da Volterra. V' è la lupa di bronzo co' due gemelli, e si dice esser quella, che nella morte di Cesare su percossa dal fulmine, di che fi vede un fegno nel piede di dietro . V' è pur un de' Cammilli, e il giovanetto nudo, che si cava la spina dal piede, amendue di bronzo. Una s. Francesca Romana pittura del Romanelli, e un Cristo morto del P. Cofimo Piazza Cappuccino Veneziano. Nella stanza dell' Udienza, piena anch' essa, come tutte l' altre, di busti antichi d' una stimabile rarità, è un Apollo giovane, che si crede

STUDIO DI PITTERA

472 di Michelangelo, e un quadro con la s. Famiglia di Ginlio Romano. Nella stanza detta d' Ercole, dalla fua statua con la clava dorata, il fregio è d' Annibal Caracci, e rappresenta i fatti di Scipione. Nella stanza, che fegue, nel fregio fono dipinte l'impreso d' Annibale per mano di Pietro Perugino . · Anche essa è ornata di busti singolari, e di statue antiche . Infomma quantunque la. quantità de' marmi fia minore di quelli del palazzo dirimpetto, tuttavia il pregio non ne è minore, e meriterebbero una particolare descrizione, come quelli altri.

Su questo colle è situato il magnifico palazzo Caffarelli eretto col difegno di Gregorio Canonica d' una nobile magnificenza.

benchè non finito.

Le due loggette una avanti al convento d' Araceli, e l'altra in faccia, sono archi-

tettura del Vignola.

I due giganti co' cavalli, che rappresentano Castore, e Polluce, come alcuni credono, e posano in cima della cordonata, furono restaurati dal Valsoldo. I trofei detti di Mario, che sono allato a questi colossi, erano presso s. Eusebio, traportati qui d'ordine di Sisto V. Presso a questi stanno le due statue de' figliuoli di Costantino trovate nelle sue terme del Quirinale. A mezzo la cordonata dalla parte della scala d' Araceli è una statua di porfido senza testa, creduta una Roma, di cui è mirabile il panneggiamento. Sul principio della cordonata sono due Sfingi di marSCULTURA, E ARCHITETTURA. 473 mo nero, che gettano acqua, di lavoro Egizio, trovate a s. Stefano del Cacco, e collocate qui da Pio IV.

S. Luca , e s. Martina .

A cart. 201. v. 9. Gio. Piscina. Leggi: Gio. Artusi da Piscina.

S. Lorenzo in Miranda .

A c. 203. v. 1. con l'effigie di s. Lorenzo. Leggi: col martirio di s. Lorenzo intagliato a bulino dal Blondò.

S. Stefano Rotondo .

A c. 208. v. 10. Aggiungi: Queste istorie sono 32., e furono intagliate in rame, o stampate da Bartolommeo Grassi con le spiegazioni di Giulio Roscio da Orte. Si regge questo tempio sopra due ordini di colonne Corintie massicce, poste in due giri concentrici. Nel giro esteriore sono 32., e nell'interiore 20.

Villa Mattei .

A c. 208. v. 16. Il cafino . Aggiungi : architettato da Giacomo del Duca .

Spedali di s. Gio Laterano.

Questi due spedali posti sull'ingresso della piazza della basilica Lateranense, venendo dal Colosteo, sono architettati da Jacopo Mola. Uno è per le donne, e l'altro per gli uomini. La pittura del Salvatore, e di s. Michale satta a dolo sopra la facciata calerna, è opera del Celio.

S Gio in Fonte .

A c. 209. v. 18. Queite pitture a fresco

474 STUDIO DI PITTURA
fono state intagliate da Francesco Aquila, e
si vendono alla Calcografia Camerale.

#### S. Gio. Laterano .

A c. 213. v. ult. Aggiungi.: Le dette colonne essendo dall' età malconce surono refaurate da Orazio Censore, che vi seca che i capitelli, e le basi.

A c. 214, v. 11. Il bafforilievo d'argento potto fopra l'altare del Sagramento fu modellato da Scilla di Vigiu Milanefe, e i due Angioli furono gettati da Orazio Cenfore. v. 13. Vi è chi dice, che questo Moisè sia opera di Egidio della Rivera Fiammingo. A c. 216. v. 21. Nella fagrettia de Bene-

fiziati, che è come un ricetto della menzio-

nata qui fopra, il quadro dell'altare è di Scipion Gaetano, e rapprefenta s. Maria Maddalena. Il gran quadro della Nunziata è flimabilifimo difegno del Bonarroti, dipinto da Marcello Venutti. Nella Roma Agt. e Mod. fi dice di Raffaello Mantovano, ma non fi aper qual ragione. Quel della Trinità è del Ciampelli: quel di s. Gio. portato a feppellire è del cav. d'Arpino, e quello degli Apofloli nella barca è di mano ignota, ma accellente.

A c. 222. v. 1. Aggiangi: Le grandissime statue di travertino, che in troppo numero fon collocate sopra questa facciata, sono degl' infrascritti artessici. Il Salvatore posso sul comignolo del frontespizio è di Paolo Benaglia Napoletano. Il s. Gio. Batista è di Gio.

3

SCULTURA, E ARCHITETTURA. 475
Gio. Batifa Pincellotti da Carrara. Il scio.
Evangelifta è di Domenico cognato del Maini. S. Gregorio Magno di Gio. Batifta de'
Roffi. S. Girolamo d' Agottino Corfini Bolognefe. S. Ambrogio di Paolo Benaglia. S. Agoftino di Bernardino Lodovifi. S. Atanafio di Monsh Anaftafio. S. Bafilio di Giufeppe Riccardi Romano. S. Gregorio Taumaturgo di Giufeppe Frafcari Romano. San
Gregorio Nazianzeno del Tendarini Milanefe. S. Bernardo di Tommafo Tommafini
Romano. S. Tommafo d' Aquino di Monsh
Pafcafio Liegefe. S. Bonaventura di Baldaffar Gafoni Carrarino.

#### S. Lorenzo fuori delle mura .

A c. 226. v. 3. Nel tom. 3. della Romafotterranea si può vedere anche la stampa del sepolcro del card. Guglielmo Fieschi nipote d'Innocenzio IV. che è allato alla porta della chiesa sulla destra dell'ingresso.

A c. 227. v. 2. Si offervi un capitello delle colonne della navata di mezzo d' ordine 'Jonico, che nelle volute ha feolpita da 'una parte una rana, e dall' altra una l'acertola. Pare, che questo capitello sia cavato da portidi Ottavia; fabbricati da Sauro, e 'Batraco', che non vi avendo potuto mettere il suo nome, scolpinono nelle colonne questi due animali, significati in Greco da'-leon nomi. V. Plin. libr. 36. cap. 5. Osfervazione dell' eruditissimo signor abate Vinchelman Scrittore Vaticano.

Rr 2 S. Vito.

A c.229. v.15. Nel quadro della Madonna, e s. Bernardo si legge il nome del pittore, che dice : Andrea Pafqual. da Recanati.

### S. Urbano , e s. Eufemia .

A c. 233. v. 22. Mario Arconio fece il di-

segno della facciata di s. Eufemia.

A c. 233. v. 2. Aggiungi : In faccia alle monache di s. Eufemia è il casino di Flaminio Ponzio fatto per sua abitazione: e passato la chiesa di s. Urbano per andar verso il tempio della Pace è un altro casino con una piccola, ma bella porta, che ha fopra una ringhiera fostenuta da due colonnette di granito, disegno, e abitazione del detto Arconio, che anche dipinse la Madonna, ch' è fopra la porta della vicina chiesa di fanta Maria in Campo Carleo .

#### S. Quirico .

A c. 237. v. 7. Baldassarino da Bologha. Leggi: Baldasfarino Croce da Bologna.

S. Francesco di Paola.

A c. 128. Questa chiesa, e il convento sono, si può dire, fabbriche muove fatte per opera del Generale Zavaroni, morto poco tempo fa, col difegno di Luigi Berrettoni allievo del Saffi onde la descrizione del Titi non confronta più . Il primo altare dunque a destra dell'ingresso ha ora la tavola di s.Anna dipinta da D. Filippo Luzi. La volta a fresco è d' Onofrio Avellino Napoletano . Nella fc. SCULTURA, E ARCHITETTURA. 477 feconda cappella la tavola con s. Francesco di Paola è copia d'una, ch' è nel coro, di maniera Francese, e i laterali e la volta sono di Giuseppe Chiari. Nella terza il fan. 5 Francesco di Sales è d' Antonio Crecolini, come anche i laterali. Sopra la porticella è il deposito di monsig. Lazzaro Pallavicino erettogli da Benedetto XIV. per non l'aver potuto far cardinale, stante l'essersi a questo degno Prelato accresciuta affai una sina abituale malattia. Il difegno su del cav. Fuga, e il ritratto in marmo è d'Agostino Corsini.

L'altar maggiore è difegno di Gio. Antonio de' Roffi. La cappella di s. Michele; che seguita dall'altra parte della chiesa, ha la tavola col s. Arcangelo di Stefano Perugini, e i laterali di Giacomo Triga. La Concezione della s. Vergine, e tutte l'altre pitture nella seguente cappella son del sig. Stefano Pozzi. Nell'ultima cappella la tavola di san Giuseppe è del detto Onofrio, e i laterali e la volta sono prime opere del mentovato Pozzi.

La bella fagressia ha lo ssondo della volta fatto da Sassorrato. Vi sono sette lunette, in cui è espressa a olio la Vita del Santo sondatore. Le 4. verso levante sono d'Agostino Masucci ultimo scolare di Carlo Maratta, l'altre tre sono del detto Luzzi. Il Cristo morto dipinto a fresco nella cappelletta contigua è del cav. Cozza Calabrese: i laterali, e la volta sono del detto Pozzi. Il disegno di questa sagressia, come anche del capitolo è di Filippo Breccioli.

S. Pica

#### S. Pietro in Vincoli .

A c. 240. v. 4. La tavola del Domenichi-

no si trova intagliata in rame .

v. 10. Le statue del Montelupo rappresentano Rachele, e Lia per denotare la Vita attiva, e contemplativa. La cassa sepolcrale con sopra la statua del Papa fu scolpita da Maso del Bosco, e la Madonna col Bambino è di Scherano da Settignano, e le due statue ad essa laterali d'un profeta, e d'una sibilla sono del medesimo Montelupo, ma che non fodisfecero Michelangelo, che non vi potè affiftere, essendo indisposto. Nel claustro è un bel pozzo, e ben lavorato da Simon Mosca Fiorentino .

. v.26. Le pitture della tribuna furono ristorate da Giacomo Carboni nel 1706. Il quadro di mezzo, che rapprefenta la liberazione d' un indemoniato per mezzo delle fante Catene, è di Gio. Batista Parodi.

### S. Lucia in Selci.

A c. 242. v. 26. La Nunziata dell' altar maggiore è opera d' Anastasio Fontebuoni .

#### Villa Montalta.

A c. 245. Il busto di Sisto V. in bronzo è di Bastiano Torrigiani detto il Bologna.

# S. Praffede .

· Ini . Questa chiesa su restaurata da Niccolò V. col difegno di Bernardo Rossellini Fiorentino . S. MarA c. 249. v. 26. I draghi di bronzo, che Iono agli angoli della base della colonna, suron modellati da Jacopo Laurenziani.

A c. 252. v. 2. del Sanquirico . Leggi :

di Paolo Sanquirico.

v. 9. Aggiungi: L' Angiolo di marmo forpra la porta della fagrestia è scultura del Mariani.

A c. 254. v. 4. Valfondino . Leggi : Val-

A c. 257. v. 23. Questa Madonna di Guido Reni è stata intagliata in rame da molti, e specialmente da Pietro Massini, Gio. Gerardini, e meglio da Francesco Poilly.

A c. 263. v. 2. Aggiungi: Mentre il Cordieri lavorava queste due statue, Paolo V. andò più volte al suo studio, ch' era a strada.

Pontesici, per vederle.

v. 15. De' cinque Angioli due fono di Guglielmo Bertolot, e tre con lo Spirito santo

íono del Mariani .

v. 22. Il frontespizio di metallo è opera di Stefano Maderno . v. 25. L' Angiolo , che sossiene la coro-

na di metallo dorato, è d' Egidio Moretti. v. 28. Al Ferreri s' uni in questo lavoro

Orazio Cenfore.

A c. 264. v. 28. Soprintese a lavori di questa cappella il fig. Gio. Batista Crescenzi cav. Romano molto perito nelle tre belle arti.

v. ult.

480 STUDIO DI PITTURA

v. ult. Il difegno della cappella Sforza è del Bonarroti, efeguito da Tiberio Calcagni fuo fcolare.

S. Pudenziana .

A c. 267. v. 11. Errico Gaetano . Leggi : il card. Errico Gaetano Titolare .

S. Caterina da Siena.

A c. 276. v. 4. Aggiungi: I due baffirilievi laterali fono del Bracci.

#### Colonna Trajana .

A c. 276. v. ult. Sopra questa colonna, e fopra l' Antoniniana, ch' è in piazza Colonna Sisto V. fece porre due statue di bronzo, una delle quali rappresenta s. Pietro, e l'altra s. Paolo, modellate da Tommaso Porta, e gettate da Bastiano Torrigiani. Queste colonne sono tutte scolpite a bassirilievi, e quelli della Trajana sono eccellentissimi, e gli uni, e gli altri sono stati intagliati in rame da Santi Bartoli, e da altri.

Palazzo Rospigliosi .

A c. 283. v. 27. Storie del Tasso . Leggis favole d' Armida del Tasso .

v. ult. Aggiungi: In una loggia del giardino fono molte coppie di putti, che tengono un vafo di fiori, i quali putti fon dipinti da Guido, e intagliati da Pier Antonio Cozza.

### S. Maria degli Angioli .

A c. 290. v. 24. Questo quadro del Muziano si doveva rifare in mosaico, e sarebbe riuscito SCULTURA, E ARCHITETTURA. 481 riufcito maravigiiofo, effendoché la maggior parte del quadro conteneva bofcaglia, e deferto. Fu intagliato in rame da Cornelio Cort in grande, e da Jacopo Sadeler in forma più piccola.

S. Maria della Vittoria .

A c. 295. v. 16. Gio. Domenico Perugino. Leggi: Gio. Domenico Cerrini Perugino.

S. Andrea de' Gefuiti .

A c. 302. v. 17. La tavola di s. Francesco Saverio di Baciccio Gauli fu intagliata in rame da Benedetto Farjat, e quella di s. Stanislao Costa di Carlo Maratta su intagliata da Dorigny.

Palazzo Pentificio di Monte Cavallo.

A c. 306. v. 24. Contigua alla fala . Leggi:

contigua alla galleria.

A C. 310. V. 11. Le pitture di questa capet s' intagliassero in rame, farebbero un giusto volume, e mi stupisco, che non sia caduto in pensero a nessuno di far quest' Opera, che sarebbe più applaudita, e lo meriterebbe più di molte altre. Solamente è stata intagliata da Stefano Piccart la Natività della fantissima Vergine, ch' è una grande e maravigliosa storia dipinta da Guido sopra la porta interiore di questa cappella.

Palazzo Colonna.

A c. 316. v. 22. Aggiungi: Il palazzo della nobiliffima cafa Colonna, di cui come di molti altri il Titi non fece menzione, circonda la S f chiefa, 482 STUDIO DI PITTURA chiesa, e il convento de' Padri de' ss. Apostoli. Si dice, che su cominciato a fabbricare da' tempi di Martino V. Fu poi cresciuto, e da non molto tempo di continovo adorno, onde è ridotto un vasto, e nobiliffimo palazzo. Li appartamenti terreni fono arricchiti di pitture fulle muraglie, del Puffino, del Tempesta, dello Stanchi, e d'altri; ed una stanza è a guisa di romitorio dipinta da Pietro Paolo Scor!. Vi si veggono molte statue antiche , busti , e bassirilievi , fra'quali la deificazione d' Omero, trovata alle Frattocchie, ch' è stata eruditamente illustrata dal Cupero, e da altri. Per le scale si troya una statua d' un re barbaro, un gran busto d'. Alessandro Magno, e una gran teste di Medufa a bassorilievo in porfido. La vasta sala ha uno sfondo dipinto dal Lanfranco . Negli appartamenti nobili fono molti quadri de' più eccellenti professori, e nella camera dell' udienza il foffitto spartito in più quadri fu dipinto da Benedetto Luti. La celebre galleria lunga 280. palmi e larga 47. dove fono 4. gran colonne di giallo antico, e varie statue, e molti quadri, cioè d' Andrea del Sarto, di Tiziano, la condanna d' Adamo del Domenichino intagliata da Baude, la Giuditta di Guido intagliata dal Frey: del Parmigianino una gran tavola: la peste famosa del Pussino: vari dell'Albani, del Guercino, di Salvator Rofa , de' Caracci : e di Carlo Maratta il facrifizio di Cefare intagliato dal detto Frey: molti paesi di Claudio Lorene-

fe,

SCULTURA, E ARCHITETTURA. 483 se, di Gasparo Pussino, di Salvator Rosa, e di Monsù Orizzonte bellissimi, e grandi. Nella volta dipinfero eccellentemente i due Lucchesi Gio. Coli, e Filippo Gherardi. Uno sfondo verso del giardino è di Giuseppe Chiari in quella parte, ove la galleria fi alza due gradini . I fiori dipinti fu li specchi sono di Mario Nuzzi detto Mario da' fiori . Architetto di questa galleria fu Gio. Paolo Scor . Altri dicono, che fu cominciata col difegno di Giovanni Batista Grandi, e finita da Girolamo Fontana. Ella termina in un giardino alle falde del Quirinale, a cui s'ascende per esso giardino; e nell'alto è una porta, che risponde dirimpetto al palazzo Rospigliosi, e quivi giace in terra un gran pezzo di cornicione fmifurato oltre l' immaginazione, che si crede un frammento delle terme di Costantino, o del tempio della Salute.

### Palazzo Gottifredi .

Nell'escire della chiesa di s. Marco si vede pochi passi discolto il palazzo detto di Venezia, dirimpetto alla principal facciata del quale, e presso al palazzo Altieri è posto questo de signori Gottifredi, di cui fu architetto Cammillo Arcucci, ed ha una bella facciata, riguardata con islima dagl'intendenti.

### Palazzo Bolognetti.

Davanti alla facciata laterale del fiddetto palazzo di Venezia è il nobil palazzo del tignor conte Bolognetti, famiglia partizia Ben-S f 2 484 STUDIO DI PITTURA

gnefe. Avevano qui le loro cafe i fignori Frangipani, una delle più nobili famiglie.

d'Italia Ne' tempi a noi più vicini il conte Gio. Antonio Bigazzini vi fabbricò un palazzo col difegno del cavalier Carlo Fontana, che poi dal conte Ferdinando Bolognetti, che n'era divenuto possessore in ridotto nello stato, che si vede di presente. Il fignor conte Giacomo suo figliuolo, ultimo di questa casa, vi ha aggiunto dalla parte di dietro fulla piazza de'ss. Apostoli un vago palazzetto col disegno del sig. Niccola Giansimoni allievo del Salvi.

S. Marcello .

A c.321. v.18. dalla fuddetta . Leggi: dalla fuddetta Accademia .

S. Antonio de Cappuccini.

A c.337. v. 9. risuscita un moro. Leggi: ri-

v. 13. Il s. Francesco del Domenichino fu

intagliato in rame ad acquaforte.

v. ultimo. La navicella di Giotto si trova intagliata in rame nella Roma sotteranea di monsig. Bottari tom. 1. ac. 193. Villa Lodovisi.

A c. 338. v. 12. Gercino. l. Guercino , il cui sfondo fu intagliato in rame da Gio. Batista Pasqualini .

A c. 339. v. 11. Agg. terminata da Mario Arconio.

S. Giuseppe a Capo alle Case.

A c. 347. v. 22. Agg. architettato dal Breccioli.

SCULTURA, E ARCHITETTURA. S. Lorenzo in Lucina.

A c. 368. v. 29. La cappella di s. Margherita è certamente dipinta dal fignor Benefial, benchè fosse data a dipingere a Filippo Evangelisti .

Gesù e Maria.

A c. 382. v. 16. di Basilio Franzese . Agziungi : Altri dicono di Gio. Carboni allievo del Camassei.

S. Maria del Popolo.

A c. 388. v. penult. Nel 1000. Sisto IV. Leggi: Circa al 1410. Sisto IV.

A c. 389. v. ult. Intagliata in rame . Aggiungi : da Dorigny .

A c. 300. v. ult. Intagliato in rame . Ag-

giungi : da G. Chateau . A c. 391. v. 19. I mofaici della cupola fu-

rono intagliati in rame da Dorigny . v. 29. La statua del Giona è intagliata nel-

la Raccolta di statue del cay. Maffei, che fi vende nella Calcografia Camerale . Palazzo Borgbefe .

A c. 208. v. 21. Aggiungi: La cappella è dipinta da Antonio Fontebuoni, che ha lavorato anche in varie camere.

S. Agoftino .

A c. 402. v. 19. Le pitture del Lanfranco, che fono in questa cappella furon tutte intagliate ad acqua forte da Carlo Cesi .

A c. 404. v. 1. fono d' Avanzino Nucci. Leggi: erano d' Avanzino Nucci, ma atterrate nella gran fabbrica del nuovo convento : dove a mezzo la feala è la statua di marmo 436 STUDIO DI PITTURA marmo di Benedetto XIV. gran protettore della celeste dottrina di s. Agostino. Questa statua è lavoro del Maini.

S. Maria dell' Apollinare .

A c. 406. v. 13. La cappella suddetta. Leggi: La cappella maggiore.

S. Salvatore in Lauro .

A c. 40%. v. 1. canonici in Alga. Leggi: canonici di s. Giorgio in Alga.

SS. Pietro , e Paolo del Gonfalone .

A c. 418. v. 22. La chiefa di s. Lucia, che fu data all'Archiconfraternità del Gonfalone, e ad essa è annessa, e sistabricata da' fondamenti con una gran facciata dalla medessa Archiconfraternità, e ne ha dato il disegno il sg. Marco David, ma non è per anco totalmente terminata.

S. Stefano in Piscinula . Dirimpetto alla fuddetta chiefa di s. Lucia detta volgarmente s. Lucia della chiavica, per effer vicinistima a una delle gran chiaviche di questa città, e per distinguerla dall' altre chiefe confagrate alla stessa Santa, è posta la piccola chiefa di s. Stefano antica parrocchia, la quale pochi anni addietro minacciando un' imminente rovina fu totalmente demolita . e colle carità de' pii Fedeli riedificata da' fondamenti, e ridotta nella forma, che si vede di presente. Nel primo altare a man destra è un Crocifiso di rilievo, e un quadro laterale della scuola del cay. Conca. La tavola dell' altar maggiore rappresentante la lapidazione di a Stefano è di Pietro Labruzzi Romano,

SCULTURA, E ARCHITETTURA. 487 Il quadro dell' altare a finistra, nel quale è espressa la Concezione della santissima Maria Vergine, con due Santi dipinti lateralmente, son opere di Gaetano Sciortini. Nel fare lo scavo per gettare i nuovi fondamenti di questa chiesa, furono trovati parecchi pezzi di una, o più colonne di verde antico del più bel colore che fi fosse mai visto, che furono comprati dal fommo Pontefice Benedetto XIV. di gloriofa memoria, che gl' impiegò nelli ornamenti della cappella dell' altar maggiore della chiefa dell' Apollinare, e questa vendita molto giovò per la fabbrica di questa chiesa. Fu anche trovato ne' medesimi fondamenti come una specie di peschiera, spartita in molte divisioni, fatte di mattone, quasi fossero destinate a conservare varie forte di pesci, e da questa antica peschiera prese questa chiesa peravventura il suo nome .

#### IL FINE.

### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 1

# INDICE



## INDICE

#### DELLE ANTICHITA

Che si custodiscano nel Palazzo di Campidoglio alla destra del Senatorio, vicino alla chiesa d'Araceli.

#### CORTILE

LLA gran porra, che al Mufco Capitoliono da l'ingrefio, fa profestiva nel
corrile una fontana ricca d'acqua con
una flatua colodale di un fiume giacence, che tiene un gran nicchio nella manopretenti Il Reno; e fin già dettu Marforto dal foro
di Marte (1), nel quale giaceva fcopetta vicino alla
ticta con la discono di montano di cono di
marte (1), nel quale giaceva fcopetta vicino alla
ticta con la giacono di cono di montano
proporte di cono la montano di granino di Eginamento a quefto fonte due colonne di granino di Egito, con fuoi pilafti; e capitelli d'ordine Tofcano.
Sopra il comicione è un balaufitro di travertino
con quattro flatue di donne Augulfe in figura di Veflali, ed in mezzo del fronte/pizio è collocata la feguente fierzitone :

CLEMENS XII. PONT. MAX.

ILLATIS . IN . HAS . AEDES . ANTIQVIS . STATVIS MONVMENTISQVE

AD. BONARUM. ARTIVM. INCREMENTVM FONTEQVE. EXORNATO PRISTINAM. CAPITOLIO. MAGNIFICENTIAM

RESTITVENDAM . CVRAVIT
 A. S. MDCCXXXIV. PONT. V.

Ai lati di quelta medefima fontana fono in due nicchie quadre due grandi Cariatidi, in forma di Satiri, con panieri in testa pieni di uva, e grappoli della medefima nelle mani, di eccellente scarpello, ed etano già

(1) Aldrovandi pag. 19. Flam. Vac. pag. 13. num. 69.

già della nobile famiglia della Valle, facendone menzione il Rufconi nel suo Trattato dell' Architettura, allorchè tratta delle Cariatidi, e della origine loro (1), Delle quattro porte laterali in questo cortile tre sono

Delle quattro porte laterali in questo cortile tre sono finte, essendovi struati due termini, uno di uomo, di donna l'altro in due di esse, ed un bassorilevo con tre fasci consolari nella terza, e sopra di tutte quattro vi è un'erma di Gioye Terminale.

#### ATRIO

N Ell' artio fotto gli architravi laterali all' ingrello, che riquatdono il fuddetto cortile, fono due grardi frame gizie, eflendo quella polta alla deltra, di pierta durillma nericia con machte gialle non più vedura. Ha la refraturrita con geroplifici nella fchieva, e nel lato finitto, e di ne nella defitta un volume, ed una palma nella funitra. Quella polta alla finitra è di un granito particolare frapfo di macchie grandi rolle col fiore loro in tetla, e di infeme con le altre due di grantio rollo orientale, collocate nel pottico nuovo del palazzo de' fig. Confervatori di Roma, furono ritrovate nella via Salaria, neglio roti di Saluttio, ora della nobile famiglia Verofiyi, ed acquillate dalla fam. mem. di Ciemente XI., che le dono al Campidoglio (1).

Nella parte sinistra nel fondo di quest'atrio sotto la fenestra è collocato un bassorilevo di donna in piedi, che tiene una bipenne nella mano sinistra, con questa iscrizione moderna sorra:

---

# e fotto IMPERII , ROMANI , PROVINCIA U N G A R I A

Fu trovata in piazza di Pietra (1).

Alla defita di quelto ballorilievo è un gran piede di metalio nirrovato, come i più allerificono, nelle vicinanze del Colofico, volendo altri però, che fia il piede del la fiarqua colofiale, che era alla piramide di C. Ceftio, rinvento nel Pontificato d' Alefandro VII. (4) Alla finifira fla pofaro fopra di un capitello di ordine compofiro, già delle Tette di Antonio Caracalla, un gran frammento di pavonazzetto di una delle otto farue.

(1) Gianantonio Rusconi dell' Architettura 1, 1. p. s.

(1) Ficoroni Vestig. di Roma antica cap.10 pag.50.

(4) Bianchini delle Porte di Roma pag. 16.

statue dell'arco di Costantino, e su collocato in questo luogo, allorche per comando di Clemente XII. veno quell'arco restaurato. Vi sono incise le parole AD ARCVM, foste preche sia questa una delle statue le vate dall'arco\_trionfale di Trajano, per adornate il

fuddetto di Coftantino il grande .

Situata nel mezzo si vede la grande urna istoriata, pubblicata da Pietro Santi Bartoli ne' sepoleri, e dal Gronovio (1), il cui eoperchio rappresenta una materassa di drappo con figure di animali diversi, e guarnito di galloni, standovi sopra due statue giacenti, che diconsi di Alessandro Severo, e Mammea sua madre. Nella parte anteriore di essa è di grande rilievo scolpita la battaglia, secondo alcuni, fra i Romani, e i Sabini accaduta pel rapimento delle Sabine, le quali in mezzo alla mi(chia procurano di pacificarli, fedendo Romolo alla defira nella fedia curule, ed alla finistra Tazio nella Sabina, che ha i bracciuoli a guifa delle nostre moderne. Vi è nel fianco destro scolpito un augure sedente con altre persone, che s'ammirano, e nel sinistro sono de soldati armati ; vedendosi nella parte posteriore, scolpita con eleganza minore, un sacerdote velato, e genuficilo, che bacia la mano al vincitote morto , o semivivo , e varie spoglie de vinti nemiei . Altri credono, che questo bassorilievo rappresenti una favola Omerica, e forse il contrasto tra Achille, e Agamennone descritto nel primo libro dell' Iliade. Flaminio Vacca afferifce, che quest'urna fu ritrovata

(2) nel Pontificato di Urbano VIII. fuori della porta di s. Giovanni, un miglio più lontano degli acquedoti s. Giovanni, un miglio più lontano degli acquedoti sill'acqua Felice, nel luogo detto il Monte del grano, ove fi vede ancora la camera (epolerale dello fteflo A.Severo, Altre due urne (epolerali poco dalla fuddetta lontane

fono collocate sotto le due laterali niechie; e su quella a mano destra è nel mezzo scolpito a bassorilievo un busto di donna, colla seguente iscrizione:

M M A V R E L E X T R I C A T A E

All' intorno fon vari animali, e moftri marini. Vedefi nella fionte del coperchio di quella a mano finitta una caccia, nella quale è notabile, che i cignali ardiri vanno incontro ai esceistori ramati di alte, e di cervi, e daini timidi fuggendo cadono nelle reti. Sono ambedue

(1) Gronov. tom. 12. pag. 68. ex Joan. Petr. Bellor. (2) Flam. Vac. dopo il Nardini pag. 9. num. 16. Efchinard, dell' Agr. Rom. pag. 1∞, Ficor, veft, di Rom, di mediocre scultura, e sono state cavate dalle catacom-

be l'amo 1744.
Alla finittra è un'ara, rapprefentante la mafeira di
Giove, vedendovif da una para Rea, che dà il fafio
nivolto a Sautro : i Coribanti, e la capra Amalera
dalla tecuna.

- della terra Camano fidente con affa
para. Er gali in Albano nella villa Savelli, ora Paolucci, ed e riferita nelle iferizioni del Doni (1). Pola
forpa di quelta una tella colofila velata, e turrita,
rapprefentante o la dea Cibele, o il Genio della citta
di Antiochia di Soria, e fu rirovara, fono ponti anni,

selle rovine della villà Adriana di Tivoli .

Stanno alla deltra due cippi di lavoto fingolare , ful primo de quali fono esprelle le insprese di Ercole ; e dalla città di Albano , nella quale da gran tempo fi vedevano, fono stati qua trassortati i anno 1741, e sopra di uno pose un frammento di un Laconte; posi forpa di uno pose un frammento di un Laconte; posi forpa dell' altro uu' ara votiva fatta qui trassportare dalla villad s'pan Giulio . Vi è clopira una donna se-dente, col corno dell' abbondanza alla sinistra, e tiene eon la deltra un timpone . Elendovi scritto sopra.

### SALVOS. VENI

Dalla parte sinistra è scolpita un' altra donna giacente in terra, che con la destra tiene una sserza, stando essa appoggiata ad una tuota con la sinistra, nella quale ha una palma, essendovi avanti di essa un colonna ritta, e sopra

SALVOS

Leggeli poi in fronte a quello marmo, riportato dal Grevio. (2)

Manca nel Grevio il primo verfo, e vi è per
ultima lettera del
quarto un X. in
vece del K.

Altri due ve ne sono di eguale grandezza tra loro, ne' quali è replicatamente incisa la iscrizione siferita da Otta-

(1) Ved. Gor. Iscriz. Doniane. tom. 1. (1) Grev. adit. Venet. T. x. pag. 780, ex Henr. Chr. Henninio.

Orravio Falconieri nel suo discorso intorno alla Piramide di C. Cestio (1) da Alessandro VII. risarcita; essendo

allora state queste nel Campidoglio trasportate.

Stanno in terra dalla parte verso la gran scala alcune umette, e cippi, la maggior parte sepolcrali con le iscrizioni loro, estendo le muraglie tutte ricoperte di fimili memorie .

Nelle 4. nicchie quadre poste nel portico si vedono quattro statue, e prima vicino alla grand' urna di Alesfandro Severo fi vede una Baccante con testa coronata di fpighe, crotali nella destra, uve nel panno fostenuto dalla finistra, e crepitacolo a guisa di scabillo sotto al destro piede.

Altra di Pallade con elmo Greco in capo, Egide in

petto, e scudo nel finistro braccio.

Altra di Diana in atto di avere già vibrato il dardo . Altra finalmente di un Giove Elicio, che con la destra

inalzata tiene il fulmine .

Dalla opposta parre vicino all' uma medesima è una fimile nicchia , nella quale un bel torfo d' Apollo fi offerva, rittovato nella villa della nobile famiglia Palombara, e comprata 1000, scudi da Clem. XII.

Fanno prospetto alla porta due altre statue aventi la schiena rivolta ai pilastri, che sostengono gli architravi verso il cortile, ed una rappresenta l'Abbondanza te-nendo nella destra una borsa, e nella sinistra un cornucopio: l'altra l' Immortalità, con il nome nella bale IMMORTALITAS, ed ha nella diritta uno fcettro, ed una spugna nella sinistra, ambedue restaurate.

Segue verso la scala un gruppo di un vecchio con barba, che tiene la zampogna nella destra, e con la si-

nistra un fanciullo giacente in terra.

Nella nicchia quadra poi incontro al Giove fulminante è la statua di Adriano imperatore con la testa velata, patera nella destra, e volume nella finistra, trovata presso s. Stefano Rotondo, e comprata dal Popolo Romano (1).

Salito uno scalino, fa prospetto alla gran scala una statua gigantesca, trovata già sull' Aventino, e riferita dallo Sponio nelle Miscellanee per il re Pirto (1), ed era della nobile famiglia Massimi delle Colonne. asserendo l'Aldrovandi, che fu pagata due mila scudi (4).

(1) Flam. Vac. pag. 16. num. 87. (3) Spon. pag. 139.

(4) Aldroy. pag. 169.

<sup>(1)</sup> Falcon. dovo il Nardini pag. 571, Grev. tom. 4. pag. 1459. Bianchini delle Porte di Roma.

In vicinanza di esta sta cretta incontro alla finestra una colonna di alabattro orientale folida, alta palmi Komnain venti, e di diametro palmi due, e di un terzo, Komnain venti, e di diametro palmi due, e di un terzo, cinanza del Tevere alle radici dell' Aventino entro un orto del duca Storza, luogo, nel quale fearicavansi dagli Antichi i marmi, che a Roma si conducevano, e che marmorata viene detto per la quantità de' armi, che vi sono stati rittorati. Posa quella sopra di un antico cippo feolipto a bassi rittorati. Posa quella sopra di un antico cippo soli più a di un contropo con la sinstita da la parte intonee, e du un controcpio con la sinstita da la parte di un timone, e du un controcpio con la sinstita da la parte di un timone di pave, e dall' altre due petti egualmente due corraccosi pinecoiati in mezzo a un caducco.

All'intorno di questa colonna sono i muri coperti di altre iscrizioni sepolerali, e sono in terra collocati quattro diversi marmi, ne quali scolpiti si vedono la misura dell'antico piede Romano, squadre, archipendoli, compassi, ed altri istromenti simili, con questa

iscrizione:

MARMORA. OMNIA. ANTIQVI. PEDIS.
MODVLO. INSCVIPTA
SCRIPTORVMQ. TESTIMONIIS. COMMENDATA
BENEDICTVS XIV. P. O. M.
JN. MYSEVM. CAPITOL. TRANSTYLIT
ANNO. PONTIF. III.
STATILIANYM

IN , IANICYLO , ALIAS , EFFOSSYM (1) EX , HORTIS , VATICANIS (2) EX , HORTIS , VATICANIS COSSYTIANYM , SEV , COLLOTIANYM (2) EX , MARII , DELPHINI , AEDIBYS DONO , HERONIMI , PRINCIPIS , ALTERII (1) AEBVTIANYM EX , MATTHAEIORYM , VILLA

EX. MATTHAEIORVM. VILLA
DONO. HIERONYMI. DVCIS. MATTHAEI
CAPPONIANVM
NON. ITA. PRIDEM. VIA. AVRELIA. REPER.

EX. AEDIBVS. CAPPONIANIS DONO. ALEXANDRI. GREGORII. MARCHION CAPPONII EIVSDEM. MYSEI, CVRATORIS. PERPETVI

CA-Aldrov. pag. 121.

(1) Aldrov. pag. 121. (2) Grut. tom. 1. pag. 1671.

<sup>(1)</sup> Fabret. de Aquis ; & Aquaduit, diff. 11. pag. 73. & 74. num . 119. & feqq.

Dalla fan. mem. di Benedetro XIV. varj acquift; di varj marni futon fatti per accrefecre la preziofa maccolta di quello Mulco. Fra le altre cofe fono di rato pregio le flatuce Egizie: ricrovate dai PP. della Compagnia di Gesti nelle rovine del Canopo della villa Adriana di Tivoti, a trece dalla Sannisi lia collocare con accrefeine del rato della compagnia di Rivati della compagnia di Rivati della compagnia di Rivati della contenta della flanza a quello precisio effecto aggiunta a ci di Rivati della colonna di albaltro orientale. Entro la flanza fopta la porta è la fegonte lapide della flanza della porta è la fegonte lapide della colonna di albaltro orientale. Entro la flanza fopta la porta è la fegonte lapide della colonna di albaltro orientale.

AEGYPTIACA . MARMOREA . SIGNA
IN . HADRIANI . TIBVRTINO
BENEDICTYS XIV. PONT. MAX.
CAPITOLINIS . AEDIBVS . ADAVCTA
ORNATIORI . CYBICU.O . CONSTITVI
DECREVIT
ANNO . MDCCXXXXVIII . PONT . VIII.

Sopra un fiore di loto di marmo nero, che gli ferre di bafe, come fir ritrovaro nel predetto Canopo di Tivoli, pola in fondo alla flanza un Erma del marmo teffo, rapprefentante da una patre Itide col fiore loto in capo, e dall'altra Offride, o fia una teffa di bue, che ha bianca la punta delle corna, ed è di ottimo (calbello).

In faccia alla porta si ved: collocato su di una base un bellissimo cocodrillo di marmo Pario.

Pofa in mezzo ad effa llanza fopra un ara antica la fingolare flausu del Dio Ambi trovata nel corrente anno vicino al Porto di Anzio nella villa del Principe Panfili. È veltira all' eroica, ha il filtro nella deltra, il caducco nella finultra, ed il fiore loto in mezzo all'orcecine. Progevoto e i' ara ancora, tul a quale da una parte è copino to fetto Do Anbib. dill'altra del una parte è copino to fetto Do Anbib. dill'altra del una parte è copino to fetto Do Anbib. dill'altra dell'un sun una certa, a cui è avvolto un ferpence con l'iferizione. Fu trovata nel 1719, nel cavare i fondamenti per ingrandire la libreria Cafanattenefe, e pubblicata allora con la fipegazione dell'Abare Giorvanni Oliva di Royvigo.

In cinque delle dieci nicchie formate ne' muri della stanza sono cinque statue con diversi geroglisici tutte

di marmo nero macchiato di bianco, e tutte nel Cano-

no fuddetto ritrovate .

pol tudetto introversione and to bafalte , una coperta con fortilifimo velo ha la teffa legata con panno, che le fende lateralmente fu le fpalle, e tiene con la destra il segno del Tau all'uso Egizio, e nella finistra il fiore loro. Credest la seconda un side assiai bella, e la retza non ha cosa alcuna di particolare.

Sopra la cornice dell' imbasamento intorno alla stan-

za fono:

Una testa ben grande, e bella di Adriano Imperatore ritrovata nella sua villa di Tivoli.

Un Cinocefalo di basalte.

Un Canopo fermato fopra di una colonnetta maeftrevolmente scannellata, ambedue della stessa pietra

basalte.

Un bassorilievo di creta rappresentante il Nilo con barca ; ed anatte ; vedendosi ancora ! ippoporamo, dei cocodrilli , e l' ucello ibi posto nella sommità di alcuni tempi, o capanne formate di canne. Era già questo collocato sul muro interno della chiefa de' l'adri Domenicani di s. Sabina. Se ne vedono altri consimili , e uno nella galleria del collegio Romano , e rappresentano parte del pavimento di moltaco del tempio della Fortuna Prenestina , che ancota si conserva in quella citta el palazzo del principe Barberini .

#### SCALA

N Ella ſcala , che alla parte ſuperiore del Muſco conduce, ſi vedono le mura laterali di elfa ricoperte di gran tavole quadrate ripartite con cornici di marmo all' intorno , che contengono i frammenti della pianta dell' antica Roma , ritrovari , come aſſc-rice Hamino Vacca (1), nel riſafarire la chieſa de' ss. Coſmo , e Damiano in campo Vaccino , già tempio di Remo nella Vià Sagra . Fu queſla pubblicara in venti tavole da Gio. Pietro Bellori (1), che con ragione aſſcrma, che ſolle inciú nell' imperio di Setmio Severo , perchè nella tavola 1v. fi legge: SEVERI . ET . ANTONINI . AVGG. N. N. e porteriormente accreſciuta , e mutaxa , perchè vi ſi vedono nelle tavole III, e [V. i nomi delle ſsamighe Licinia , e Valeriana . Le ſei tavole dal numero xxx. ſino al xxvx. ſs.

<sup>(1)</sup> Flam. Vac. pag. 1. num.1. (1) Jo. Petr. Bellor, Vest, Vet. Rom. pag.1. Grav. tom, 4. p. 1953.

su queste mura collocate, non sono riportate dal Bellori , e perció sono state situate nel principio della scala; ma questi frammenti insieme con gli altri erano conservati nel palazzo Farnese, ove furono traspor-tati dal card. Alessandro, allorchè furono titrovati da Gio. Antonio Dofi da s. Gimignano architetto, ed antiquario (1). Perchè poi ciascheduno possa prendervi le misure, che brama, nella cornice della prima tavola è stata posta una scala di metallo di ottanta piedi antichi Romani, fopra la quale fi legge SCALA; PED. ANTIQ. LXXX.

Nel ripiano della scala sono incastrati nel muro due grandi bassirilievi, che per ordine di Alessandro VII. surono in questo suogo collocati, allorchè per addirizzare la Via Flaminia, detta il Corfo, diftruffe l'ar-co trionfale di M. Aurelio Imperatote, detto ne'bassi tempi l'arco di Portogallo . Rappresentasi dal primo lo stesso M. Aurelio in piedi sopra il suggesto , in atto di leggere le suppliche del popolo, standogli innanzi tra gli altri un giovanetto in toga, che viene creduto Commodo . Nell'altro fi vede M. Aurelio fedente, il rogo che arde, e Faustina giuniore, che siede sopra Diana Lucifera alata, da cui è portata al cielo.

Vi fono ancora due nicchie laterali, in una delle quali sta collocata la celebre starna di Giunone Sospita, che si venerava nell'antico tempio di Lanuvio, ora Civita Lavinia, eslendovi nella base l'antica iscrizione IVNO. LANV. VINA. Ha questa la testa ornata di una pelle caprina , e i calcei lunati , essendo appunto, come viene da Cicerone descritta (2): Cum pelle caprina, cum hasa, cum scutulo, cum calceolis repandis, raccontando Livio : Lanuvii simulacrum Junonis Sospita lacrymasse (3).

Nell'altro è la statua della Pudicizia di buona scultura con la iscrizione PVDICITIA, ma la testa è di Faustina Giuniore, e si crede di Michelangiolo, di cui è bellissimo disegno la nicchia.

#### PIANO DELLA GALLERIA.

Iunti al piano della galleria, che dà l'ingresso I alle stanze, alla destra della porta, che sa prospetto alla scala, è un gran leone di marmo bianco, e ne' muri sono collocate varie sepolerali iscrizioni . Alla

<sup>(1)</sup> Gamucci pag. 16. (2) Cic. de Nat. Deor. libr. 1. (1) Liv. Decadis 14. libr. 10. cap. 10.

11
Alla finifira è collocata una colonna di marmo nero antico alta palmi 11. ritrovata ruftica, allora che fu per comando del regnante fommo Pontefice Benederto XIV. aperta la nuova firada, che dal Laterano conduce a s. Croce in Gerufalemme; e fopra di efla pofa

un busto di Settimio Severo.

Nel vicino fito di una porta finta è ful pavimento collocata un' ara, che può credefi dedicas a Vulcano, petchè vi sono scolpiti modri iltrumenti dell' arte faborile, ed altri per uso de fagrifici; quando non appartenelle ai Triumviri monteali. Sopra è incastrato mel muro un marmo quadro, in cui è le colpito a basilo-rilievo un Archigallo, o sa primo facerdore di Cibele con vari simboli appartenenti al culto di quelta Dea, come tibie, crotali, cista mistica, ed altri, e Monfigor Domenico Giorgi ne pubblico un entudia spie-gazione, riportata poi dal Mutatori nelle sue iferzizioni (1). Fu quelto nitrovarso a Civita Lavinia feudo del duca Cetarini nella sur villa, ove si crede, che fosse quella della imperiale famiglia degli Antonini.

terano, ed è riportata dallo Sponio (1).

Alla destra è collocato altro marmo rotondo con pordio nel mezzo, ed ornamenti di mofato fasciato di marmo, ove son rozzamente scolpiti altuni fatti dell' lliade. Conservavasi già sopra un muro della chiefa di Aracchi : e lo nifense ul Tabretti (3), e di Begeto.

Si vede alla finistra un antico mosaico rappresentante un Ercole vestito da donna che fila, un leone, e tre Geni, ritrovato nell'anno 1749, dentro il bosco vicino al porto di Anzio.

Sopra di quelli fi vede altro bassoriievo con un uomo seminudo sopra di un letto con borsa nella deltra , e volume quasi apetro nella sinistra , che posa sul ginochio di una donna, la quale gli siede avanti. Sta in piedi alla sua sinistra un giovanetto in atro di osservare, o numerate monete sopra di una ravoletta : ed in un medaglione, che sembra appeso al muro, si ve-

(3) Fabr. de Col. Traj. pag. 333.

<sup>(1)</sup> Nov. Th. Vet. Inscr. to. 1. Class. 111. pag. ccv11. (1) Spon. Misc. Ant. pag. i Poleni tom, 4. pag. 650.

de un busto. Dagli eruditi si crede, che sia da questo marmo rappresentato un moribondo, che sa testamento, e nel medaglione sia l'immagire di qualche antenato del testatore.

Nella parte superiore poi dell'arco medesimo sta incastrata una memoria sepolerale de bassi tempi, singolarissima per le due ultime righe, che molto si

accostano al nostro carattere corsivo.

Sopra e l'iscrizione fatta dal Senato Romano al yen. Innocenzo XI. in memoria della vittoria delle atmi Austriache riportata l'anno 1683. Sotto Vienna.

Posano finalmente sopra un basso scallente due merzi piedi colossa il di marmo eccellentemente scolpiti; rimanendo la galleria da quetto sito divisa con un cancello, fiancheggiato da due colonne massicce di bel marmo cipollino, sopra i capitelli delle quali sono due busti Imperiali.

#### STANZA PRIMA

detta del Vaso.

Le muraglie di quella flanza (ono tutte veflite all' Li intorno di fingolarifilme i ficrizioni con comici, che le unificono infieme, diffribuite fecondo l'ordine de tempi da Tibicrio fino a Teodofo i I Grande, contandofene citca 111. con numero Romano. Interiormente fopra la porta, che conduce alla fcala, fi legge incifo a grandi caratteri il intolo: AVGVSTI, AVGVSTAE, CEASRES, ET, CONSVIES. Bafteri nidicare le più fingolari, e che meritano, che se ne faccia particolare menzione.

Vedeti dunque la prima collocata sopra la porta al num. 1., nella quale rutte le lettere V consonanti sono segnate, scoodo che avea prescritto Thorito Claudio Imperatore, cioè così 3 (1); dal che si argomenta, che la pronunzia di detta V, sosse allora poco diversa da quella d' s(1), e forte dalla presente de Tedeschi,

La posta al num. v11., che comincia CENTVM, VIRI, riportata dal Fabretti (1) è un aggregazione di personaggio benemerito fatta a quel collegio. Al num. v111. è la celebre lapide pubblicata da Mon-

fignor Branchini (4) , che contiene il confolato de' due Ge-

(1) Suet. in Claud. cap. 41. Tacit. Annal. libr. 11.
(2) Quintil, libr. 1. cap. 13.

(1) Fabrett. Infer. Ant. cap. 1. pag. 170. num 124.

(4) Blanc. in not. ad Anast. tom. 2. pag. 13.

14 Gemini fotto l'imperio di Tiberio, tempo, nel quale più comunemente fi crede, che accadefie la morte del Redentore del Mondo. Fu quefta trovata l'an. 1712. dietro la cappella di s Domenico in s. Sifto vecchio l'a

La lapide, che siegue al num. 1x. spetta al qualificato collegio degli Arvali, illustrato da monsig. della Torre (2), e ad esso collegio parimente appartengono

quelle con i numeri xvii. xviii. e txvi.

Al num. x. si oslerva l'antico calendario ritrovato ad Anzio, di cui ne scrissero monsignor Bianchini (3), ed il P. Volpi Gesuita (4).

Quella al num. XIVII. contiene la grande iscrizione trovata pur ad Anzio, lunga palmi 29., che riguarda una restaurazione di tempio, e si può credere, che sosse

quello della Fortuna.

Ha relazione la contraflegnara col numero xxviii.
con la fitau di Giunone Lanuvina pofta nel ripiano
della feala in quefto Mufeo, come già fi è notato; it
che fi ricava dalle figle I. S. M. R. piegare dal P. Lupi Gefuira Junoni Solpita Magna Regna (1), tantopiù,
che fu trovata a Givita Lavinia.

L'altra al num. txv1, in giro adornata con marmo nero, è di una tratita molto particolare, vedendofi in efla il confolato di P. Celio Apollinare unito all'anno di Roma DCCCXXII. Da quelle circoffanza, e da altre fue particolarità evidentemente fi ricava l'anno dereminato della edificazione di questa grande metropoli del Mondo.

Ben singolare è la collocata al num. 1xxx111. incisa in metallo con caratteri dorati, che incomincia

P. CORNELIO &c.

Nell'angolo della flanza vicino alla porta, che pafia Nell'angolo della flanza, pofia in bilico, perciè pofia girare, una colonna di marmo bianco fegnata con il numeto Exervit. e Vi foso incite due iferizioni, una al incipite di Erode Arico, ricchilimo filodifo, Acende, ricchilimo filodifo, Acende, l'altra Latina di Maflernio con alcuni errori. Dall'incifovi antico numero viv. bem fi vede, che questa colonna ha fervito per indicare il fettimo miglio. Eu

(1) Ficor. la Boll. d' oro pag. 49.

(1) A Tur. Monum vet. Antii pag. 95, & 383. (1) Blanch. in Proleg. ad Anast. tom. 2. & Inscript. Libert. Livia.

(4) Vulp. Vet. Lat. T. 1. 1. 4. c. 3. pag. (0. tab.tv. (1) Lup, ae Epit. s. Severa M. pag. 117. & 118.

mani alzate in atto di orare, con l'iscrizione Cristiana, che termina: VOTVM . POSVIT .

Finalmente è una grande iscrizione fatta dal Popolo Romano ad Alessandro VII. per aver esso terminata la fabbrica di questa parte del Campidoglio .

Passando adeslo a considerare le sculture di questa stanza, pola primieramente in mezzo di esta un belissimo vaso di marmo bianco. Sta collocato sopra di un ara consimile, che gli serve di piedistallo, ed è lavo-rato con somma delicatezza, e persezione in tutte le fue parti . Per estere adornato di fogliami di viti può credersi appartenente a Bacco. Fu trovato con due grandi colonne di giallo antico (delle quali a suo luogo si parlera) nella via Appia, poco lontano dal fepolero di Cecilia Metella, nella tenuta, che era allora della famiglia Cicciaporci nobile Fiorentina, la quale per lungo tempo lo cultodi nel cafino della villa, che postedeva vicino a Porta Pia, e che acquistò il sig. card Silvio Valenti, e ora possiede l'Emo. sig. card. Colonna di Sciarra . L' ara di rotonda figura , che lo fostiene , è all' intorno tutta a bassorilievo scolpita d'ottima maniera Ettusca. Vi tono espresse dodici deità, cioè Giove col fulmine nella destra, ed asta pura nella finistra. Sembra la seconda Vulcano, che impugna una bipenne. Nettuno è la terza col tridente nella destra, ed un delfino nella finistra . Segue a questo , Mercurio , che ol aducco nella deftra guida con la finiftra un ariete. La quinta, e festa sono due dee, forse Cerere, ed sinde. Marte è il settimo armato di asta, e scudo; essendo l'ottava Diana con arco nella finistra. Le altre quattro fono Apollo, Ercole, Minerva, e Giunone. Apollo nudo, che tiene la lira nella destra : Ercole con la clava: Minerva con l'Egide in petro: e finalmente Giunone con veste lunga increspata, è la duodecima, ed ultima figura, che termina il baflorilievo di quest' ara ritrovata a Nettuno.

Vicino alla porta, che corrisponde alla scala, dalla parte delle finestre, che guardano verso Campo Vaccino, si vede un cippo, la cui iscrizione comincia SOLI, SANCTISSIMO . SACRVM , ed è riferita dallo Sponio (1) denotando un voto adempito. Ha nel fuo mezzo

(1) Spon. Mifcel. pag. 3.

<sup>(1)</sup> Fabrett. Inscript. Ant. cap. 5. p.112. n.355. 356. Spon. pag. 312, 328. Ficcron. Veft. di Roma Ant, libr. 1, cap. 9. p. 54.

a bafforilievo un' aquila, ful dorfo della quale pota un busto di Apollo, i cui capelli sono disposti a guisa di raggi, ed ha il nimbo radiato. Dalla destra parte è un

carro tirato da quattro ippogrifi con entro il medefimo Apollo coronato dalla Vittoria alata, e dalla finiftra la tella di un facerdore velata, con istromenti da fagrifiej , leggendoù fotto al carro una iscrizione Palmirena. Pola fopra di quelto un' urnetta cineraria con due iscri-

zioni. Segue altro cippo ornato tutto all' intorno, con forame rotondo nella parte superiore, per collocarvi un vaso cinerario, ed apparteneva al colombario di Livia, e foora v' è un' urna cineraria ornata con due delfini.

Paffata la prima finettra s' incontra alzata fopra due menole un' urna di marmo Pario lunga palmi 11., in cui è effigiata una battaglia delle Amazzoni di non mediocre artifizio, ellendo nella fronte del coperchio fcotpite Amazzoni piangenti, ed altre con le braccia legate dietro alle spalle. Fu trovata l'anno 1744, a Salone in una tenuta del Capitolo di s. Maria Maggiore. Dentro v'era framischiato alle ossa di un cadavere, del balsamo impietrito, ed un piccolo anello d'oro, in cui legati al paro vedevanfi uno fmeraldo quadro, ed un

granato rotondo, e nel mezzo acuminato. Paflata la feconda fineftra è un' altra urnetta di eccellente lavoto, posta ancor essa sopra due mensole. È in questa figurato il Tempo, che alato fiede con un cane accanto, e dopo le spalle avendo un Termine giacente in rerra, tiene nelle braccia un giovane abbandonato come morto. Può credersi, che questi rappresenti Adone, o Endimione, perocche Diana feela dal carro, e guidata da un Amorino va a ritrovarlo, fembrando, che Venere gli additi , effere quello il fuo amato . Vedonfi nel coperchio tre forami, dal che fi argomenta, che servissero per le funebri libazioni. Dall'altra parte della finestra, che guarda su la piazza del Campidoglio, è collocato un gran cippo con iscrizione sepolerale, pofando fopra di eslo altro piccolo cippo con busto di un nobile giovanetto, che ha la bolla d'oro al collo.

All'urna suddetta fa simetria un'altra collocata dall' altra parte della finestra. La brevità dell'umana vita è qui rappresentata dal nascere del Sole, che alla destra fi vede in una quadriga, e da una biga alla finistra volta all'Occaso, nella quale sta Diana figura della notte immagine della morte. Prometeo forma l'uomo di creta, e viene affiftito da Minerva fimbolo della fapienza, la quale moltra con'una farfalla, che gli pone ful capo, d'infondergli l'anima. Vi è nella parte su-

perio-

periore una figura molto applicata ad offervare queste azioni, quali formi l' orofcopo : e da un fianco Amore, e Pliche strettamente abbracciati indicano l'unione dell'anima col corpo . Sonvi effigiati i quattro elementi come al vivere necessari: Eolo re de venti in atto di soffiare rappresenta l'aria: per l'acqua vi si vede la figura di un fiume giacente con timone nella destra: una donna con cornucopio di frutti ripieno, e cista sorto al braccio, e la fucina di Vulcano indicano la terra, ed il fuoco, rappresentandosi da un albero carico di frutti l'alimento al vivere necessario. Sotto il carro di Diana si vede un cadavere con altra farfalla, che fugge, e denota l'anima, che parte, standovi accanto un Genio in arto mesto con face spenta rivolta alla terra, e con una ghirlanda nella destra per indicare, che cellano con la morte tutti gli onori; e da una figura al cadavere vicina si spiega il volume, quasi voglia indicare, che registrate in esso si conservano le azioni eroiche alla memoria de posteri. L'anima in figura di Pfiche viene da Metcurio agli Elifi condotta, e Prometeo legato all' albero con l'avoltojo, che delle sue viscere si pasce, rappresentano i premi, e i gastighi, che molti ancora degli Gentili credevano, che fossero destinari nella futura vita in rimunetazione, o pena degli uomini. Nel coperchio è (colpito un giovane in atto di ripofare con due papaveri in mano, che simboleggiano ancor essi la morte, ed un cane, che vi sta alla custodia, essendovi ancora un putto, che tiene un frutto con la destra, e con la siniîtra un uccellerto. Credono alcuni che questi sia Diadumeniano figliuolo dell' Imperatore Macrino, che fu da Eliogabalo fatto uccidere col padre in età di anni 11., ma altra prova non v'è, se non che la scultura è debole secondo que tempi. Era già quest'urna entro la villa Panfili , detta Belrefpiro , fuori della porta s. Pancrazio (1).

Sopra la colonna di marmo bianco già descritta con due iscrizioni, nell'angolo vicino alla porta, che dà l'ingresso alla seconda stanza, è il busto di Augusto.

Passara la detta porta si trova un umerta cineraria con sua siterizione, indi una grandi urna inalzata (opta mensole, che la sostenore monto espresse
con distigno molto fino le nove Muste. Nel delfro lato
poi si mira Socrate Gedente, cui sta innanzi una donna
veltan significante la Filosforia, appoggiata ad una basetio atto di ragionare con esso. Siede Omero nel sinitatto di ragionare con esso. Siede Omero nel sinisi tro

<sup>(1)</sup> Ficor. Veft. di Roma libr. 1, cap. 9. pag. 54.

18 fire fopra fgabelletto piegatore, ftando incontro di cilo una donna in pieda con refla Copperta, esprimente la Poesía, che gli presenta un volume. Incorno al coperchio vi sono vagamente essigniti vari scherzi di moltri marini, e Neresidi appartenenti agli Essis. Fu trovata nella via Oltiensie lontano tre migita da Roma, ove era la villa d'Alessando Severo (1).

Segue un gran cippo con una particolarifima iferizione de balli rempi fatra a Probo Petronio della famiglia Anicia, effendovi ai fanchi il Confolato di Vaclente, e Valentiniano, rittovata ful monte Pincio l'anno 1741. nell'orto de PP. Minimi di S. Francesco di Paola.

Posa sopra di esso una gran maschera di un satiro

eccellentemenre (colpita, che per lungo tempo è stata conservata dalla nobile famiglia Boccapaduli.

Nell'uma ultima fi (corge Diana, la quale (tende dal cocchio per andare a rittovate Endimione, che dorme. Vi (ono Morfeo, e vari Amorini, o Geni all'inorno, armenti, e cani, ed altresi Diana, che al ecochio ritorna: Adornano il coperchio diverfi badirilevi dividi in cinque ripartimenti. Vedonfi nel primo le Parche, le quali filano lo fitame della vita, e Lachefi, che il recide ; indi Telesforo Dio della convale(enza. Segue di poi Plutone, e Proferpina federut on il can Cerbero ai picali y vice poficia Mercutio, che guida le anime; e finalmente due figure d'uono, e donna federut, ed abbracciati in un l'estifierico fatto a guifa de moderni canape, giacendo un cane a piedi di effi. Si rittovò nel ricificare la chiefa di fant' fultrachio nel fito, o ve prefentemente è collocato l'altar maggiore.

Nell'angolo è fituata una bellissima colonnetta di marmo mischio, o sia breccia antica, sopra la quale

è un busto di Plotina.

Finalmente vicino alla porta è un bel cippo, sopra del quale sono due cavità roronde per collocarvi le elle cinerare dei due conjugi, dei quali si fa menzione nell'iscrizione in fronte al medesimo cippo incisa.

STANZA

(1) Ficor. Veft. di Roma libr. 1. cap. 9. pag. 14.

#### STANZA SECONDA

#### Detta dell' Ercole .

Uesta camera ancora si vede arricchita di antiche iscrizioni incasttate nei muri, e disposte per classi, numerata ciascheduna nella sua classe secondo la

cronologia.

Alla finistra dell'ingreslo fopra la finestra è il titolo SACRA. ET. SACRORUM. MINISTRII., e xvitt. lapidi compongono la fua classe. Segue il titolo PRAE-FECTT, VRBIS. ET. MILITES. stono xu. lapidi, L'altro titolo POPVLI. ET. VRBES ne ha xxiti, etx. ne fait titolo STVDIA. ET. ARTES., xxvv. ne fono nel titolo PVBLICA. ET. PRIVATA. OFFI-CIA. ET. MINISTERIA. ed il titolo SIGNA. FI-GVLINAR. in vece di lapidi ha fotto di scincastrati i merchi delle figuline.

Altre due mofio fingolati ve ne fono, collocatevi dipoi futori di ordine, vedendoli la prima entro il fito di una finita potra dietro alle fipalle dell'Ercole, che ammazza l'idra, e da paraticen al collegio de pef-carori di Oflia, riferita dal Gruero, e dal P. Yolgi (1), ma poco claramente. E il Feonda fopliati fopra che fi pone una mafchera in capo, e d'una vecchia fedente con un valo ; et appartiene al collegio dei fonatori di cetra e di tromba, avendo Aldo nel fuo frattato de Orthographia (1) piespate, le quattro figle, che vi fono S. P. S. Saeris Publicis Prafo Sante. Fronon in quello luogo trafoptrate la prima dalla circa di Oflia l'anno 1748, e la Geooda levara nell' i P. Ofpicilieri di s. Gio: Calabita alla deltra della firada, che dall'arco di Coltantino conduce a fan Gregorio.

Metira qualche rifiessione la lapida collocata al num. XVIII. (otro il titolo Prassati Urbin, & Mitires, estendo necessaria i per per la posti consecutivamente per un E, e l'A, ed L molto somiglianti a lettere Greche, come ha osservatori P. Szarfo (1) riportando quella medessima issimizione, chi era

allora del Ficoroni.

Sin-

(1) Gruter, p.1077, Vulp. Lat. Vet. T.6, l.11.c.7, p.11t,
(1) Ald. de Orthog, p. 749, 1, & 1, & de Not, explan,
pag, 148,
(3) Scarfd pag exitt,

Singolarissima è poi l'iscrizione esprimente la celebre Legge Regia non incifa, ma incavata in una tavola di metallo grofia due once, e mezzo del peso di libbre 2147, fatta collocare in Campidoglio da Gregogorio XIII., trasportata dal Laterano, secondo la memoria poltavi fopra, e riferita da molti Autori, e particolarmente dal Gravina (1) nel fuo Trattato de

Origine Juris . Tre bassirilievi si vedono in questa camera collocari. il primo sopra la finestra, gli altri due sopra le porte. Si rappresenta dal primo Vulcano, che nella sua fucina habbrica lo scudo a Marte: in quello sopra la porta della vicina stanza si scorgono quattro carri carichi di vast da sagrifizio, tirati da ippogrifi, tigri, cervi, ed altri diverti animali secondo le deità, alle quali appartengono i carri guidati da Genj alati; e quello fopra la porta, che da l'ingresso alla gran sala, è composto di alcuni fanciulli, essendovi nel mezzo un iscrizione .

Dalla parte della finestra posano in terra tre are rotonde, che nel mezzo hanno un rostro di nave, e furono ritrovate al Porto di Anzio, riferite dal P. Volpi (2). Sotto al rostro della prima è scolpito un Nettuno, che nella destra tiene un delfino, ed il tridente con la finistra, e vi è l'iscrizione : ARA. NEPTUNI. Posandovi sopra un'erma di bellissimo lavoro, rappre-tenrante Sasso. Ha la seconda nel medesimo luogo una barea, che con vela spiegata va a seconda dei venti, con iscrizione: ARA. TKANQUILLITATIS, e sostiene anch' essa un'erma di Platone, o di Giove Terminale, di bellezza uguale alla suddetta, e con esta trovato nella villa Adriana di Tivoli . Si vede su la terza Eolo in positura di volare sonando la buccina. con l'iscrizione ARA. VENTORUM, e vi è sopra collocata la testa di Milziade capitano degli Ateniesi , riportata dall' Orfini, e dal Gronovio (3). Fanno alla medefima fineltra ornamento sopra le basi loro due, Fauni, che suonano il flauto, avendo quello posto alla destra un piecolo bove giacente ai piedi , e fu zitrovato nell'anno 1749, ful monte Aventino in una vi-

Nei due angoli fono due Termini, uno involto in panno con testa di donna giovane ridente, ed iscrizione Greca, che dice: Elia. Patrophila. Di un Sil-

gna de Padri de ss. Colimo, e Damiano.

<sup>(1)</sup> Gravin. de Orig, Jur. pag.60. num 114.

<sup>(2)</sup> Vulp. Vet. Lat. 10m. 1. libr 4. cap. 4. pag. 118. (3) Gron. 10m. 1. pag. 54. Ful. Urf. pag. 92.

vano involto in pelle di leone è il fecondo, e fono ambedue riportati nelle Offervazioni del Tomo primo

di questo Museo (r).

sì vede poi alla deftra della porta un bel gruppo di naturale grandezza tapprefentante un uomo nudo, che tiene un afla con la finifita. Ha l'elmo in capo, e la corazza ai piedio i. Una donna con tunica gli tuene la finifita fulle [salle, e la deftra appoggiaza ful petro, sì crede, che rapprefenti Veturia in atro di placare Coriolano. È flato ttovazo nel 1750. entro l' itola fagra, che forma il Tevere prefio alla foce.

Segue fopra gran base Apollo nudo, maggiore del naturale, che con la sinistra tiene la lira, che posa sull'ali di un ippogrifo, che gli sta ai piedi, cd lia nella sinistra il piettro; troyato alla solstara vi-

cino a Tivoli.

Incontrasi poi una vecchia sedente con bel vaso, di pampani circondato, tra i ginocchi, che si crede una delle Menadi, priva di senno per il troppo vino

bevuto . Era della nobile famiglia Verospi .

Nel profimo cantone, posto in bilico per giratto, fi vede un fanciullo di celebre feultura, che fiede fu di una pelle di caprio fopra zoccolo di marmo, stando in atto di posti in tella una mascheta di un barbuto Silvano. Si vede riportato dal Ficoroni (1).

In mezzo della facciara riguardante la fineftra è una flatua maggiore del naturale efprimente un Ercole, e che tenendo nella deltra una face, incendia uno de coli dista, la quale ha il corpo di pantera, avendo già alcune telle recife, che fi vedono frante fina bate, ancora vi fiono, titrovato dal cudinale Vazillo, quando ei fece fabbricare la Gala, che Geode nella chiefa di s. Agnefe fronti delle mura di Roma.

Pofa dill'altro lato, che fa pure cantone, un altro fanciullo, il quale vezzofamente abbraccia per il collo un cigno, che con un'ala aperta procuza difeuderfi da citò. Quaado nell'anno 1741. fu aperto il nuovo Itadone, che da s. Gino. Laterano conduce 25. Croce in Gerufalemne, nell'ifcavarvi la terra fu trovato quello graziofo gruppo.

Vi è sopra una base nell'ultima facciata un Ercole bambino sedente in atto di uccidere i serpi

Sopra gran base vicina sta collocato un cacciatore più grande del naturale, che appoggiato ad un albero

(1) Muf. Cap. Offerv. tom. 1. pag. 5. (1) Ficor. Majch, Soen, cap. 73. pag. 189.

James I Coo

bero di pino, tiene con la destra inalzata una le-pre viva. Nella base è a sinistra inciso il nome del cacciatore POLITIMVS . LIB. Quella statua , che a giudizio dei profellori è delle più eccellenti, fu ritrovata nell'anno 1747, vicino le mura di porta Latina in un orto detto alla Ferratella.

Softenuto da un antico bel tripode formato da tre grifi segue un grazioso gruppo di un giovanetto, e una giovanetta, che teneramente ti abbracciano; e fu queito trovato l'anno 1749, nel mete di Febbrajo full'Aven-

tino nella vigna del canonico Panicale.

Nel mezzo della stanza è collocata una statua di eccellenre scultura. Rappresenta una donna sedente fopta di una fedia, alla cui spalliera sta col destro braccio appoggiata, avendo il suppedaneo ai piedi, ed essendo ricoperta di un fino panneggiamento. Pare alla sembianza, che esser possa Agrippina di Germanico .

#### SALA GRANDE.

L' Ntrando nell'ampia, e magnifica salasi trova a mano destra la gran statua colossale sedente d' Innocenzio X. di metallo, opera eccellente dell'Algardi Bolognese, posta sopra un maestolo piedestallo di marmo.

Incontro a questa nel fondo della fala si mira quella di Clemenre XII. sedente anch' esta in atto di benedire. fu piedistallo di marmo Greco a pioggia, modellara da Pietro Bracci, e fusa da Francesco Giardoni, am-bedue Romani. Queste due starue sono state dal Senato Romano etette, la prima dopo che Innocenzio con la direzione del cavaliere Rainaldi fe profeguire « esteriormente il disegno di Michelangiolo Fiorentino nella edificazione de due palazzi laterali del Campidoglio, e la seconda per avere Clemente pur Fiorentino adornata la città con molte fabbriche, e radunata la quantità prodigiosa di questi marmi.

Alla destra della statua d'innocenzo X. nel sito di una finta porta, vedesi collocata la statua di una Musa, che nella sinistra tiene il fiore di loto, ed ha il capo adornato di penne per l'ottenuto favolofo trionfo delle Piche .

Segue nell'altra facciata Igia dea della salute, che tiene un serpe nella destra, e la patera nella sinistra. Minerva è la statua, che le è vicina, con l'egide nel petro, e scudo nella sinistra, ed essendo stara ri-trovata ad Anzio è riporrata dal P. Volpi (1).

(1) Vulp. Vet. Lat. T. 3. 1. 4. c. 5. p. 98. tab. X111.

Vedeti poi una vecchia di eccellente fearpello, con velo avvolto alla teffa, e vafetto nella deffra; e fi crede una delle antiche prefiche, che venali piangevano i defunti, o qualche minifra di Venere. È riportata anche dal Ficoroni (1).

Viene appresso M. Aurelio in abito militare con corazza, nel cui mezzo si vede scolpito un troseo, e

Meduse nelle fimbrie, di eccellente scultura.

A questa è vicina altra statua, che si vuole, che rappresenti un Tolomeo Re di Egitto, ed è nuda, e col diadema.

Si vede poscia Iside vagamente vestita con velo su le spalle, e il sior di loto in capo. Porta un sistro con la man diritta, ed ha nella sinistra un orceolo, o prese-

ricolo.

Evvi poi una gran porta, che introduce nella galleria, ed evagamente abbellita. Le flanno dai lati due colonne di giallo antico folide, alte palmi 11. e di diametro palmi 4, ed un terzo, con baf, e capitelli di ordine composito, posando lopor di elli due busti. Flarono le colonne ritrovate insieme col vado, che si è veduto nella prima flanza di quelto Mulco, dalla famigia Cicciaporti vicino al lepoloro di Ceclia Metella. Negli angoli del frontesipzio due Vittorie alate fostengono, l'arme di Ciem.XII. con una mano, tenendo nell'altra una palma, ed appartenevano, come i gran baffilietri, che i vedono tu le facla, all'arco di Marco Aurelio, e L. Veto al Corso. Nel vano finalmente del foprapporto i vede un basilorite vo rappefentante i sume Tevere, cui giace accanto la lupa, che allata Romolo, e Remo:

Profeguendo poi l'ordine delle statue, la prima è una donna Augusta, che sembra alle fattezze Giulia Pia moglie di Sertimio Severo, ammantata a guisa delle

Vestali.

Il fecondo è un Apollo nudo, con un cigno ai piedi. Segue poi Adriano nudo con elmo in telta, parazzonio nella destra, e scudo imbracciato nella finistra. Si

ritrovò a Ceprano.

Antinoo favorito del fuddetto Imperatore si vuole.

che rappresenti la statua, la quale vicino gli è stata collocata. Ouclla, che segue, viene creduta Lucilla sigliuola di M. Autelio, e moglie di L. Vero. Tiene con la de-

di M. Aucelio, e moglie di L. Vero. Tiene con la defira una face accesa, e spighe, e papaveri nella sinistra, simboli di Cerere. 24. Il fimulacro di Augusto le sta alla destra, ed è nudo, ma ha nella deltra un globo, e lo scetto nella finistra. Vicno poi alla gran statua di Clemente XII. dentro il vano di una finta porra è collocara la statua di

C. Mario con abito Confolare, e volume nella finifra. Tre grandi fineftre ornace con traghiere di marmo, che fervono loro di patapetto, danno il lume alla gran ala fu la piazza del Campitoglio. Diece il fattue fono da quella parte collocate, e la prima nell'angolo proffimo illa potra della finista adell' Erocle rapprefenta la finifra professione della finifra professione del un'afa nella finifra prittovata full' Aventino, ove cra il tempio di quella dece.

Segue un Fauno in arto di ballare con frutte nelle mani.

Ha vicino un Giove, che nella destra tiene il fulmine, l'alta pura nella sinistra, e l'aquila ai piedi, ritrovato nel 1730, con il dio Anubi, descritto già nel Canopo vicino al porto di Anzio.

La quarta è Leda, che abbraccia Giove trasformato

in cigno.

Viene poi la quinta, che dicono che rappresenti Tolomeo Apione Re di Egitro in sembianza di Apollo con i capelli calamistrati, freccia nella destra, ed arco nella finistra.

Un Amazzone eon veste semplice, manto succinto, rutrasso al sinistro sianco, scudo, ced elmo ai piedi, e bipenne appesa ad un tronco è la sesta, la quale sta in atto di guardarssi una serira, che ha nel petto, e vi è scritto sotto CACIKAH.

Vicina a questa è una Diana eon veste succinta in

atto di levare un dardo dal turcasso.

Trovasi poscia una Giunone in figura di Musa con bizzarro abbigliamento, e diadema in testa: nella destra tiene un sauro, ed una maschera nella sinistra.

A questa è vicino un giovane, che si etede Endimione, o pure un Adone avendo nella destra un corno da caccia, nella smistra un'asta, e standogli ai piedi un cane.

Rimane per ulcimo collocata nell'angolo una Giumone maestosamente vestita, con lo scettro nella destra;

detra già de' Cesi, per essere stata lungo tempo conservata da quella nobile famiglia.

A poca diffanza dalla gran porta, che nella galleria conduce, fono due tavoloni di antico mofato, che rapprefenta una dentellata cornice. Posano queste due tavole sorra piedi di bronzo. Furono i detti mofairi ritroyati a Tivoli nella villa Adriana.

Nd

Nel mezzo della gran sala son cinque singolarissimature. La più profilma all'ingersilo della sitanza dell' Ercole rappresenta un gladiatore con lo scudo imbracciato, e stando con un ginocchio in tetra, e coa la faccia, e braccio destro in alto rivolti, sembra, che guardi il son meico, e si difenda. Cerdono alcuni, che quetta rappresentale uno de signiosi di Nisbe, che quetta rappresentale uno de signiosi di Nisbe, Roma. L'avitudine, e la secultura sono timubili, e sia in gran patre restaurata da monssi Monot celebre feutires del notro secolo, che la possibetave.

Segue poi in grandezza naturale la statua di un giovane creduto Antinoo, di eccellente Greca maniera, ed una delle più belle sculture, che vedere si possano ristaurata solo in una gamba. Fu trovata nella villa di Adriano.

Ne viene in terzo luogo una maggiore del naurale rapprefentante un facerdote Egizio, cou particolare ornamento in teffa, e fotto il ventre, avendo le mani difefe, ed i piedi quafi uniti. Questa é stata fatta di due pezzi, che si congiungono nella cintura, senza che si vegga la giuntura. Questa ancora è stata rittovata nella villa Adriana.

Si ammita per quatto un graziofo fanciullo di marimo Pario, il quale per il fiore di loto, che ha in teffa, e la defita alla bocca in atto d'intimare il fi-lenzio, rapprefenta un Arpoctate. Ha lunghi i capelli, dal che giudicano alcunj, che fler pofial i rittato di Antinoo deficato. Fu quetto altresì rittovato nella ritto.

ferita villa di Adriano l'anno 1744.

La quinta, cd ulima di quelle litanue, che fono nel mezzo, è un gladiatore moribondo per una ferita, che la fotto la finitra mammella, e giace fopra il fino fudo con la foada per terra, flando con la delitra mano appoggiaro lu la bale. Per un cordone, che tiene avvolto al collo a guifa di armilla, e per li capelli, nec fembrano unti, e fono refi forte per lo fipavento della vicina morte, hanno gli antiquari giudicato, che fia uno di quei gladiatori , che dievanii Mirmilloni , e co' Reziary combattevano. La flatua è al naturale, e di mulculatura così eccellente, che reca flupore a tutti i profesiori delle belle arti. Apparteva al la liluttre cafa Ludovii del Principi di Piombino. V'è chi dice, che il braccio destro sia aggiunto dal Bonartori.

Sono per le muraglie di questa gran sala disposti vari mensoloni, che sostengono ;6. busti, compresi quelli , che posano sopra le porte. Sono alcune di donne Auguste, e molti incogniti, vedendosi inciso in 26
u.o il nome di Cetego console famoso per l'asciugamento da esso fatto delle Paludi Pontine ,

#### STANZA DE' FILOSOFI.

E Ntrasi ora nella stanza detta de Filosofi, petché la maggior parte dell'erme qui radunate sono riturati di Filosofi, frammischiati però con altti di Poeti, Otatori, suomini illustrii, ed ancora d'incogniti personaggi, che rendono la raccolta si pel numero che per la qualità sopra ogni credre singolare. Ha questa camera le sue pareti di ballirilievi tutte guarnite, ed adorne; ed all'intomo vi è disposta una gradinata a due ordini. Questa s'inatza incommiciand di basso, e ferve d'imbastamento all'erme, che vi posano sopra, e che si andranno descrivendo, come, vi stanon disposte, posa quell'ordine, che dal ch. Monsignor Botrari sono stare registrare, e sipiegare nel primo tomo di questo Museo da esso pubbicaro.

Prima ſarà opportuno petò di offetvare i ballirilievi cominciando dal giro fuperiore. Ivi fono collocari alcuni ſregi con ancore, timoni, noftri di navi, teſchi di bovi, ginlande, ſeſloni, e ſtrumenti ſpetratni ai ſagriſſici. Adornavano già queſti il tempio di Nettuno, ora chieſa di s. Lotezno font delle mura, cimiterio di ſanta Ciriaca nella via Tiburtina, e nel campo Varano, negli amboni della quale ſono ſtati per lungo

tempo collocati.

Sopra la porta, che dà l'ingrello a questa flanza fi efprime dal primo la morte di Meleagro. Vedeli primieramente lo stello Meleagro in atro di uccidere chi gio contrastava le spoglie dei cignale: in secondo luo-go ardente nel fuoco il tizzone, da cui fatalmente dispendeva la situa vita, ed ei moribondo nel letto, presso al quale sono le armi sue. Eno vecchio padre sia melto, piangente Atalanto su consorte, ed altri in atto ammirativo, e compassionevo, fa quali una donna, che gii pone in bocca l'obolo, cio la moneta, che guitta la credenza degli Emiti servire discovali per passire agli Essir. Dio credenti, che fossi caucata per passire agli Essir. Dio credenti, che fossi cuerta la fronte di un uran sepolerale, su le quali vedonsi frequentemente espressi coste sono di moneta.

Il fecondo, collocato alla destra di questo, rappresenta una donna, la quale siede contemplando una maschera, che ha in mano, estendovi un tempietto in lontananza. Più basso due nude figure con le mani le-

gate seguono un altro, che le precede.

Segue nel terzo Diana in velte fuccinta, che con la de-

destra stringe una face, e tiene un arco con la sinistra, avendo ai piedi un cane, ed una testa di cignale.

Nell'ultimo di questa facciata sono espressi Apollo.

ed una Muía con la lira.

Nella facciata dirimpetto alla finestra, su di essa trovansi tre altri bassirilievi collocati, nel primo de quali alla finistra è scolpito un morto portato da varie persone, alcune delle quali essendo in abito militare, credefi, che venga da questa tavola rappresentata la pietà militare.

In quello di mezzo sono espresse le funzioni, che si facevano, allorchè si abbruciavano i cadaveri, vedendôsi il rogo, ed il defonto portato da due persone, ed accompagnato da donne piangenti,

Alla destra nel terzo luogo è scolpito Esculapio sedente col serpe, ed una donna vestita, a piccola colonnetta appoggiata, alli piedi della quale è un ferpe ben grollo, onde si può credere, che rappresenti Igia, o la dea della salute.

Nell'ultima facciata della stanza sono altri quattro bassirilievi, il primo de' quali, più prossimo all' ultimo descritto, rappresenta una Vittoria sopra carro trionfale, che nella destra tiene un'asta, ed una palma nella finistra, e stanno ad essa vicine due figure.

È il secondo scolpito in rosso antico, e vi si vede il simulacro di una donna, a cui un serpe cinge la testa, e mostra di mangiare nella patera, che esla tiene in mano, standogli ai piedi altra supplichevole donna, che gli offre un pomo con un vaso di liquore;

h

M

credesi che alluda agli Orgi di Bacco. Singolaristimo è il terzo, dal quale sono rappresentate tre donne vestite, che seguono un Faunetto nudo, il quale suona la buccina, ed essendovi sorto inciso il nome di Callimaco, sembra che si posta credere, che fia questo il bastorilievo, del quale Plino parla nella feguente maniera (1): Ex omnibus (sculptoribus) au-tem maxime cognomine insignis est Callimachus semper calumniator sui , nec finem habens diligentia , ob id Cacizotechnos appellatus , memorabile exemplo adhibendi cure modum. Hujus sunt saltantes Lacene, emendatum opus, sed in quo gratiam omnem diligentia abstulerit. Sopra la porta; che introduce nella contigua stanza dei Cefari, se ne vede uno, che si stima di qualche urna sepolerale, e sono in eslo le tre Parche scolpite con Diana cacciatrice in atto di recidere lo stame della

<sup>(1)</sup> Plin, N. H. libr. 34. cap. 8. pag. mihi 295.

umana vita. Nel mezzo stanno assisi Giove, e Minerva, ai quali da una matrona è presentato un fanciullo, ejvi è un'altra figura, che tiene sul dorso una persona, la quale sta con faccia ridente, e mani rivolte al cielo,

Dalla parre della fineftra due ve ne fono, efpimendoli da quello potto alla dritta di cila una donni cidente, che canta, e fuona la lira, faltellando un garto a vifta di due anitre, che ftanno appele ad un ramo di albero. . Ouello potto alla finistra rappreferra un piccol tem-

Quello posto alla sinistra rappresenta un piccol tempio con molte fabbriche all' intorno, ed una barchetta guidata da uomo, che sta in atto di passare con essa sotto di un ponte.

Nel mezzo della stanza posa un'erma co' volti di Epicuro, e Merrodoro sino discepolo, i nomi de' quali vi sono incisi is Greco. Ella è di buon maestro, e su ritrovata l'anno 1714, nel cavare i sondamenti al nuovo portico della ballica di s. Maria Maggiore.

In poca lontananza fopra una gran băte îi vedon due fiatue minori del naturale, una di donna talarmente veftira in atto di cadere per lo spavento, rivoltando la faccia verso la terra, undal a latra di giovanetto, che ancor egli quasi caduto per terra, pasar, che vogiat con volto irato disenderi da quasiche pericolo, che calal alto lo minanci. Si crede, che naportentino che calal alto lo minanci. Si crede, che naportentino vatie l'attue vedendosfene in Roma retiretare dagli antichi feultori, e tutte di ottima maniera. Collocata in mezzo ai butti, e facendo prospetto.

Collocata in merzo ai bulti, e facendo profeeto ella fineltra pola fopra al lop piedetlallo la fratua di Zenone capo delli Stoici, di grandezza naturale, e di bellifitmo artificio. Tiene il volume nella deftra, e dal petto in giù è involto in un femplice grofio pallio, e fu gittovata l'anno 1701. nella villa d'Antonio Pio posta tra la via Appia, e l'antico Lanuvio, ora città Lavinia (1).

Su le gradinate descritte sono collocati 101. Bufti, ed erme di altri uomini illusti, de' quali si è di sopra fatta menzione. Cominciando dal gradino superiore posto alla sinsistra della porta, che dalla gran sala da l'ingressio in questi fanna, e proseguendo in giro si seno della sono finche tutti i busti, o erme siandi rammenata;

Il primo dunque è Apulejo, ed ha lunghi capelli, come egli medelimo si descrive nell'Apologia (2). Fulvio

<sup>(1)</sup> Ficor. Vestig. di Roma Ant. libr. 1, cap. 10. p. 55. (1) Apul, Apol. pag. 407.

vio Orfini, e la regina Cristina di Svezia ne avevano un medaglione contornato, d'onde fu cavata l'immagine, che si vede nel Bellori (1) e nel Gronovio (2). Virgilio è il secondo, ed ha il diadema, essendo

come appunto si vede nel Bellori (3). Segue Asclepiade discepolo di Stilpone, col suo no-

me incifo in Greco di antico carattere .

Quattro tefte incognite sono appresso. Aristotile è l'ottavo, e si può vedere nell'Orsini, e

Bellori (4). Quello, che segue è Agatone, non sapendosi se sia il Poeta tragico, o pure il comico. Ha inciso nella spalla finistra il suo nome; ma solamente le tre ler-

tre A G A fono sul vecchio, essendo le altre sulla refraurazione.

Apprello viene Possidonio, tale credendos, perchè mloto aflemiglia ad uno tiferito dal Bellori (5), che fi conferva nel palazzo Farnese, con il nome Greco so-pra il vestito, benchè questo del Museo Capitolino rap-

presenti un uomo di età più fresca.

L'undecimo ed il duodecimo erano creduti Epicuri , e fotto di uno eta scritto il nome moderna-mentel, che su fatto cancellate da chi presedeva al Musco; da che fu trovatal' erma già riferita di Epicuro, e Metrodoro co' nomi antichi scolpiti, e mezzo lo-gori dal tempo. L'undecimo si crede, che sia un Lissa, del quale altre due teste al suo luogo se ne riferiranno.

Seguono due erme rappresentanti Eraclito, e due simili ne sono riportate dal Bellori (6).

Tre altre di Socrate trovansi appresso molto facili a ravvisarsi per le ben note fattezze del volto, simili a quelle di un Sileno, per quanto ne dicono Pla-tone, e Senofonte (7). L'Orfini ne riporta un busto, che era nella galleria Vaticana (8), ove si trova anco di presente.

Alcibiade è il xvIII. tale creduta quest' erma da alcuni celebri Antiquari, che l'hanno attentamente ofservata, e confrontata la somiglianza con le fattezze di questo illustre Ateniese da varj autori descritte

(1) Bellor. Imag. Ill. Vir. part. 1. num. 3. (1) Gronov. T. 3. n n n n (3) Bellor. Imag. Ill. Poet. num. 67.

(4) Ful. Urf. num. 25. Bellor. Imag. Ill. Phil. nu. 70 (5) Bellor. Imag. Ill. Phil, num. 29.

(6) Ibid. num. 17. e 18. (7) Plat. nel Teeteo Senof. nel Convito. (8) Ful. Urf. par. 1. num. 6.

30 Viene poi Carneade, ed è questo busto somigliantissimo al rifetito dal Bellori (1), che tuttavia si ritrova nel palazzo Farnese, ed ha sulla veste, la quale e tutta di un pezzo con la testa, i li un onme antica-

mente inciso.

Che il xx. sia Aristide sossita Greco eloquentissimo ne sa indubitata fede la statua ritrovata nelle rovine di Roma col nome nella base scolpito, e satta da

Pio IV. collocare nella libreria Vaticana.

Segue Ippocrate, ed è quale fu dal Bellori cavato da una medaglia, nella quale leggevasi il nome (1). È Seneca il xx111, che non è diverso dal riportato dal Bellori (2), e da un busto presso il G. D. e uno del palazzo dell' Esso Corfini.

Cinque Platoni, in due de quali si vede inciso il nome, si vedono appresso collocati, se pute non sono Giovi terminali, come saggiamente al solito congertura il ch. monsignot Botrari sul risesso incipalmente degli ettori che si vedono nella incissone del nome (4).

Il xxvIII. rapprefenta Giunio Ruftico, e conrronta con uno della Biblioteca di Fulvio Orfini, che aveva il nome, come riferifice il Belloti (), ma non può faperfi, s' ei fia il maefito dell' Imp. M. Aurelio, o l'altro fatto morire da Domiziano.

Teofrasto è il xxviiii., e tale deve credetsi per la somiglianza con uno riportato dal Bellori (6), che con il nome inciso, sino agli anni passati, era in casa del marchese Massimi.

Molto si assomiglia ad Epicuro il xxx., che prima si credeva un incognito.

Marco Aurelio Antonino Imperatore fu dopo morto cognominaro il Filosofo per avere professa filosofia, e come tale è in questo luogo collocato; essendo ben facile a ravvisarlo per le molte medaglie, busti, e simulacri, che di esso ci sono.

Diogene Cinico lo segue, ed è questa nostra testa molto conforme con quella, che si vede in Achille Tazio al num. x11., e che assersifice trovarsi col nome in amphiteatro Vaticano.

Talete Mileño è da molti creduto il collocato al num xxxxIII.

(1) Bell, Ill, Vir. Imag. part.1. num, 10.

Teone

(1) Bell. Im. Ill, Phil. n. 19. Borion, collect. ant. Ro.

(1) Bell. loc. cit. num. 12. (4) Muf. Cap. tom. 1. pag. 19. e 20.

(4) Muj. Cap. tom. 1. pag. 19. 6 15. (c) Bell. Ill. Phil. num. 11.

(6) Bell. part. 1. num. 38.

Teone Platonico è certamente il xxx IV. effendo questo il busto medesimo riferiro dallo Sponio (1), e che, ritrovato in Smirne, era a suo tempo del sig. Fouquer. Notabile è l'iscrizione, che in Greco vi è scolpita: Teone filosofo Platonico padre venera Teone sacerdote.

Altro Epicuro siegue, come dal confronto con l'erma collocata nel mezzo della stanza può facilmente

ravvilarli.

Incognita è l'erma xxxvi. con Greca inscrizione. Pittagora viene apprello, allomigliandoli all'immagine di questo filosofo di Samo, che riporta il Bello-ri (2), dal rovescio di una medaglia di Comodo battuta in quella città . Avverte il Gronovio (3), che prendendosi la fronte, ed il naso di Antonino Pio, e la barba di Giusto Lissio, si averà il vero rittatto di Pittagora, il che ci conferma una perfetta somiglianza di questo busto con il vero ritratto di quel filosofo.

Jerone Re di Siracufa è rappresentato dall'erma xxxviii., essendovi a gran caratteri scritto il suo nome .

Viene poi una testa incognita.

Aristofane è quello, che segue, perchè molta somiglianza ha con un busto ritrovato nella villa di Adriano in Tivoli col nome incisovi, e posseduto dal G. Duca.

Terenzio devono credersi le due erme seguenti, vedendosi le medesime fattezze in una miniatuta della

Vaticana, riputata di più di mille anni di età. Che Pindaro ci rapprefentino l'erme al num xxxxx

e xLIV. pare, che non si possa negare per la somiglianza con una del Principe Giustiniani, pubblicata dal Canini (4) con il nome intagliato; tanto più, che ha il diadema, com' era la statua di bronzo a questo poeta Tebano eretta dagli Atenieli (1).

Segue Aulo Persio Flacco, tale creduto, perche assomiglia ad una tavola di marmo, ch' era del cardin. Sadoleto, e ch' ei medefimo credeva rapprefentaffe questo poera, per essere la testa coronata di edera. come solevano estere coronari i satirici . D' edera però coronavansi ancora gli altri pocti .

Anacreonte graziosifimo poeta lirico è creduto, che rappresenti l'erma xLv1., e può farsene il confronto

(1) Spon. Miscel. pag. 135. (1) Bellor. Imag. Ill. Vir. part. 1. num. 12. (3) Gronov. Antiq. Grac. T. 2. num. 49.

(4) Canin. Iconog. Tav. 28.

(6) Paufan, libr. 1. cap. 8.

portata dal Bellori (1), e dal Fabbro (1). L'erma xivii. è d'incognito personaggio.

Tre ne seguono, che si vuole, che rappresentino Arato astronomo poeta, ed uno somigliante in turto al primo, fi trova nel palazzo Farnele.

Di Esiodo sono giudicate le tre teste consecutivamente collocate, riportandone anche il Bellori due marmi.

ed una Corniola (1).

Scendendo al secondo gradino, s'incontrano alla prima sette teste incognite, e due ne seguono poi rapprefentanti Apollonio Tianeo, confrontando con le meda-

glie riferite dal Bellori, e dal Fabbro (4).

Di Omero sono le quattro teste, che vengono appresso. La prima di eccellentissimo scarpello su rittovata da un cavatesori in un muto antico sotto il casino del duca Gaetani nello stradone, che da s. Maria Maggiore va al Laterano (1) murato come se fosse una pietra informe, col capo rivolto in giù, e perchè era di notte, datole col piccone un colpo sul collo!, la recife dal busto, e lasciolla sulla strada. Furono separatamente la testa, ed il busto raccolti dal Mitelli, e Dondosso cavatori di materiali da fabbricare, che all'alba di la passarono, e vendettero poi il tutto al Ficoroni. Le fattezze corrispondono maravigliosamente alla descrizione di Omero, che si trova nell'antologia (6), ed all'effigie di questo principe de poeti, che vedesi espressa nella tanto celebre tavola della sua Apoteosi, che si conserva nel palazzo del gran contestabile Colonna.

Alpafia è creduto, che si rappresenti dall'erma LXVII. Di Cleopatra ficuramente è l'erma LEVIII., potendosene fare il confronto con le due statue di quelta regina, che si vedono nel Vaticano in fondo del gran corridore avanti la libreria, e nella villa Medici ful

monte Pincio .

Saffo celebre poetessa Greca è rappresentata dall' exma, che segue, somigliante ad una riferita dal Bellori (7).

È cre-

- (1) Bellor. Imag. Ill. Vir. part. s. num, 43.
- (1) Fabr. Comm. Imag Ilt. num. 11. (1) Bell Ill. Imag. num 50. 6 51.
- (4) Bell. Imag. Ill. Vir part. 1. num. 1. Fabr. Imag Ill. Vir. num. 24.
- (1) Ficor Veft di Rom. Ant. libr. 1. cap. 10. pag. 16. Muf Cap. tom. 1. pag. \$ 1. (6) Anthol. libr. 5. ep. 61. Borion. Collett. Antiq.
- (7) Bell. Ill, Poet, Imag. part, 2, num, 6;.

È creduto, che Aristomaco sia rappresentato dal bu-sto exx. per la somiglianza con un intaglio di Milord Sunderland riportaro dal Bellori , e dal Maffei (1) .

Segue un' altra Safto .

Leodamante ci rappresenta l' erma axxit., come può riconoscersi da uno riferito dal Bellori (1), vedendofi ancora nel nostro il nome inciso.

Euripide si vede scolpito in marmo bigio, ed è si-mile ad un uno della galleria di Firenze riportato dall'

Orfini (3).

Di Lista sono le tre erme, che seguono, benchè il nome inciso nella prima sia moderno . Il Bellori (4) ne riporta due fimili a queste nostre, che effendo certamente antiche, ci rendono più ficuri della loro fo-

miglianza.

Mocrate l'oratore è rappresentato dall'erma, che viene appresso, se creder si deve ad un busto similissimo della galleria di Firenze con l'iscrizione ; ma fi sa, che a quella fu troncata la testa, e postavene un altra. Nell'abbassare la piazza avanti il nuovo portico di s. Maria Maggiore, fi rinvenne la testa posta nella stanza delle Miscellanee simile affatto a questa, e mentre fi layorava il busto, poco discosto fi ritrevò il suo proprio, che perfettamente con essa testa combaciava.

M. Mezio Epafrodito liberto di M. Mezio, che fiori nella dittatura di C. Cefare, estendo rapprefentato da una statua presso il Bellori (5), e che si rrova presentemente nel palazzo del principe Altieri con l'iscrizione di esso, deve credersi l'erma seguente, che molto lo assomiglia,

Erodoto ci rappresenta l'erma exxex. avendo molta forniglianza con una, ch'era del card. Cefi col nome scritro nel petto, ed è riferita dall' Orfini (6).

Tucidide è l'erma seguente, giacche si assomiglia ad uno riportato dal Bellori (7), che aveva il nome incifo in Greco.

Sono di personaggi incogniti le quattro erme, che. feguono.

Pito-

(1) Bell. Imag. Ill. Vir. num. 6.

Maffei Gem. Ant. part.1. num. 50. (1) Bell. Ill. Rhet. num. 81.

(3) Ful. Urf. part. 2. num. 17.

(4) Bell. Imag Ill. part. 3. num. 84. (5) Bell. Ill. Rhet. num. 80. (6) Ful. Urf. Ill. Vir. part. 1. nu. 3. , e part. 2, nu. 87.

(7) Bell. Ill. Vir. part. 1. num. 89.

Pitodoro ci rappresenta il busto Lxxxv. molto fingolare per estere tutto di un pezzo senza veruna attaccatura. Afferisce lo Sponio (1), che fu trasportato per opera del mercante Fouquier da Efelo a Martilia, d'onde dal buon genio del fignor card. Alessandro Albani, singolare conoscitore, ed amatore delle anti-chirà, su fatto venire, essendo poi dalle sue mani passaro in questo Museo. Se ci rappresenti Pirodoro com-pagno di Zenone, introdorto del Parmenide per interlocutore da Platone , se uno de due statuari menzionati da Plinio, o altro da Strabone nominato, non può aflerirfi.

Tre teste incognire sono dopo questo collocate. Di Massinista re de' Numidi è stato dall'Agostini (2) giudicaro un intaglio in ametifta pel confronto da ello fatto con una rariffima corniola della cafa Barberini, alle quali pietre molto si assomigliano de due

teste, che seguono.

Sono apprello due teste incognire, la prima delle quali di aria nobile, e maestosa fu ritrovata nell'aprire l'anno 1741. il nuovo stradone, che dal Latera-no conduce a santa Croce in Gerusalemme. Vogliono alcuni, che rappresenti Carneade, ed è in vero molto somigliante a quella posta al num. xviii.

Altre due se ne vedono appresso, che si crede, che sappresentino qualche barbaro per la maniera insolita, con la quale hanno la barba annodata nella parte inferiore. Sotto al primo è con antico carattere scritto:

I A NVS . INPE A TOR.

Che Cicerone si rappresenti dal gran busto posto al num. xcv1. viene da molti antiquari asserito; pure altri sono molto incerti, se al grande Oratore questo marmo si assomigli .

Di un Tolomeo re di Egitto è l'erma seguente, come tisulta dal diadema, e dalla chioma acconcia di ricci ; ma quale veramente fia de ranti Tolomei , non può asserirsi, benchè sembri, che si possa credere Tolomeo · Apione riportato in un cammeo dal Maffei (1).

Dalla cotona di pampani, bellezza della guancia, e giovenru, che si vede nell'erma, che segue, chiara-

mente rifulta, che rapprefenta Bacco. Vengono apprello due teste incognite.

Poi un altro Bacco

Credono alcuni, che l'erma cr., alla cui testa è

(1) Spon. Mifcell. feet. Lv. p. 137. edit. Lugd. 1685.

(1) Agost. Gem. ant. num. 19. (1) Mas. Gem. ant. tom. 1. num. 94.

ravvolto un panno, rappresenti Archita Tarentino, e ne adducono varie congetture, e ragioni.

L'ultimo è un bassorilievo, con una testa di un filofofo, o di un poeta, o fors'anche di Archimede, del quale v'è incifo, ma a'nostri giorni, il nome.

#### STANZA DEGLI IMPERATORI.

Egnissima di ammirazione si è la stanza, che ora si pasta a descrivere, da elegantishmi bastirilievi framezzata. In questa si conservan i busti degl' Imperatori, Cefari, e donne Auguste disposti secondo la cronologia, e posano sopra due gradinate. Prende la serie il suo principio dal gradino superiore a mano sinistra dall'ingresso, e terminato il giro, si passa all' interiore. Comiciando da' bassirilievi;

Il primo adunque di questi, che rimane collocato fopra la finestra dalla parte della piazza, rappresenta vari fanciulli, o fiano Geni, che con giuochi di car-

rette, ed altro scherzano insieme,

Altro fimile è fituato sopra la prima finestra della facciata, che fa prospetto alla porta, e si veggono uomini, e fatiri in diversi atteggiamenti, e tigti, e leoni .

Nel mezzo della stessa facciata rappresentata in marmo si mira la caccia del cinghiale.

Sopra l'ultima fineltra finalmente è un altro bafforilievo esprimente una caccia circense, o combattimento con elefanti, ed altri animali. In una nicchia nobilmente adornata della facciata

dirimpetto alla piazza è collocato il celebre busto di Giove, detto il Giove della Valle, perchè stava già fopra la porta del palazzo di questa famiglia Romana vicino alla chiefa di s. Andrea detto pure della Valle. ove presentemente se ne vede uno di stucco. È testa di eccellente scultura, benchè la parte posteriore di essa sia moderna.

Nella quarta facciata in altra confimile nicchia si vede la testa quasi colossea di Marco Agrippa, che era forse della statua eretta a questo gran personaggio nelle sue terme, e nell' an. 1743. è stata in questo Museo trasportata da una casa della famiglia Sergardi nobile

Sanese vicino a s. Marco. Alla destra di questa si vede in bassorilievo Perseo che ha liberata Andromeda dal mostro marino, il quale giace estinto; cd essendo stato ritrovato nel rifondare il palazzo Muti a' ss. XII. Apostoli, e pet lungo tempo conservato nel palazzo della villa Panfili detta Belrespiro fuori della porta s. Pancrazio (1), si vede riportato dal Gronovio nel Tom. 1, L1.

Rappresenta quello alla finistra Endimione, che dorme col cane vicino latrante, ritrovato in una vigna

nel mezzo del colle Aventino (1).

Sopra la porta è per ultimo collocata una tavola votiva, nella quale fono scolpiti Mercurio, ed Ercole, in piedi sopra di uno scoglio, sotto al quale è un siume, o fonte giacente, che tiene con la destra una canna, e sta con la finiltra appoggiato all' urna, dalla quale escono le acque . Alla finistra in mezzo a due Ninfe , che o lo tengono, o lo accarezzano, è un giovane, che ha un vaso nella destra, e dall' altra sono le tre Grazie insieme abbracciate cou le parole PONIFATI. VI-VAS. SACERDYS. VI è poi fotto la feguente iscrizione EPITYNCHANYS. M. AVRELI. CAES. LIB. ET . A. CVBICVLO . FONTIBVS . ET . NYMPHIS . SANCTISSIMIS . IIIVIVM . EX . VOTO . RESTI-TVIT., ed eruditamente spiegata dal Fabretti (3), essendo poi anco con il bafforilievo incifa in rame da Pietro Santi Bartoli , e posta finalmente in fronte dal ch. monfignor Bottari alle dotte spiegazioni del secondo tomo di questo Museo.

Tre statue sono in questa stanza collocate, che tramezzano le serie de personaggi Imperiali, e la terza maggiore del naturale è in mezzo di essa stanza La prima, che sta fra le due finestre, è di pietra nera basalte, eccellentemente scolpita, rappresentante un Ercole giovane, e nudo con pelle di leone in capo, che gli fcende sopra le spalle. Ha nella mano finistra de pomi, e nella destra l'impugnatura della clava , ch' effere doveva di bronzo , vedendofi nel marino l'imboccatura di essa. Fu questa statua ritrovata sul Monte Aventino nella vigna di monfigner de' Massimi verso Testaccio, e comprata per ducati mille di camera dal Senato, che fino d'allora la collocò nel Campidoglio (4).

L'altra di elegantissimo lavoto postagli incontro sotto la testa di M. Agrippa, ritrovata l' an. 1744 nelle rovine della villa di Adriano in Tivoli, rappresenta una donna, che per avere il capo di bellissimi fiori coronato.

(4) Flam. Vac. pag. 16. Ficer. Veft. at Roma libr. 1. cap. x. pag. 55.

<sup>(1)</sup> Ficor. Veft. di Roma libr. 1. cap. 10. pag. 56. (2) Id. ubi supra.

<sup>(3)</sup> Fabret. de Col. Traj. cap. VI. pag. 174. e nelle iferiz. cap. v1. pag. 431.

nato, e per tenerne un mazzetto nella mano destra. viene chiamata la Flora, benchè dal luogo, nel quale è stata rittovata, e dalle fattezze del volto possa cre-dersi, che sia il ritratto di Sabina moglie di Adriano in età giovanile . Il suo panneggiamento è dei più fingolari, che si ammirino nelle antiche statue, avendo una tunica eccellentemente scolpita, ed essendo ammirabile il pallio per l'artificio, verità, e finezza del lavoro. Le mani, ed i piedi fono eccellenti, al che intieramente non corrisponde il capo; quindi nafce una più forte congettura, che sia un ritratto, e che lo scultore abbia dovuto ubbedire alla verità di un volto, feguendo nel rimanente le regole più efatte dell'arte .

Nel mezzo della stanza si vede la terza statua maggiore del naturale, così ingegnofamente di due pezzi composta, che non si scorge la commessura, ed è vestita con un pallio lavorato a maravigha, che le cuopre la metà della vita. Posa con il piede sinistro sopra di un sasso, appoggiandosi col sinistro braccio al gi-nocchio, e sta con la mano destra in atto d' insegnate qualche cola. La gioventu, e l'acconciatura de capelli ha fatto credere ad alcuni, che rappresenti un Antinoo, ma dai più viene giudicato uno di que precettori, che ne bagni infegnavano la ginnastica, vedendosi una simile figura espressa molte volte nelle gemme . Fu ritrovata nella villa Adriana di Tivoli l'anno 1742.

Passando adesso alla enumerazione della serie Imperiale, si vede in luogo collocato nel gradino superiore posto alla finistra dell'ingresso nella stanza, il bulto di Giulio Celare primo Imperatore di alabastro a righe .

Segue quello di Augusto .

Indi una testa di Marcello di lui nipote.

Altra poi di Tiberio, ed un busto del medesimo col panneggiamento di bellissimo alabastro fiorito, che sembra un vero drappo.

Di bianchissimo marmo è il busto del suo fratello Drufo, fatto certamente in quei tempi, come ci mani-

festa l'eccellenza del lavoro.

Alla finistra di esso si vede la stimabilissima testa della fua moglie Antonia detta minore, madre di Germanico, Livilla, e Claudio, che fu poi Imperatore, La testa di Germanico loro figlinolo viene appresso.

Poi quella della sua moglie Agrippina, molto stimabile pel lavoro in specie del panno, e per estere tutta di un pezzo,

A questa ne succedono due di Caligola, uno de quali è eccellenremente scolpiro in basalate.

Segue il busto di Claudio. Indi quello della quinta sua moglie Messalina.

Poi il busto della sesta, Agrippina minore, di marmo molto bianco, e di singolare scultura.

Due ne feguono di Nerone, il primo di marmo rozzo, e di forma quafi colossale, che lo rappresenra giovane

senza barba, e di faccia gioviale : fiero l'altro, e minaccioso con la barba nascente.

Singolare foppa ogni altro di quella racolta è il hufto, chie figue di toppa di na feonda mogile, ritrovaro in una vigna in faccia alla chiefa di di conza fonti delle mura. E quello tutro di un pezzo di marmo pavonazzetro, ellendo tutravia la tella bianca ferza una minima macchia, e la velte tutra venta como ogni altro pavonazzetro, talche fi può dite, che fia un cammeo. Ha fopra la tella un giro fatto d'intrecciaratura di capelli, tra' quali fi vedono alcuni perni di bronzo, onde può crederii, che vi fosfero dei fiori di quello metallo indorati, come fi vede riportata dall' Agoltini (1).

Viene poi un bellissimo busto di Galba somigliantissi-

mo alle medaglie.

Quello di Otrone, che fegue, è di matmo rozzo, ed arcnolo, ma molro pregevole per la r.r.irà, poiché tanto tare fono anche le medaglie di quelto Imperatore. Dall' accomodatura tanto affettara de capelli del noftro bufto ben fi vede, ch' erano finti, e pofitici.

Non è men raro il vicino di Vitellio si per la brevità del fuo imperio, come ancora perchè le fue-statue furono dal Popolo Romano sdegnaro maltrattate. Il busto di Vespasiano è di un vago alabastro fiorito,

e bello, e la testa è di eccellente lavoro.

Quello di Tito è fimilissimo alle molte medaglie, che si vedono di questo buon principe, benchè rozzo sia il marmo, nel quale su la testa scolpita.

Di bellillimo marmo Pario è la testa di Giulia figliuola di Tiro, e di è di un perstertissimo avoro, e di una eccellenza maravigliosa, la quale è stata rirrovata sul monte Celio nella villa Cafali presso, Stefano Rotondo, L'acconciatura de capelli è la stessa di una della

galleria di Frenze.

La testa, che segue, rappresenta Domiziano. Singolare per la rarità, e pel lavoro è il busto di Domizia Longina sua moglie di marmo bianco, turto di

(1) Agoft. Gem. ant, num. 85.

di un pezzo, e fu ritrovato insieme con la Giulia di Tito nella riferita villa Casale (1).

La telta di Nerva, i busti del quale sono rarissimi, è molto bella; ma pute credono alcuni, che sia di Ales-

fandro Algardi

Amendue i busti di Trajano sono di un persetto lavoro, e somigliantissimi colle medaglie, amendue di marmo bianco, ed il primo è tutto di un pezzo.

Di Plotina sono i bulti rarissimi, cuttavia oltre questo di marmo bianco, altro già se n'è indicato in questo Museo nella stanza del vaso sopra la colonnetta di marmo mischio; ma questo della serie è molto più simile alle medaglie.

Marciana forella di Trajano è rappresentata dalla testa, che segue, ed altra ve n'è nella stanza delle Miscellance.

Due di Matidia di lei figliuola ci fono in quelto Mufeo, e quelta polta nella ferie è paruta la più fomigliante con le fingolari medaglie di effa: l'altra è collocata nelle Mifcellance.

Di Adriano ee ne fono tre bufti, uno de quali ha la tefla di marmo biano, e tutto il reflo di alabattro orientale trasparente, ed il fecondo fu ritrovara ad Anzio (2). Fu queefto Imperatore i pirimo, che nudrille la barba, onde tutti i fuoi ritratti ne hanno il mento coperto. Sono fomigliantuffimi co medaglionii, e medaglie di ello.

Il bulto di Giulia Sabina sua moglie è ben singolare per estere di alabastro orientale con la testa di matmo bianco, ma d'una particolare pultura, e dè coronazo di spighe, come si vede in un medaglione della Vaticana di metallo giallo, illustrato dal ch. signor ab. Ridolsino Venuti (1).

Elio Cefare figliuolo addottivo di Adriano viene rapprefentato dal butto feguente, nel quale fisica a meraviglia la grande efaterezza degli artefici di que tempi, avendolo feolpito in un marmo, che lo fa vedere macilente.

Ne viene Antinoo, giovane celebre per la sua singolare bellezza come può vedersi in questa testa, e

per eller étato poco onestamente amato da Adriano, Marco Antonino Pio è a meraviglia in questo busto rappresentato, e si può facilmente riconoscere al confronto delle molte medaglie di ogni sorte.

(1) Ficor. Veft. di Roma libr.1. cap.9. pag. \$5.

(1) Vulp. Vet. Latium. To.3. l. 4. c. 3. p. 18. Tav.v. (3) Ant. Num. Bibliot. Vat. Tom, 1. pag. 18. num. 3.

Di

Di due busti di Fauslina maggiore, moglie del suddetto Imperatore, il primo è più ficuto pel tiscontro delle fattezze.

Quattro sono i busti di Marco Autelio: due ce lo rappresentano per anco giovanetto, e due in età pro-vetta, tutti di eccellente lavoro, ed il più bello de due ultimi fu ritrovato nel Tevere dentto Roma .

Passando al secondo gradino infetiore, e similmente incominciando dalla finistra parte, il primo busto, che s'incontra è di Faustina minore figliuola dell' altra Faustina, e dell'Imperatore Antonino Pio, e moglie di M. Aurelio . È questo di lavoro eccellentissimo, e fu

trovato a Tivoli nella villa di Adriano.

Rariffimo è il bufto di Annio Vero (1) con ogni maestria scolpito, tutto in un pezzo di marmo Pario gialletto rittovato l' anno 1701, presso la via Appia nel territorio di Civita-Lavinia (2), con quelli d' Antonino Pio, M. Aurelio, e Commodo.

Lucio Vero fracello per adozione, di M. Aurelio, e di lui genero per avere sposato la sua figliuola Lucilla . eccellentemente è rappresentato in questo busto, che perfettamente fi raflomiglia co' medaglioni , e me-

daglie di questo Imperatore.

Singolaristimo è il busto di Lucilla, e de più rari di questo Museo per l'eccellenza del lavoto, e per l'indubitata fomiglianza con le più conservate medaglie, Fu questo trovato in Smirne da un cappuccino. e portato al cardinal Giuseppe Renato Imperali. La testa è di marmo Pario, il busto di alabastro fiorito molto vago, ed i capelli posticci da levare, e porre, sono di marmo nero. L'altra testa di questa Imperattice non è tanto somigliante.

Il buîto di Commodo è de più rari e per l'eccellenza del lavoro, particolarmente de capelli, e per esfere state con decreto del Senato demolite le statue di questo

mostro d'impudicizia, e crudeltà.

Ouello di Crispina riscontra sedelmente con le medaglie, che abbiamo di questa Imperatrice.

La rarità delle medaglie di Pertinace rende molto pregevole questo nostro busto, che ad esse perfetta-

mente aflomiglia.

Può lo stesso affermarsi del busto di Manlia Scantilla moglie di Didio Giuliano, che è di marmo Pario, e di un sol pezzo. Stimabile quanto ogn' altro è questo di Pescennio

(1) Borion. Collectan. Rom. Antiq.

(1) Ficor. Veft. di Rom. libr.1. cap.10. pag. \$1.

Negro, perchè rappresenta un principe, che salito appena all'Impero, fu subito ucciso, onde poco tem-po vi rimase di battete monete, e meno di erigergli

Ancora il busto di Clodio Atbino corrisponde con le medaglie di questo Imperatore, ma perchè il marmo ce lo rappresenta in età giovanile, può credersi che fosse scolpito nell'occasione di alcuno de' suoi fatti

illustri fotto i precedenti Imperatori.

Dei tre busti di Settimio Severo, preziosissimo è quello di alabastro orientale trasparente, e lucidissimo a guisa delle agate, che su ritrovato nel cavare i fondamenti della chiesa delle Stimate, e soprapostagli poi la testa di questo Imperatore ; ed il terzo si ritrovo ad Anzio (1).

Giulia Pia fua feconda moglie ci viene rapprefentata nel bufto, che fegue, nel quale i capelli fono da levare, e porre; segno evidente, che questa Imperatri-

ce adornavafi co capelli posticci .

Alla fierezza del volto, al terribile fopracciglio, ed alla minacciosa voltata di testa facil cosa è il riconoscere Caracalla effigiato in questi due busti, il primo de' quali è di bellissimo porsidio con la testa di marmo bianco, eccellentemente scolpita.

Aslai stimabile è il busto di Settimio Geta, perchè Caracalla, dopo averlo uccifo, cercò di distruggerne rutte le momorie.

Questo di Macrino deve computarsi fra i busti rari, sl perchè fu breve il suo Imperio, sì perchè era odiatissimo dal Popolo Romano. Fu ritrovato in una vigna preflo ai condotti fuori della porta s. Giovanni in un luogo detto Baliliolo.

Bellissima, e molto rara è la testa di Diadumenia-no, che rassomiglia nelle fattezze i medaglioni, e le medaglie assai rare di questo Cesare. Il busto poi è di

prezioso alabastro agatato. Eliogabalo il più di ogni altro impudico, e crudele Imperatore, essendo stato ucciso con la madre in un luogo fozzo ful fiore degli anni, ci viene con ragione da questo busto rappresentato con la lanugine sull' estremità delle guance. Visse Imperatore poco più di tre anni, e fu sollecito il Senato di abolise ogni sua memoria, onde molto stimabile si rende questo marmo . La rarità del busto di Annia Faustina, terza moglie

di Eliogabalo, può argomentarsi dalla rarità delle medaglic.

(1) Vulp. Vet. Latium Tom. 3. libr. 4. cap. 8. pag. 18. Tav. #1.

daglie. È la testa di marmo bianco, ed il resto di un bellissimo pavonazzetto, tutto di un pezzo col

Facile assai è di riconoscere il volto di Massimino per il gran mento, e molto in fuori, ch'egli aveva. Gli artefici, avvengnachè meschinamente scolpissero, conservavano però la rassomiglianza con gli originali.

Massimo ancora eccellentemente è rappresentaro in questo busto aslai raro, e stimabile per la brevita della

fua vita.

1500

Gordiano Africano feniore, benchè falisse all' Im-perio nell' età di circa ottant' anni, e pochi giorni regnatle, tuttavia se questo busto alle sue medaglie si paragona, si riconoscera, che molto lo raslo-

Può ditsi lo stesso della testa di Gordiano Africano giovane, la quale è collocata sopra un bellissimo busto, la cui corazza è di lumachella, che assomiglia un'armatuta: il panno è d'alabastro rigato: di altro bellissimo alabastro è il bottone sulla spalia, ed il piede di marmo rosso antico corallino. Molto si rassomiglia questo marmo alle medaglie

di Pupieno, che per la fua virtu militare giunfe all' Imperio .

Gordino Pio eccellentemente è rappresentato in quefto bufto.

Il busto di Filippo giovane, ritrovato nella sua nic-chia prello Civita - Lavinia, corrisponde alle medaglie. Ci rappresenta la sua tenera età, e quel serio contegno, ch' egli aveva.

Al medefimo confronto con le medaglie può ravvifarsi quello di Trajano Decio, il più crudele persecutore dei Cristiani .

Quinto Erennio suo figliuolo maggiore è rappresenta-

to nel busto seguente. Di Ostiliano figliuolo minore del medesimo Trajano

Decio è l'effige (colpita in questo marmo i Ben fingolare è il bulto di Treboniano Gallo, non già pel lavoro, ma per la ratità di ello. È il volto fomigliante alle medaglie di quelto Imperatore, ed'

il capo è coronato di lauro. Dei due busti di Volusiano suo figliuolo, il primo mostra meno anni del secondo, ma nelle fattezze con-

frontano amendue con le medaglie.

La testa di Gallieno molto più vi rassomiglia, e vi è qualche diversità col busto di esso Imperatore, che segue, scorgendosi però questa variazione ancora nelte medaglie.

Salonina fua moglie può crederfi, che ufaffe i capelli pofticci, ellendo la capigliatura di quefto bufto da levare, e porre, come di quelli di Lucilla, e Giulia Pia.

Salonino loro figliuolo maggiore è scolpito nel busto

feguente .

) 2

ij

6

# i.

H

20.00

Al confronto delle medaglie è questo busto di Marco Aurelio Carino, il che può argomentarsi ancora dalle parole MACAR. anticamente sotto di esso incise.

L'ultimo butto di questa eccellente raccolta ci rappercienta Giuliano Apoltara con il pallio da filosofo, qual egli affertava di apparire, portando lunga barba. Egli è raro, e da pregiarfi, tutroche rozzamente fosipito, si perchè fu breve il fuo impero, e si per ellere state le sue memorie abolire.

#### GALLERIA.

A galleria, che ora si passa a descrivere, e nella quale retrocedendo si entra per la porta maggiore della gran sala , è nobilmente adornata all'intorno da dodici riquadri , che con sua cornice ben disposti abbelliscono le pareti, vedendosi in essi incastrate 187. lapidi appartenenti al Colombario di Livia Augusta, scoperto l'anno 1716, nella via Appia vicino alla piccola chiesa detta Domine quo vadis, e pubblicato con le stampe da monsignor Bianchini, e illustrato dal proposto Gori . Sono queste segnare a numero Roma-no , ed Arabico , indicando il Romano l'ordine , col quale furono ritrovate, e l'Arabico quello, che gli ha dato il detto monfignor Bianchini . Sopra detti riquadri si legge di esle a gran caratteri la distribuzione TITVLI. VETERIS. COLVMBARII. SERVORVM. ET . LIBERT . LIVIAE . AVGYSTAE . , e fotto l'ultima dell'iscrizioni è un bassorilievo di maniera Etrusca, rapprelentante un vecchio mezzo nudo con lira nella destra, ed una grand'asta nella sinistra. Nel vano poi della finta porta, incontro a quella, che da l'ingresso nella stanza delle Miscellanee è una rara iscrizione, che ricorda i giuochi Latini, e Greci per fei continui giorni dati al popolo,nel confolato di M.Afinio Agrippa, e Colso Cornelio Lentulo, ritrovato l'anno 1749. Il restante delle mura è occupato da altri sepolcrali iscrizioni ordinatamente disposte.

Perchè si proceda col maggior ordine possibile nella descrizione di questa galleria, sarà opportuno dire prima, ch'essa è ripatrita con nuove porte, due nicchie e tre finestre di corrispondente abbigliamento, oltre

44 un fincftrøne al fine di esla . Delle porte sono due vere , ed aperte , che danno l'ingresso una alla graa della ritta, e una alla stana delle Miscellance, che in ultimo luogo si descriverà ; sono since la alter. La fincftra po si suaza nel mezzo della facciata, ornata con ama ringhiera , è posta nicontro alla graa porta della ristriat ala, eslendo ai latti di esla porra fituate due nicchie , alle qualit corrispondono di profeptto due fincftre lateral isla ringhiera .

Itominciando poi la descrizione delle cose nella galleria contenute, alla sinistra della cancellata si trova un cippo con iscrizione in fronte, ed ai due fianchi, una patera, ed un prefericolo; posando sopra di ella

una patera, ed un prefericol

Accanto vi è la prima finta porta, nel vano della quale è un gran piediftallo con sopra il bufto di Lucilla di marmo bianco. Sul frontespizio di essa porta è collocata un'incognita tella.

Polano vicino due cippi, uno fotto grande con una Greca iferizione, l'altro fopra di ello più piccolo, nel quale vedeli feolpic un uomo in piedi tutto armato, con Greca iferizione si nella fronte, che nei due fianchi.

Segue un piedistallo, sopra il quale posa una Pallade armata di asta, e scudo con elmo Frigio in

tefta .

Sopra di un quadrato marmo è apptesso collocato un cippo cinerario, la fronte del quale si vede a bafforlilevo adorna di un uomo in mezzo a due cavalli con iscrizione; avendo nei fianchi una patera, ed un prefericiolo.

Nella vicina nicehia fi vede una statua di donna seminuda, che dimostra estere uscita dal basno, ed è reduta Marciana sortella di Trajano, che su ritrovata poco suori della potra di s. Sebastiano. Sopra il frontissizio circolare di essa nicchia è una tella incognita.

Sotto di ella nicchia pola fu due zoccoli un una fepolcrale, il cui bafforilievo rapprefenta Proferpina da Plutone rapira. Vede il i carro tirato da velocifilmi destrieri, preceduti da Mercurio, e fegue Certer fedente con la face in mano in altro carro tirato da due ferpenti. Sopra l'urra è collogura una piccola statua giacen-

te, che rapprefenta il Nilo.

Degna di rifleffione è la Musa, che segue, avendo le orecchie forate, testimonio indubitato dell'uso antico degli orecchini, ed è sopra il suo piedestallo, e base.

Una fingolare statua di nero antico, e di partico-

late attificio irirovata pià nelle tovine dell'annico Anzio (1) rapper[cinatue Giove coi fulmine nella del'tra, e fandali ne' piedi, pofa fopra una rotonda ara. Si di quefla è fopipito alla maniera Errufca una facerdore vicino ad un' ara. Egli è feminudo con tefla cinta, panno al collo, e capelli calmifitati. Con fimili capelli vi è feolpito un' Apollo coronato di alloro, ed adorno di un panno, che gli cinge le braccia, con freccia nella deltra, ed arco nella finifira; e per ulcimo five dei una Diana Lucifera a'mara d'arco, e utraglio, con vefle lunga, fopravvelte pieghettara, e diadema in capo.

Di raro pregio è poi il vafo cineratio di forma ottagona, polto in bilico fopra di un cippo. Ha una ticrizione nel mezzo, e negli altri lati lono arilievo feolipiti vari Geni alati, onanano il labbro del vafo diverte mafehere da uve, e pampani tramezzate. Il primo putto fuona due tibie pari, avendo un panno, che gli pende dalle fpalle. Sta il fecondo involto in un panno; fofienee con le mani una fpecie di vafo, ed ha un ferto in capo, e l'altro al callo. Dal tetzo, edal quarto fono tenute delle fiazcole in mano. Raccoglie il quinto delle uve. Degli ultimi due uno fuona la lira, e l'altro ad una colonna appoggato fuona una particolare (pecie di tibia, molto fomiglianta al flauro traverièreo ; e tutti fono adorsari di corone, e fafce, che moltrano la perizia, e bizzarria dello feultore.

Viene in feguito la maestosa porta, che conduce nella gran sala: e sopra il suo frontispizio circolare posa

una bella tefla. Si vede vicino alla porta fopra di un cippo un piecolo vafo cineratio, il cui baflorilievo rapprecenta un 
Baccante con cinque figure. La prima elprime un Fauno, che fluona un intromento fimile alla noftra piva, 
che per effere molto grande gli viene da un altro feltenuto. Le altre tre fono due Baccanti, ed un Fauno, 
che danzando fuona una feccie di trippano; facendo ornamento al labbro del vafo quattro delfini, che mofirano di gittare acqua dalla bocca.

Egualmente fingolare alle già descritte statue di Gioey, ed ara, che la sostiene, è l'altra ara similmente rotonda, su la quale posa una statua di aero antico, e nel luogo stello ritrovata (1) rappresentante Esculapio, che ha nella deltra un tronco, al quale è avvol-

<sup>(1)</sup> Vulp. Vet. Lat. Tom. 1, libr. 4, e. 5, p. 98. Tab. VIII.
(1) Vulp. ibid. Tay, XII.

46
to il ferpente, e i fandali ai piedi. Il baflorilievo dell'
ara rapperfenta due perfone intorno ad un' ara, fu cui arde il fuoco, in atto di facrificare. E la prima una 
donna velata, e coronata di alloro, accompagnata ad 
due perfone toggate, che portano in mano acerte, e 
cafferte di profumi. Quella pofta alla finifitra, da alter due accompagnata, che el tutto nuda, avendo folamente un piccolo panno avvolto al finifitro braccio, e tenendo con la deltra un ferpe, e la patera con la 
finifira. Ambedue le are furono anchi effe ritrovate ad 
Anzio.

Altra Musa, che ha pure le orecchie forate, posa-

le accanto fopra il suo piedistallo.

Segue una nicchia simile alla prima, entro la quale è Diana Lucifera con lunga velle, e lopravveste, che porta con la destra una siaccola accesa, e tiene con la sinistra un panno, che le svolazza sociopra la resta. Fu ritrovara poco suori della porta di s. Sebastiano, Sul frontispizio della nicchia è una testa ignora.

Sotto di esta posa su due zoccoli un' urna sepolerale , che nell' anno 1746. fu estratta dal sotterraneo della chiesa parrocchiale di s. Biagio nella città di Nepi . Su la sinistra di essa vedendosi scolpite tre donne , una delle quali sedente su le calcagna con un bacile in mano pieno di frutti, feguendo la quarta nuda dal mezzo in fu in atto di verfare con un vaso l'acqua in una conca. È poi altra donna sedenre pure seminuda, la quale con una mano tiene un bambino in atto di volerlo immergere nella conca medelima; tenendo con la destra innalzato un panno, ed un altra, che con ambe le mani unifee i crotali, quasi voglia sonarli. Ad essa sta vicino un uomo con faccia da Sileno seminudo inginocchioni fopra un utre gonfio, e tiene con la finistra un fanciullo, innalzando con la destra un mazzo di corde in atto di percuoterlo, ed egli pieno di spavento siede sopra un altro utre . Altr'uomo se gli vede vicino, che guardando in alto, tiene con la finistra un bacile. Siede finalmente sopra di un sasso un vecchio calvo, barbato, e seminudo, che tiene con la sinistra un albero, sedendogli incontro fopra di altro fasso un giovane nudo, il quale con la destra regge il destro piede ad un putto, che all' albero medelimo sta con la finistra arraccato, posado col finistro piede sul ginocchio del giovane, e gli è vicina una donna ritta in piedi in politura di chi ammira. Nei due fianchi sono scolpiti due grifi, ed il coperchio è adorno di cinque putti, che reggono dei festoni . Si crede , che rappresenti l'ammaestramento mento di un fanciullo per il gioco dell' Ascoliasmo. o fia falto fopra gli utri pieni di vino o di vento.

che celebravasi e dai Romani, e dai Greci.
Passata questa seconda nicchia segue per ordine una statua sedente in sella curule, collocata sopra di un' ara. Ha nella destra il volume, e nella finistra una tavoletta di memorie. L'ara si riconosce dedicata ad Ercole, ed è ornata con delle clave, e festoni di quercia, che con bende volanti formano un grazioso intreccio. Ha nel mezzo l'iscrizione, e sotto una gran tazza ornata di pampani, essendovi in un lato un porco vittato, e nel altro un arco, e turcaflo. Nella parte posteriore finalmente si vede Ercole, che con la destra tiene il can Cerbero, e con la finistra la clava.

Viene appresso una finta porta, sopra il frontespizio della quale è al folito una testa ignota; e nel vano fopra il suo piedestallo un busto di donna sconosciuta,

e di bella scultura.

Appoggiato al vicino pilastro sopra di un piedistallo

è un bulto, che dicono di Scipione Africano. Occupa il vano della porra, che segue, con testa ignota sul frontespizio, una statua di Bacco sopra nobile piedistallo . È questi involto in pelle di caprio con panno pendente dalla finistra spalla, e nella destra mano tiene un grappolo d'uva avidamente guardata da una panrera, che gli sta ai piedi.

L'ultima porta ha nel suo frontespizio anch'essa una testa incognita, e nel suo vano sopra ricco piedistallo un gran busto di Trajano con corona di querica in capo ornata nel mezzo della fronte da piccola aquila a guila

di cammeo.

Forma il prospetto di questa galleria il già detto finestrone con balaustrata di travertino, e ferrata nobilmente adorna con l'arme di Clemente XII., essendovi negli angoli due colonne di particolare marmo cipollino, corrispondenti a quelle della cancellata dell' ingresso, e sopra vi sono teste di deirà.

Poco dal fineltrone discosta posa in mezzo sopra due zoccoli di marmo una grand'urna fepolerale vagamente lavorata a ballorilievo con figure di Nereidi fostenute da mostri marini.

Patlando poi all' altra parte della galleria a proseguirne il giro, si mirala prima finta porta con la folita testa incognita nel frontespizio, essendovi nel va- . no fopra il fuo piedistallo un busto molto maggiore del naturale, rappresentante l'Imperatore Antonino Pio. Segue altra porta fimile in tutto alla prima, nel

cui vano è sopra nobile piedistallo un Apollo nudo di naturale grandezza con lira in mano, e panno, slie fermato su la destra spalla, gli pende dalla si-

niftra . Avanti al pilastro, che immediatamente succede, so-pra il suo piedistallo si vede un busto singolare di Adriano, che ha di alabrastro orientale trasparente la testa, ed il resto è di alabastro a righe bellissimo. che sembra effettivamente un drappo.

Nel vano, che segue della finta porta, sul cui frontespizio posa un'incognita testa, è collocato sopra di

un piedifiallo un bufto, che a Trajano fi raflomiglia.

Segue apprello una statua di Cerere sedente, coperta con veste legata sotto il petto, e tiene con la destra mano un mazzo di spighe, e papaveri. Posa sopra un' ara rotonda, su la quale si vedono scolpiti quattro teschi di bue, e corone di frutti a foggia di festoni con istromenti da fagrificio, che vagamente la circondano.

S' incontra poi una finestra, sotto la quale è collocato un cippo, nella cui fronte fi legge un'ilcrizione, essen-

vi nei due lari una patera, ed un prefericolo.

Ai lati della fineltra posta incontro alla porta della gran sala ornata, come dicemmo, di ringhiera, sono due colonne alre palmi dodici, e di diametro due, non compresa la base, e capitello d'ordine composito, e sono di Porta santa, detta ancora lapis Pentelicus, c posano sopra di esse due teste, una di Ercole, di Bacco

l'altra, coronate ambedue di viti.

Più proffune a questa finestra si vedon due figure coricate su letticiuoli da riposo. La prima di mezzo rilievo rappresenta una giovanetra co capelli vagamente intrecciati, che ha una ghirlanda nella deltra, ed un pomo nella finistra. Esprime la seconda di tutto rilievo un giovane vestito di toga, che tiene un vaso forato in atto di fare libazione, ed hanno ambedue le loro iscrizione Greca la prima, e la seconda Latina. Pola un'uraetta cineraria sopra il vicino rotondo

cippo .

S' incontra poi l'ultima finestra, sotto alla quale è collocata un urnetta posta su un altro piccolo cippo. Ne segue un altro con tre fasci a bastorilievo.

Segue un'urnetta cineraria, la quale ha in fronte scolpite tre figure con iscrizione, e ne fianchi una patera, ed un prefericolo.

Sopra di un piedestallo è poi collocata una Musa, che ha la patera nella destra , ed un bastone nella finiftra.

Ai lati della porta, che dà l'ingrefio nella stanza delle Miscellance, finalmente sono due cippi con iscrizioni.

### STANZA DELLE MISCELLANEE.

TEngono in questa camera custodite varie teste. e busti o duplicati, o incogniti, e che non formano serie, e vi sono ancora alcune statue, la mag-gior patte di mediocre grandezza, essendo le teste, e i busti 91., e 9. le statue. Le mura sono adorne con iferizioni fino alla quantirà di 151, e nella muraglia di prospetto alla porra è espressa la loro qualità con le seguenti patole: TITVLI. SEPVLCHRALES, sotto alle quali fi vede nel muro collocato con fua cornice un bassorilievo rappresentante il trionfo di Bacco per la conquista delle Indie.

Posa nel mezzo della stanza sopra di un'ara antica la statua di un Fauno ridente, che tiene con la destra innalzata de grappoli d'uva, ed il pedo con una pelle di caprio nella sinistra. Ai piedi dalla sinistra parce ha una capra, che sta col piede destro d'avanti fopra una cesta composta di vimini, vedendosi appesa la siringa ad un tronco, ch'è alla destra della statua . Questo gruppo di eccellente scultura è di marmo rosso antico, che lo rende ancora più singolare, poiche non si ttova altta statua di questa grandezza in fimil marmo. Fu ritrovato nelle rovine della villa Adriana di Tivoli.

Poco discosto su di un'ara parimente antica si vede collocata in un vano incontro ad una finestra una statua di Agrippina sedente in atto d'indicare il suo fi-gliuolo Netone, che le sta in piedi alla sinistra, ve-Itito di talare pretesta con la bolla d'oro al collo, e vo-

lume nella destra.

Amendue le are furono ritrovate l'anno 1745, in poca diftanza dalla chicía di s. Sebastiano fuori della porta di questo nome, altre volte derra Capena. Su quella, che sostiene il Fauno di rosso, si vede a bassorilievo da una parte scolpito un uomo armato, che riene la destra innalzata piena di frutti, ed ha il corno dell'abbondanza nella finistra. Siede sopra di un toro, che velocemente corre verso una donna giacente nuda dal mezzo in fu, e che avendo la veste piena di frurti, dà co: modo ad un fanciullo di scherzare, e trastullarsi con essi-Sta essa donna avanti la porta di un edificio quadraro ed ornato all'intorno di festoni, ed alla cima de' merli a guifa di porte in eguale diftanza diftribuiri, forgen-

Su l'altra, fopra la quale posa l'Agrippina, sono rozzamento graffite nei fianchi delle armi, ed in fron-

fi legge un'iscrizione. te è scolpita una iscrizione.

A mano dritta di questa è un piede di fontana, o altro ornamento, che è di alabastro fiorito assai bello. con testa, e zampa di tigre, ritrovato nella vigna di s. Croce in Gerusalemme, ed alla sinistra un Termine rappresentante un Silviano con ghitlanda di bacche di lauro in capo, riportato nelle spiegazioni del primo

tomo di questo Museo pag. 19. num. 111. Nel vano incontto all'sinistra su di una base di marmo è collocara una starua di Cerere sedente, cui sta alla destra un termine di Giano bifronte, ed altro ve n' è alla finistra con elmo in capo, riferita come sopra num. 1., ¢ 11.

Alla destra della statua di rosso sopra un ricco, e nobile piedittallo si vede un gruppo di forma eccel-lente di metallo anticamente indorato. È questo composto di tre donne unite nelle spalle, che sono veflite d'abito talare, con veste succinta soprapposta, ed hanno le teste ornate con una Luna crescente, e fiore loto nel mezzo; altra con raggi folari, amendue con una specie di pileo Frigio, e la terza è coronata di lauro. Tiene una nelle mani un cultello, ed un serpe, l'altra duc faci, e la terza una chiave, ed un mazzo di funi. Cuftodivasi già questo prezioso monumento dell'antichità, rappresentante le tre Parche, o sieno le N-mes, nel Museo Chigi vicino a s. Maria Maggiore, e fu pubblicato dal fignor de la Chausle (1) vedendosi ancora nel Grevio, e nelle spiegazioni al secondo tomo di questo Museo.

Un bellissimo vaso di metallo, alto circa tre palmi, posa in bilico, perchè possa girarsi sopra di un piedistallo vicino alla finestra più prossima alla porta. Ha i manichi, ed il piede modernamente aggiunti, e fu ritrovato nel porto di Anzio. Dalla iscrizione, che si legge intorno al labbro, e incisa poi nel pie-

(1) Cauf, Muf. Rom. tom. 1. pag.65, Tab. 20, 21, 22. Grav. tom. 4. pag. 974. Muf. Cap. tom. 1. pag. 47.

diflallo fi conofce eflete-flato questo vaso donato da Mitridate Eupatore ultimo Re di Ponto al collegio dei Ginnasiarchi Eupatori, tarsportato probabilmente a Roma da Pompeo il Magno nel suo trionfo Mittidatico, ed accidentalmente caduto allora nel mare. Si vede riportato nel fine delle spiegazioni al primo tomo di

queito Muíco pag. 48.

Sonoi due parapetri delle fineftre chiufi con grate di ottone, confervandorifi dentro una fiadera degli antichi con il fino romano tutta di metallo, riportata anche fila nelle fipigazioni al metallo, riportata anche fila nelle fipigazioni al metallo con di quello Mufeo pag. 12. con alcuni pedi fino con tutto di marmo ritrovati nella Terra di s. Gregorio con tutto di marmo ritrovati nella Terra di s. Gregorio con tutto di marmo ritrovati nella Terra di s. Gregorio con con con con sono anticoni di Tivoli . Vi è inoltre un tripode con il piede piegabile, chi era altre volte nel riterito Mufeo Chigi vicino a s. Maria Maggiore, e fi vede nel fecono do tomo di quello Mufeo (1), e prello il fig. de la Chanfe, e nel Grevio ; e finalmente un'antica mifura di metallo , ed una celara.

Tutta la stanza è cinta da una gtadinata a tre ordini di marmo biameno, su cui stanno collocati i busti, e le piccole statue, che si anderanno descrivendo, cominciando qui ancora alla sinistra della porta del gradino superiore, terminato il quale in gito si passera al recondo indi all'ultimo, che rimane vicino

al pavimento.

Occupa dunque il primo luogo una telta con petto nudo, vedendovifi incife le parole GABRIEL. FARR-NYS. CREM, Fu questi un celebre letterato Cremonese del fecolo xvi., e si crede questo busto di Michelangiolo Bonarroti.

Segue una testa il Giove Serapide di bella maniera, mancante del modio, ch'esser diveva di altra materia, come si conosce dal circolare incavo, che ha

fopra del capo.

Paffata la prima fineftra s' incontra alla prima una tefta di Metcurio con elmo Greco di marmo bigio. Trovani poi quattro tefte incognite, la prima di vecchio calvo: d'uomo con barba la terza ; e la feconda, e quarta co' capelli accomdazi a guifa di parrucca, effendovi poi un bufto di alabaftro perfichino con tefta di marmo bianco.

Accanto si vede la statuetta di Zenone filosofo, che nella finistra mano tiene un ramo di palma.

Occupa il vicino luogo un busto di alabastro con E 2 in-

(1) Mus. Capit. tom. 2. pag. 27. Caus. Mus. Roman. tom. 2. pag. 8. Tab. 12. Grav. tom. 5. pag. 316.

U. . . . Coop

ca incognita telta di donna, e le flanno vicine altre cinque telle incognite, cioè quattro di donne, la prima delle quali co capelli femplicemente accomodati, avendoli in gran nodo la feconda uniti nella parte polteriore del capo ; è la terza di vecchia con acconcia rura di nafeti molto bizzarra, e fomigliane a quella

ldella Meilalina, che fi vede in questo Musco, ed ha ultima la capigliatura fimile a quella di Annia Faustina. L'ultima delle teste è di un uomo barbaro creduto o un Pirro, o un Marte, ed ha l'elmo Greco in capo. Pass

tra alla prima una testa di donna incognita. Viene poi un busto di Domizio Enobarbo padre di

Nerone con petto nudo .

Indi una testa d'uomo incognita.

Appresso è la statua di un fanciullo vestito, che
graziosamente scherza con una colomba, ed è di elegante artissio.

Vicino a questo si vede una testa di donna ignora . Segue poi un busto ben singolare, creduto di Marco

Bruto .

Altri due apprello ve ne fono incogniti , ed una te-

sta pure incognita.

A quest'ultima posa vicina una statuetta o di Alesfandro, o di Pirro giovane in abito militare, con elmo

Greco in capo.

Segue una testa di Trajano col petto nudo.

S'incontra poi un raro busto, sotto del quale si legge: ZI. NAEAAEZAN, APOY, ENOIEI; e si crede di Focione.

Finalmente una testa sconosciuta.

Nella facciata incontro alle finestre si trova alla prima una testa calva di uomo incognita.

In (econdo luogo è una flaruetra di Diana Efefia con la teffa, pieda, e mani di paragone. Ha in capo una totre, e nella vita fatta a forma di erma, tutti i fim-boli propti di quella Deità, a denotare la forza produttiree del tutto. Pofa (opra piecolo piediffallo, i di balfoilièvo rapprefenta un candelabro ardente, prefe o al quale fono due figure di donne, ed altre due più lontane, che fuonano le tibie pari.

Vedesi poi una testa di uomo con poca barba, e capelli, creduta di Postumo giovane.

Indi il busto di un Silvano pure barbato con pelle di caprio all' intorno, Segue un Augusto.

Poi un altro simulacro di Diana Efesia un poco più grande del già riferito, e con la testa, mani, e piedi di di bronzo; riportato nel fine delle giunte alle spiegazioni del tomo secondo di questo Museo pag. 74.

Viene appresso una testa incognita di uomo barbato: alla quale è vicino un busto singolare che elcuni credono, che rappresenti Pompeo il grande.

Indi si vede una testa di uomo incognita.

Vi è appresso una statuetta di un satiro involto in pelle di caprio, che tiene con la mano finistra la si-ringa, o sia fistola.

Termina le antichità su questo gradino collocate una

testa incognita di uomo. Facendo passaggio all' ultima facciata alla destra del-la porta, s' incontrano cinque teste, la prima delle qua-

li e di marmo Pario rappresentante un giovane ignoto. La seconda è di una baccante coronata di edera, che aver doveva gli occhi o di argento, o di gemme,

come costumavano alcune volte di fare gli antichi vedendosi il cavo, nel quale detti occhi dovevano esfere collocati. Appresso viene una bella testa d' una Venere.

A questa è vicina un'altra baccante coronata di pam-

pani. È la quinta di un giovanetto ignoto.

Passata la porta, la prima testa, che s'incontra al lato finistro di esta, è di un Silvano di edere coronato. È la seconda di una baccante con la benda, ed è di bella scultura.

Sopra il secondo scalino in mezzo alle due finestre fi trova primieramente un erma di donna velata con doppia effigie ignota, creduta di due Vestali, e ri-portata nelle spiegazioni al primo tomo di questo Muleo pag. 6. fig. 1.

Accanto è la testa di Paride con pileo Frigio coperta. Si vede poi un busto di un togato sconosciuto in

abito consolare.

Seguono due teste incognite, la prima di un uomo. di donna la feconda con capelli accomodati a guila di conchiglia. Poi fi trova un erma di Giove Ammone, stampato

nelle fuddette spiegazioni al primo tomo di questo Mulco pag. 6. fig. 4

Due altri busti sconosciuti sono appresso, il primo

di donna, e di uomo, il secondo.

Sotto al busto a petto nudo vicino a quest' ultimo è l'iscrizione, che segue: M. AVRELIVS. ANAIELINS. Viene poi una testa incognita di donna.

A questa è vicina un erma di uomo, e donna, riportata nelle Spiegazioni suddette del primo tomo di questo Museo pag. 6. fig. 2. e 3. che per essere squam-most, sono credute due deità marine.

Nel primo luogo del secondo scalino incontro alla porta posa un busto di uomo incognito, seguendone altro di donna , poi due d' uomini , indi uno di donna, e finalmente uno di uomo, e tutti (conosciuti.

A questi vicino si vede un busto di alabastro, e testa di marmo bianco rappresentante Iside col modio . Seguono poi sei altri busti, il primo de quali è d'uomo sconosciuto, il secondo di Matidia, gli altri quattro incogniti, cioè due di nomo, uno di donna, e l' ultima di uomo .

Occupa il primo luogo del secondo scalino nella facciata, che sa prospetto alle finestre, una testa creduta di un Amazzone.

Dopo questa vi è altra testa, che posa sopra pic-colo piedistallo, nel quale sono incise le seguenti parole: MEMORIAE, T. FLAVI, EVCARPI, AVON-CVLIO. EVROTIS. Seguono un busto, e due teste sconosciute di uomo.

Indi un busto di Lucilla moglie di Lucio Vero Imp. Poi una testa incognita.

Vicina a questa ve n'è poi una creduta di Catone Cenforino.

S' incontrano appresso due sconosciuti busti, il primo d' uomo con molti capelli, e petto nudo, di particolare scultura, creduto Cecrope re primo di Atene, e ritrovato vicino a Napoli, ed il secondo di donna.

L'ultima è una testa creduta di un' Amazzone. Continuandosi il giro, nella mezza facciata, che rimane alla destra di chi entra nella stanza, si fa ve-

dere in primo luogo la testa di un piccolo Fauno ridente , affai bello .

Vicina ad ella è quella di una Baccante coronata di pampani, ed uve. Vedesi poi la testa quasi colossale di Alessandro Ma-

gno con eleganti capelli.

Indi fi trova quella di una Baccante coronata di pampani, ed ha gli occhi incavati per collocarveli o di argento, o di gioje .

L'ultima e di un Bacco giovanetto coronato di frondi, terminando con questa la distribuzione del secondo gradino

Dovendosi osservare in ultimo le antichità collocase fopra il terzo gradino più vicino, al pavimento, s'incontra alla prima, su quello posto in mezzo alle due finestte, una testa di donna incognita.

Segue un cippo con iscrizione fepolcrale. Poi un piccolo busto di un Giove Terminale.

Poi un piccolo bulto di un Giove Terminale.

Indi altro cippo con una fepolerale memoria:

Vicino a quelto è un marmo rotondo, nel quale

Vicino a quelto è un marmo rotondo, nel quale è l'impressione di due piedi, con l'iscrizione: CERE-RI. FRYGIFERAE, essendo questo probabilmente un voto osserto a quella deità.

È l'ultima una testa di donna incognita.

Passando al gradino posto di prospetto alla porta, si vede alla prima un cippo con sepolerale iscrizione. Segue un busto sconosciuto.

Poi un cippo, su cui a bassorilievo si vede la dea Cibele sedente in mezzo a due leoni, e con iscrizione, e nei due lati la patera, ed il presericolo.

nei due lati la patera, ed il prefericolo.

Apprello fon due telte incognite di uomo la prima,
e la feconda di donna.

Si trova poi una telta di gladiatore con falciature aliai curiole.

Indi un cippo con ilcrizione in fronte; e la patera, ed il prefericolo nelle due laterali facciare: la telta di una donna (conosciuta gli è vicina.

Termina questo scalino un altro cippo con iscrizione.
Continuandosi il giro si vede sul terzo scalino posto incontro alle finestre primieramente una testa inco-

gnita.

Ad essa è vicino un cippo con iscrizione.

Segue poi una testa di Silvano bifronte coronato di edera con bacche.

Prosimo si vede un altro cippo con iscrizione. Termina sinalmente una telta incognita.



## INDICE

### ALFABETICO

Delle Chiefe, ed altri Edifizj cospicui, che si contengono nel presente Libro.

s. Adriano . 2017 s. Agata . 273. s. Agnele in Piazza Navona . 130. 6 467. fuori di Porta Pia . 293. Agonizzanti . 166. s. Agoftino . 400. 6 485. s. Alcílio . 64. . Ambrogio della Maffima . 92. e Carlo nel Corfo : 371. Anaftafia . 78. s. Andrea della Valle . 136. 8 467. delle Fratte . 343. a Monte Cavallo . 303. 6 481. de' Scozzeli . 331. al Coloffeo . 490. fuori della porta del Popolo . 388. in Vincis . 187. s. Angelo in Pefcheria . 910 in Borgo . 428. Cuftode . 329. s. Aniano a' Cerchi . 61. s. Anna delle Monache . ot. alle quattro Fontane . 300. de' Palafrenieri . 428. de' Calzettari . 489. & Antonio Abate . 248. de' Cappuccini . 336. e 484. de' Portogheli . 398. ss. Apoftoli . 311. s. Appollonia . 42.

s. Balbina . 73. Bambin Gesù . 268.

s. Atanafio de' Greci . 181.

Bare

```
57.
```

```
s. Barbera de' Librai. 101.
s. Bartolommeo de' Bergamaschi in piazza Colonne 3550
             all' Ifola . 58. e 455.
             de' Vaceinari ... 8.
ss. Benedetto , e Scolastica . 153.
s. Bernardino da Siena . 271.
3. Bernardo alle Terme . 398.
           alla colonna Trajana . 277.
s. Biagio fotto il Campidoglio . 187.
          della Fossa . 418.
          ai Cefarini . Vedi ss. Niccolò , e Biagio .
          della Pagnotta . 419.
s. Bibiana . 228.
Bocca della Verità . V. s. Maria in Cofmailin.
s. Bonaventura . 206.
s. Brigida . 116.
5. Cajo . 299.
s. Califto . 46.
Campidoglio . 196. 8 470.
Campltelli . 8 :.
Cancelleria . 121. 6 466.
s. Carlo a' Catinari . 96.
          al Corfo . V. St. Ambrovio . e Carlo : .:
          alle quattro Fontane . 200.
Cafa , e ofpizio de' Carmelitani fcalzi . 102. e 461. ...
Cafino Panfili . 275.
s. Caterina de' Funari . 85.
          della Ruota . 118.
          da Siena a Monte Magnanapoli . 275. # 480
          di Siena in ftrada Giulia . 463.
s. Cecilia In Traftevere . 530
s. Celfo in Banchi . 426.
s. Cefario . 72.
s. Chiara . 153.
          a Monte Cavallo . 103.
Chiefa nuova . 124.
s. Claudio, de' Eorgognoni . 3 50.
s. Clemente . 231.
Collegio Ecclefiaftico a Ponte Sifto , 105.
          Fuccioli . 271.
          Innocenziano . I ? ? .
          di Propaganda . 344.
                                                 ss. Con
```

Owner Ton

```
ss. Cofimo, e Damiano! 2010
                       in Traftevere . 49.
s. Coftanza . 193.
s. Croce de' Lucchefi . 212.
          in Gerufalemme . 322.
          a Monte Mario . 172.
          deila Penitenza . 31:
Crocififio di s. Marcello . 314.
 s. Dionigi . 284.
 Dogana . 35%.
 ss. Domenico, e Sifto . 373.
 2. Dorotea. 37.
 s. Egidio in Traftevere . 42.
 s. Elena . 127.
 s. Eligio de' Ferrari . 82.
          degli Orefici . 113.
 s. Elifabetta de' Fornai. 142.
 s. Eufemia. 222.
 s. Eufebio . 227.
 s. Eustachio . 151
 Parnefina . V. Palazzino Ghigi .
 ss. Fauftino . e Giovita . 419.
 Fontana di Termini. 296.
         di Trevi . 352.
 Fontanone al Ponte Sifto . 105/
 s. Francesca Romana . 204.
             a Capo le Cafe . 340.
 s. Franccico a Ripa . 47.
             a Monte Mario . 174.
             di Paola . 2 : 8. ¢ 476.
             di Sales . 32.
             delle facre Stimmate . 165.
                           G
a. Galla . 61.
 Gesù . 172.
Gesù, e Maria al Corfo. 381. e 485.
s. Giacomo degl' Incurabili. 384.
             alla Lungara . 33.
             Scoffacavalli . 43 1.
             delli Spagnuoli . 143. 4 468.
```

```
s. Giorgio. 79.
 1. Giovanni Evan. de' Bolognefi . 105.
            Colabita . 60. 6 455.
            Decollato . 79.
            de' Fiorentini . 412.
            in Fonte . 209.
            de' Genoveli . 53.
            in Laterano . 210. 6 474.
            a porta Latina . 72 .
            della Malva . 37. 6 451.
            de' Maroniri . 329.
            della Pigna . 155.
s. Giovanni Batifta nel Fonte Laterano . 209. e 473
ss. Giovanni , e Paolo . 76.
s. Giovannino . 345.
s. Girolamo della Carità . 116.
            degli Schiavoni . 1 396.
si Giuleppe a Capo alle Cale. 340. 8 484.
            in Campo Vaccino . 197.
            nella Lungara . 31.
s. Gregorio a Monte Celio . 74.
            de' Muratori a Ripetta . 39%.
s. Grifogono . 56.
s. Jacopo . V. s. Gincome .
s. Idelfonfo . 340.
s. Ignazio. 167.
Incarnazione . 299.
Inglefi . V. s. Tommafo .
s. Ifidoro . 338.
s. Ivone . 198.
s. Leone nella Sapienza. 1520
s. Lionardo . ? ..
s. Lorenzo in Borgo 4 25. 449.
          in Damafo . 121.
          in Fonte . 369.
           in Lucina. 367. 8 484.
          in Miranda . 202, e 473.
          fuori delle Mura . 125.0 475
          in Panisperna . 270.
           ai Pantani . 251.
s. Luca in s. Martina . 200, # 471.
```

s. Lu-

```
60
Lacia alle Botteghe feure : 153. 230. 8 46%.
         della Chiavica . 486.
         in Selei . 242.
         della Tinta . 108.
s. Luigi de' Francesi . 145. 6 468
Madonna del Carmine . 279.
         di se Marco . 182.
         del Pascolo. 270.
         della Querela . 10%
         de' Sette Dolori . 490
s. Maguto. 183.
s. Marcello al Corfo. 331. 6 484.
s. Marco . 170.
s. Margherita . 42. 6 454:
s. Maria degli Angioli alle Terme . 15: 0 410.
         dell' Anima, 410.
         a Torre de' Conti . 334.
         dell' Appollinare . 406. # 486.
         in Aquiro . 359.
         in Araceli . 189. 6 469.
         in Caeaberls detta in Publicolis . 95:
         In Campitelli . o in Portico . $30
         in Campo Carleo . 476.
         in Campo Marzo. 364
         in Campo Sante . 34.
         in Cappella . 570
         del Carmine . 27 9.
         della SS. Concezione . 355:
         della Confolazione . ed altre Chiefe . 187.
         in Cofmedin . 62.
         di Coftantinopoli . 330.
         In Domnica . 223.
         delle Fornaci . 175.
         in s. Giovannino . 345.
         delie Grazie a Porta Angelica : 455.
         Imperatrice . 230.
         Liberatrice . 205.
         di Loreto de' Fornari . 187. 277.
         Maggiore . 249 . 479 .
         ad Martyres . 360.
         fopra Minerva . 155.
         de' Miracoll . 385.
```

di Monferrato ; 119.

in Monte Caprino . 187.

s. Ma-

```
s. Maria di Monte Santo; 385.
           in Monterone . 153.
           de' Monti . 235.
           in Monticelli . 98.
          della Morte. 462.
          dell' Orazione , o della Morte , 104.
          degli Orfani . 359.
          dell' Orfo . 409.
          deil' Orto . 51.
          delia Pace . 439
          delle Piante . 171.
          del Pianto . 94.
          della Pierà nel fac. Monte . 117.
          della Pietà de' Pazzerelli . 378.
          dei Popolo. 388.
          in Portico . It.
          Porta Paradifi . 1910
          del Priorato . 64
          in Publicolis . 95.
          della Purificazione in Banchi . 426.
          della Purità . 319.
          della Quercia . 108.
          Regina Cæli. 31.
          della Rotonda . 3600
          della Scala . 41.
          Scala cœli . 69 .
          del Suffragio . 419.
          della Torre . 57.
          della Trafpontina . 429.
          in Traftevere . 43.
          in Trivio . 354.
          in Valifeella detta la Chiefa Nuova . 134.
          delle Vergini . 326.
          in Via . 350.
          in Via Lata . 318.
          della Vittoria . 294.
          dell' Umiltà . 336.
s. Maria Egiziaca . 62.
s. Maria Maddalena al Corfo. 348.
                  de' Ministri degl' Infermi .
                   a Monte Cavallo . 303.
s. Marta dietro la chlefa di s. Pietro. 23.
          al Collegio Romano. 170.
s. Martina , vedi s. Luca .
s. Martino a' Monti. 343.
sa Matteo in Merulana . 329.
```

s. Michele in Borgo . 25.

Monte

```
62
Monte di Pietà. 100.
Morte V. s. Maria dell' Orazione :
Natività delli Agonizzanti . 166.
ss. Nereo , ed Achilleo . 73.
Miccoiò in Arcione . 331.
         a Capo le Cafe . 334.
         in Carcere , 60.
         de' Funarj . 1870
         de' Lorenefi . 435.
ss. Niccolò , e Biagio a' Gefarini . 15%.
e. Niccolò de' Perfetti in Campo Marzo .
Nome di Maria . 278.
s. Onofrio . 29.
Oratorio di s. Giovanni Decoliato . $1.
          di s. Marcelio .
                         324.
          della ss. Trinità de' Pelicgrini . 102.
s. Orfoia .
           220.
Ofpizio de' Preti a Ponte Sifto sog.
  Palazzo dell'Accademia di Francia . 321.
          Accoramboni . 432.
          Albani . 300.
          Alberini . 425.
          Aitemps . 406.
          Baidaffini . 404.
          Barberini . 312.
          Boecapaduli . 35.
          Borghele . 397. 485.
          Caffareili . 18 ..
          di Campidoglio . 197. 470.
          Capizuechi . 83.
           Cenei . 184.
           Cefi . 2 ..
           Colonna . 481.
           Conti . 352.
           Corea . 396.
           Corfini . 36.
           Coffaguti . 86.
           Crefcenzi . 184.
           dei Drage . 358,
           Farnefe . 109. e 4654
           Ferrini . 358.
```

```
Palazzo Ghigi alla Longara. 23. e nel Corfo . 357.
          Giraud . 43 L.
          Giuftiniani . 149.
          del Gran Duca . 366.
          Lancellotti . 407.
         Lantl . 33. 184.
         Madama o del Governo . 150.
          Maffci . 3 5 8.
         de' Maffimi . 143.
         Mattei . 86. e 461.
         Mellini . 225.
          di Monte cavallo . 304, 481.
          Muti . 317.
          Nari . 184.
          Niccolini . 358.
         Odescalchi . 316.
         Orfini . 83.
         Ottoboni . 369.
          Paluzzi. 83.
         Panfili al Corfo . 319.
                in piazza Navona . 132.
                a Trevi . 354.
          Pichini . 108,
         Pio. 108. 465.
          Pontificio nel Vaticano . 23.6 432.
          Propaganda Fide. 343.
          Ricci . 119.
         Rinuccini . 183.
         Rocci . 119.
         Rospigliosi . 282. 6 480.
         Ruspoli . 370.
         Sacchetti . 421.
         Sacripanti . 409.
         Salviati . 30.
         Santacroce . 98.
         Savelli . 83. 461.
         di Sciarra . 326.
         Serlupi . 8 ;. e 184.
         Spada . 106. 6 462.
          Verofpi . 349.
         Vaticano . V. Pontificio .
s. Pantalco a' Monti . 333.
```

delle Scuole Pic . 134.

2. Paole

```
s. Paolo fuori delle mura . 65.
          alla Regola . 28.
          alle Tre Fontane . 69.
s. Pafquale . V. ss. Quaranta .
s. Petronio 462.
s. Pietro in Carcere . 199.
          in Montorio . 18. 6 452.
          in Vaticano . 1. 6 447.
          in Vincoli . 239. e 478.
ss. Pletro , e Marcellino . 230.
ss. Pietro , e Paolo del Gonfalone . 418,
Ponte fant' Angelo. 427.
s. Praffede . 245. 6 478.
Priorato di Malta . 64.
 s. Prifca . 73.
 s. Pudenziana, 267. e 480.
 ss. Quaranta Martiri. 49.
 ss. Quattro Coronati . 230.
 ss. Quirico, e Giulitta. 235. 6 476.
 Regina Celi. 21.
 B. Rita de' Cafclani . ; 15.
 s. Rocco . $94.
 s. Romualdo . 317.
              alla Lungara . 36,
 Rotonda . 359.
 Rupe Tarpeja . 187.
  s. Sabba . 73.
  s. Sabina . 64.
  s. Salvatore a' Monti . 225.
               in Campo . 116.
               della Corte . 58.
               delle Cuppelle . 363.
               degl' Invalidi . 57.
               in Lauro . 407. ¢ 486.
               a s. Luigi de' Franceli . 150.
                a Ripa . 57.
                alla Scala S. 222.
   Scala fanta . 222.
```

Scala . V. s. Maria della Scala .

```
s. Sebastiano fuori delle Mura . 70. e 456.
            alla Salnitrata . 207.
            e Valentino in piazza Mattei . 9 1.
s, Silveftro a Monte Cavallo . 279.
           in Capite . 345.
           in Portico . 230.
s. Simeone Profeta . 433.
s. Sifto vecchio . 72. 6 457.
s. Spirito in Saffia , 26. 6 450.
Spirito Santo delle Monache . 234.
            de' Napoletani . 4640
s. Stanislao de' Pollacchi . 183.
s. Stefano del Cacco. 171.
          Rotondo . 207. 6 473.
          delle carrozze . 62. 455.
Stimate di s. Francesco . 165.
s. Sudario de' Piemontefi . 1350
Suffragio . 419.
s. Sufanna . 297.
s. Terefa alle quattro Fontane . 1990
         V. Cafa de' Carmelit. fealzi. 103. 461,
s. Tommafo a' Cenci. 95.
            degl' Inglefi . 119.
            in Parlone . 129.
ss. Trinità de' Monti . 375.
            de' Pellegrini . 98. 103. 6 461.
s. Venanzio de' Camerinefi . 97.
Villa Albani del fig. Card. Aleffandro . 441.
      Altieri full' Efquilino, e ful Pincio. 435.
      di Belrespiro di Pansili. 436.
      Gluftiniani ful monte Celio .
      Lodovifi. 338.
      Madama • 438 •
      Mattel . 208.
      Medicea nel monte Pineio . 433.
      Montalto . 245. 6 478.
      Panfili a Magnanapoli . 274.
      Pia al Coloffeo . 245.
```

Villa Pinclana : 439 Sciarra del fig. card. Colonna . 4450 Strozzi ful Viminale. 434. ss. Vincenzio, ed Anastasio. 318. alle tre Fontane . 68. g. Vitale . 284.

s. Vito . 219. 6 476. s. Urbano . 233. ¢ 476.



# INDICE

DE' NOMI DE' PROFESSOR!

Citati in questo libro.

.

A Damo Lorenefe . carte 26%. Adeodato di Cofimo Cofmati. 84. 222. Adolfo Gasp . 177. Agellio da Sorriento . 206. Agoftino Caracci . 113. 114. Agoftino Ciampelli . 17. 44.94.98. 173. 174. 179. 110. 212. 216.228. 246. 248. 268. 184.293.423.425. Agoftino Curnaechini . 5.21. 101. 219. 375. Agoftino Corfini . 250. 353. 475. 477. Agoffino Mafucci . 252. 278. 311. 319. 391. 477. Agoftino Mitelli . 462. Agoftino Taffi . 28 ;. 305. 309. 310. Agoftino Zena . 449. Alè Llegefe . 413.414. Aleffandro de' Aleffandris . 383. Aleffandro Algardi . 16. 18. 34. 42. 104. 127.132. 163, 168. 197. 101. 265. 281. 324. 334. 339. 391. 414. 426.427. Aleffandro Ceffani . 386. Aleffandro Franceli . 119.272.429. Aleffandro Galilel . 218-221.222.422. Aleffandro Grimaldi . 171. 182. 183. Aleffandro Rondone . 137. 386. 450. Aleffandro Saluzzi . 143. Aleffandro Specchi . 70. 108. 300. 349. 362. 397. Aleffandro Turchi . 317. 337. 368. 408. Aleffandro Vitale . 330.

Altínando Vafelli , 38. Alfondo Vafelli , 38. Alfondo Petrazzi , 424. Allievo d' Andrea Sacchi , 331. Allievo del cav. d' Arpino , 333. Allievo di Daniel da Volterra , 289. Allievo del Guidi , 288. Allievo del Maratta , 329.

42 Allievo del Palma . 255. Amadeo Caiffotti . 114. Ambrogini . 6. Ambrogio Malvicino eloè Buonvicino . 4. 145. 211. Ambrogio Buonvicino . 140. 156. 157.213. 237. 260. 261. 262. 2641 Ambrogio Giofi . 7. Ambrogio Parifii. 101. Anaftagio Fontebuoni . 67. 73. 144. 423. 47 8. Anaftafio Franzele . 219. 475. Andrea Bergondl . 181. 401. Andrea Bolgi . 6. 10. 199. Andrea Camaffei . 13. 43. 139. 200. 209. 299. 318. 222. 261. Andrea Cafale . 72. 125. Andrea Commodi . 98. 174. 209. 284. Andrea Contucci dal Monte a Sanfuvino . 390. 403. Andrea Fueina . 449. Andrea Gennerelli . 457. Andrea Lilio . 27. 211. 212. 253. 255. 259. 345. 396. 297.401. Andrea Palladio . 27. Andrea Pafquali . 476. Andrea Pozzi Gefulta . 168, 160, 172, 177. Andrea Procaccini . 20. 93. 99. 161. 219. 292.328. 430. Andrea Ruthart . 2274 Andrea Sacehi . 7. 14. 16. 18. 97. 162. 209. 309. 3 17. 311. 117. 339. 341. 421. Andrea del Sarto . 37. 107. 434. 482. Angelo Carofelli . 13. Angelo Michel Colonna . 462. Angelo Maffarotti . 409. Anglolo allievo del Nebbla . 354 255, 256. Angelo Roffi . 15. 160. 177. 178. 239 . Angelo Sabbatini . 7. Angelo Soccorfi . 247. Angelo Torroni 155.394. Angelo Vandernant . 40 . Annibale Caracel . 10. 48. 75. 85. 227.172.126.145.179. 320. 357. 390. 398. 463. 471. 482. Annibale Cafella . 4500 Annibale Lippi . 433.

Antiveduto Grammatica . 175. 183. 267. 385. 409. 464.

```
Antonio Allegri da Coreggio . 148.
Antonio Alignini . 450.
Antonio Amorofi . 138. 194. 466.
Antonio Baleftra . 74.
Antonio Barbalunga - 138. 280.
Antonio de' Battifti . 397.
Antonio Bicchierai . 247. 270. 271. 290. 291. 350.
Antonio Caldana . 336.
Antonio Canevari . 65.77. 151. 165.
Antonio Caracci . 45. 59. 71. 306.
Antonio Cafoni . 136. 339
Antonio Circignani . 188, 407, 430.
Antonio Colli . 134
Antonio Cordien . 178.
Antonio della Cornia . 49.
Antonio Corradini . 153.
Antonio Derizet . 148. 278. 350.
Anton io Fantafia . 449.
Antonio Ferreri . 188.
Antonio Filarete . 5.
 Antonio Fontana . 386.
Antonio Fontebuoni . 485.
Antonio Frediani . 450.
 Antonio Galbani . 450.
 Antonio Gherardi . 45. 96. 135. 155.193. 350. 355.3
 Antonio Giorgetti . 71.117.427.
 Antonio Grecolini . 233. 309. 395. 477.
 Antonio Labacco . 326.
 Antenio Mengs . 227. 442.
 Antonio Montauti . 21 . 219 .
 Antonio Neffi . 270. 278.
 Antonio Pollajnolo . 11. 19. 241.
 Antonio Raggi . 131. 134. 137. 164. 177. 181, 202.
    213. 273. 201. 323. 327. 336. 188. 29 l. 393. 423.
    417.
 Antonio Ronchi . 38.
 Antonio da Sangallo . 3. 29. 109. 119. 144. 277. 404.
    411- 421-
 Antonio Scalvati . 293.
 Antonio Tempefts . 149, 208.210.283. 398. 415. 485.
  Antonio Valfolino . 211.
 Antonio Viviano detto il Serlo id' Urbino . 43. 4: 76.
    198. 223. 236. 356. 396.
                                                      Are.
```

```
Archita Perugino . 79. 71.
Archita Lucchefe . 440.
Avanzino Nuccl. 46, 47. 67. 154. 161. 191, 198. 223.
  267. 278. 279. 314 343. 368. 380. 396. 400. 404.
Aureliano Lomi . 125.
Aureliano Milani . 77. 353. 323. 356.
Aurelio Cioli . 239.
B Accio Bandinelli . 159.
Baccio Bigio . 159.
Eaccio Ciarpi . 210. 137. 414.
Baccio Pintelli . 38. 72. 239. 313. 388. 389. 40
Baldaffar Cafonl . 475
Baldaffare Croce . 104.144. 148. 153 . 155. 174. 258. 214.
  223. 227. 234. 259. 369. 261. 297. 31 La 379.
Baldaffar Peruzzi. 3. 30. 34. 35. 36 . 142. 324. 395. 406.
  412. 415. 417. 434.
Baidaffarino da Bologna . 237.
Bafilio Francele . 182.
Bartolommeo Ammannato . 39: 90. 167. 370. 409. 435.
Barrolommeo Breccioli . 90. 100. 300. 326. 371. 484.
Bartolommeo Benaglia . 219.
Bartolommeo da Carrara. 7.
Bartolommeo Cavarozzi detto il Crescenzi . 91
Barrolommeo Menduzza . 7.
 P. Bartolommeo Morelli . 255.
 Parrolommeo Palombo . 198, 144.
 Bartoloumco Paffarottl . 69.
 Bartolommeo Pincellotti . 161 . 219. 353. 402.
Fr. Bartolommeo da Savignano, dette della Porta. 230.387.
 Barrolommeo Schidone . 27.
 Battifta Franco . 82. 156.
Benedetto Luti . 215. 175. 315. 483.
 Benigno Vang . 396.
```

Beninzas da Gabbio - 126. Benvenuto Garofolo - 37-320. Bernardino Cemetti - 181. 378. 216. 161. Bernardino Cefari fratello del Cay, d'Appino - 2040

Bernardino Floriti . 292

```
466.475.
Bernardino Parafole . 316.
Bernardino Pinturicchio . 3 0. 190. 225.389. 393.
Bernardino Mei . 300.4150
Bernardo Borromini . 118.
Bernardo Brogi . 178.
Bernardo Caffelli . 162, 203. 238.
Bernardo da Formello . 395.
Bernardo Roffellino . 43. 478.
Bevieri Francele . 148.
Fr. Bragio Bettl . 281, 281.
Biagio Puccini . 24. 100, 116. 275. 313. 387. 430.
Bizzera Spagnuolo . 176.
Bonaventura Giovannelli . 101.
Bramante Lazzari . 3. 40. 111. 417. 419. 431. 46.
Bronzino . 31.
   Ammillo Arcucci . 108. 483.
Cammillo Mariani . 157. 173. 21 1. 214. 261. 263. 268.
  208. 474.
Cammillo Rufconi . 11. 49. 163. 168. 179. 215. 219.
  246+408.
P. Carlini da Siena . 59.
Carlo Afcenzi . 154: 373.
Carlo Francesco Bizzaccheri . 100. 161. 364. 386.
Carlo Cefi . 12. 265. 285. 307. 309. 344. 415.
Carlo Cignani. 37. 139.
Carlo de Dominicis . 172.
Carlo Fontant . 9, 20, 43, 46, 70, 125, 137, 176, 187.
  285. 327. 419. 430. 464. 484.
Carlo Stefano Fontana . 216.
Carlo Gimmachi . 78.
Caterina Glanafi . 154.
Carlo Lambardo . 71. 90. 204. 274. 415.
Carlo Maderno . 4.66. 75. 87. 100. 120. 136. 155:
  256. 185. 242. 249. 283. 294. 297. 204. 316. 332.
  357. 384. 407. 4124
Carlo Malavilla . 261
Carlo Mannoni . 109.
Carlo Maratta . 18. 19. 20. 35. 37. 50. 63. 70. 103.
```

Bernardino Lodevifi . 103. 169. 221. 250. 201. 316. 353.

Bernardino Gagliardi 271. 429.

```
115. Ito. 171. 179. 180. 181. 198. 209. 223. 191.
  292. 202. 305. 308. 311. 332. 333. 339. 340. 341.
  345.357. 374. 387. 389.415.423.463.482.
Carlo Marchionni . 161, 350, 405.
Carlo Milanefe . 381.
Carlo Monaldi . 21. 181 . 219. 363.
Carlo Murena . 65. 451.
Carlo Napoletano . 333.
Carlo Natoire . 148. ...
Carlo Pellegrino . 8. 11. 14. 144.
Carlo Quadri . 36 ;.
Carlo Rainaldi . 351. 3210
Carlo Enrico Sanmartino . 1 (.
Carlo Saraceni, detto Carlo Veneziano . 42. 88. 120.
   127. 159. 202. 203. 305. 359. 368. 369. 410. 411.
  413.
Caravaggino allievo del Sacchi . V. Tommafo Luini .
Caravaggio . V. Michel Angiolo Morigi . . . . . . .
P. Cafelli Teatino . 282.
Cecebino da l'ietra Santa . 256.
Cennino di Drea . . .
Cefare Conti. 28. 46.
Cefare Coryara . 399.
Cefare Nebbia . 2. 12.28. 127. 144. 156. 212. 213.
   237. 256. 265. 280. 297. 298. 325. 379. #18.
Cefare di Piemonte . 379.
Cefare Roffetti . 196. 327. 128, 229. 246. 429.
Cefare Torelli . 7. 52. 203.
Cherubino Alberti . 157. 216. 280. 351. 430.
Chivizzani . 6.
Ciceio Graziani . 33.399.
Cintio Bernafconi . 7.
Ciro Ferri . 9. 71. 93. 122. 126. 131. 181. 200. 247.
  208. 225. 421. 462.
Claudio Francese . 134.
Claudio Gellè . 320. 357. 411. 421. 482.
Claudio Lippi . 90.
Clemente Majeli . 43. 152. 271. 361.
Cocciolini . 211.
Cola Antonio . 194.
Cope Fiammingo . 10 1.
Corbellini Scolaro di Giro Ferri . 131
```

Corrado Giacquinto . 52. 60. 122. 315. 41 1.

Cor-

Coreggio . V. Antonio Allegri . Cofimo da Bergamo . 218, 167. P. Colimo Borgognone Gefuita . 180. Cofimo Fancelli . 6. 117. 124. 159. 160. 176. 181. 201. 310. 25 La 319. 336. 344. 372. 394. 414. 417. 437. Cofimo Napoletano . 464. Colimo Piazza Cappuccino . 129. 354. 359. 368. 397. 471. Cofimo Savelli . 1. Criftofano Scor. 400. Cristoforo Ambrogini . 431. Criftoforo Confolano, 171. 206. 235. 237. 238. 346. 241. 401. Criftoforo Creo . 100. Criftoforo Roncalli dalle Pomarance . 7. 18. 42. 43. 71.76. 80. 81. 88. 80. 122. 126. 127. 140. 141. 161. 176. 188. 100. 105. 213. 214. 291. 303. 346. 380. Criftoforo Stati . 141. Curzio Vanni . 214. Anicilo Ricciarelli da Volterra. 24. 40. 121. 143. 323. 176. 178. 179. 452. 471. Daniel Saiter . 128. 129. 192. 387. 389. 420. 439. David Teniets . 17. 120. Dasi Franzele . 185. Fr. Diego Francescano . 47. Diego Velafco . 17. Domenico Amiei . 450. Domenico Belletti . 35. 192. Domenico Calcagni . 199. Domenico Castelli . 117. 269. 332. Domenico Corvi . 323. 376. Domenico Ferrerie . 93. 104. 249. 263. Domenico Fetl . 122. 384. Donatello Piorentino . 161. 209.

Domenico Fontana . 2. 4. 105. 123. 21 1. 222. 245. 251.

252. 266. 196. 104. 191. Damenico Gregoriai . 122.

De.

Domenico Guidi . 101. 131. 136. 139. 153. 176. 251. 295. 315. 335. 382. 383. 392. 402.434.427. 465. Domenico Jacovacci . 342. Domenico Lambardo . 351. Domenico Maria Canuti . 205. 374. Domenico Muratori . 47. 166. 215. 247. 269.313. 315. Fr. Domenico Paganelli . 179. Domenico Parodi . 129. Domenico Paffienani . 17. 72. 126. 140. 141. 351. 252. 264. 281. 384. 416. 422. 423. Domenico Rainaldi , 136. 367. Domenico Scaramucci . 475. Domenico Zampieri detto il Domenichino . 10, 12, 20, 31. 37. 44. 45. 49. 76. 89. 90. 97. 106. 115. 117. 138. 145. 146. 167. 203. 239. 240. 281. 283. 291. 295. 305. 306. 320. 337. 338. 357. 398. 407. 456. 467. 481. Durante Alberti 117. 119. 127. 175. 237. 356. E Gidio Alè . 319. Egidio Moretti . 479. Egidio della Riviera . 314, 254, 412, 474. Egidio Scor . 308. 309. Emanuele Alfani . 416. fr. Emanuele da Como Riformato. 49. Emilio Savenanzi . 8. 41. 106. 201. 216 . Emilio Taruffi . 1 20. Enrico Cordieri . 26. Breole Ferrata . 14. 18. 48. 79. 117. 124. 130.131. 137. 160. 251. 334. 335. 336. 383. 389. 393. 402. 411-414-423-424-427-Ereole Gennari . 406. Breole Orfeo . 21. Ercole Graziani . 190. Enrico Fiammingo . 35. 251. 291. 292. 368.

Ercelino Belognefe . 354.255.

F Abie delia Cergna . 226. Pabio Criftofori . 7.9. 10. 171. Fabrizio Chiari . 32. 79. 180. 243. 344. 30 8. 309. 373. 375.390. Fabrizio Parmigiano . 54. Faufto Rugheli . 124. Federigo Barocet . 37. 126. 157. 301. 398. Federigo Zuccheri . 64. 72. 86, 122. 152. 173. 206. 248. 268, 277. 324. 377. 378. 380. 419.459. 465. Felice Cottini . 91. 383. Felice della Greca . 339. 357. Felice Santelli . 345. Felice Toreili . 77. Ferdinando ritrattifta . 391. Ferdinando Fuga . 10. 30. 55. 250. 252. 261. 304. 311. 446.425.462. Ferdinando d' Orvieto . 253. Ferran da Faenza . 311, 222. 359. Figlio d'Antonio Carefi . 3950 Filippo Breccloii . 359. 477. Filippo Barberi . 108. Filippo Barigioni . 19. 70. 170. 343. Pilippo Bracci . 303. Filippo Cocchi . 19. Filippo Carcani . 14. 182, 220, 266, 337. 386, 387 Filippo Carcaffi . 181. 288. 434. Filippo de Caftro . 406. Filippo Evangelifta . 72. 108, 194: 269. Fllippo Frigietti . 31. 458. Filippo Furini . 31. Pilippo Gagifardi . 180. 181. 106. 143. 324. Filippo Gherardi . V. Gio. Guidi . Filippo Juvara . 1 17. Filippo Lippi . 158. Filippe Lanrenzi . 334. Filippo Lauri . 398. 417. Filippo Luzzi . 146, 476, 477, Filippo Marla Galletti . 283. Filippo Michelt . 307. 278.

```
76
Filippo Mondelli . 97.
Filippo Rauzzini . 108, 155.161.
Filippo Romano . 160, 217.
Filippo Tofani . 25%.
Fili po Valle . 11. 20. 21. 41. 44. 119. 169. 219.
  $15. $52. 432. 484e
Filippo Zuechetti . 41. 51. 464. 465.
Fiaminio Ponzio . 70. 145. 251. 264. 266. 283. 304.
  316.397.476.
Flaminio Vacca . 125.134.173.214.254.296. 433.
Francesco Albano . 37. 71. 89. 90. 107. 145. 149. 310.
  249. 357. 408. 416. 421. 463 482.
Francesco Allegrini . 133. 179. 180. 203. 204. 274. 317.
  455-
Franccico Antonozzi . 410.
Francesco Aprile . 79. 382. 383. 424.
Francesco Baratta . 40. 133.335. 336.
Franctice Bellano . 29. 37. 147. 175. 357. 434. 463.
Franceleo Bertoli . 193.
Francesco Bizzaccheri . 408.
Franccico Bologneic . 304.
Francesco Borromino . 72. 106. 117. 228. 130-131-133.
 . 149. 152. 215. 217. 300. 301. 319. 332. 333. 342.
  344. 435. 463.
Francesco Brunetti . 394. 440.
Prancesco Caccianiga . 427.
Francesco Castelli . 90.
Prancefte da Caftelle . 394. 471.
Francesco Cavallini . 84. 92. 119. 194. 342. 327. 328.
Franccico da Città di Castello . 143. 190.
Francesco Centi . 401.
Francesco Contini . 33. 165.
Francesco Cozza . 93. 143. 171. 239. 340.
  262.409.416.419.477.
Francesco Cristallino . 450.
Francesco Curtadi . 425.
Franccico Felice Pozzoli . 91.
Francesco Fernandi detto d' Imperiali . 74. 151.
Franccico Ferrari . 74.77. 205. 247. 278. 322. 366.
Francesco Fontana . 49. 141. 241. 314. 316. 323. 344.
  258. 386. 387. 389.
Francelco Franzefi . 37 1.
Franceice Galefini . 449.
```

```
Franceico Germifoni . 1 54.
Francesco Geffi . 104 . 2300
Francesco Gherardi . 343.
Franccico Giansè . 21.
Franccico Glardoni . 132. 197. 214.
Francesco Guidotti . 405.
Francesco Juvara . 132.
Franceico Lombardo . 351.
Francesco Mancini . 16. 41. 74. 75. 166. 358.
Francesco Marchionne . 449.
Francesco Mari . 160. 368.
Francesco Masfari . 25.
Francesco Mazzueli . 101. 483.
Franceico Mochi . 6.67. 140. 160. 261. 266, 298, 391.
Francesco Moderatl . 101. 362.
Francesco Mola , 176. 179. 181. 273. 309. 373.
Francesco Moratti . 31. 178. 215. 289. 403.
Franccico Morazzone . 3 1. V. Pierfranceico .
Franccico Giuseppe Napoleoni . 450.
Franccico Nappi. 120.163,164.188. 224. 317. 359. 355.
Franceico Nuvolone . 168. 178.
Franccico Parone . 160, 315, 318, 359.
Franceleo Pavele . 198. 414.
Francesco Peparelli . 358. 467.
Francesco Pincellottl . 449.
Francesco Preziado . 51.
Francesco Primaticcio . 366.
Francesco de Quesnoy . 6, 25. 93. 227. 277. 413. 440.
Franccico Raguia . 103. 330. 393.
Franccico Rainaldi . 168.
Francesco Ricciarelli . 41.75. 119. 129. 153. 220. 368.
   358. 359. 384. 407.
Francesco Rosa . 120. 171. 376. 318. 331. 374. 392.
   395. 403.
Francesco de' Roffi . 130. 275. 339. 392.
Francesco Sale . 455.
Franccico Salviati . 28. 31. 49. 11. 83. 111, 323. 314.
   391. 409. 413. 421.
Francesco de Santis . 109.
Franccico Siciliano . 159. 340.
Francesco da Siena . 195.
Francesco Solimena . 37. 228.
 Franceico Stati . 263.
```

78
Franceleo Stellarer . 40.
Franceleo Tibaldefe . 381.
Franceleo Tibaldefe . 381.
Franceleo Tornoilo . 127.
Franceleo Tornoilo . 127.
Franceleo Tornoilo . 127.
Franceleo Tervifani . 120. 30. 281. 165. 169. 170. 197. 215. 200. 219. 324. 347. 338.
Franceleo Vandhomen detto Monsià Orizzonte . 311. 483. 373. 182. 353. 353. 253. 353.
Franceleo Vargara . 31.

Fratello di Francesco Mari . 160. I Abriel Valvafori . 320. Gaddo Gaddi . 112. 249. Gaetano Lapis . 28. 406. 4160 Gaetano Seiortini . 487. Galeazzo . 244. Garicard . 387. Gaipero Celio . 20. 45. 48. 88. 105. 111. 156. 173. Gaipero Prenner . 453. Gaipero Puffino . 37. 133. 244.398. 482. 483. Gafpero Screnarl . 102. 354. Gafpere Sibilla . 403. 456. 379-399-425-473-Gafpero de' Vecehl . 236. Gaudenzio Ferrari . 34. Cherardo delle Notti . 41. 46. 108. 149. 295. 360. Giacinto Barozzi . 428. Giaeinto Brandi . 26. 38. 44. 01. 96. 165. 296. 299: 302. 318. 329. 347. 348. 357. 372. 374. 382. 383. 384. 395. 401. 403. Glacinto Calandrucci . 24. 53. 100. 399. 420. Giacinto Ferrarl . 205. Giacinto Gemignani . 25. 56. 148. 209. 280. 344. 346. 348. 368. 368. 411. Giacinto Meffinele . 206. Giacinto Rigò . 37. Giacomo Antonio Fancelli . 133. 137. 176. 298. 372. 468.

```
Giacomo Barozzi da Vignola . 4. 85. 90. 172. 218.124.
  366. 393. 428. 439. 458. 466. 472.
Giacomo Carboni . 478.
Giacomo, e Tommafo Cafignela . 158.
Giacomo Cioli . 100.
Giacomo Coppi . 11 240.
P. Giacomo Cortefi Gefuita, detto il Bo
Giacomo Diol . 100. 466.
Giacomo d' Hafe . 25.
Giacomo Laurenziano . 214.
Giacomo Mola . 48. 49.
Giacomo Palma . 41. 180. 279. 355.
Giacomo del Po . 171.
Giacomo della Porta. 4. 12. 16. 18. 52. 61. 60. $5.86.
  94. 109. 146. 156. 160. 162: 173. 174. 184. 186.
  213-217-236. 357-358. 381. 392. 422. 470.
Giacomo Robufti detto il Tintoretto . 31. 37. 180. 357.
Giacomo Rocca . 289. 260.
Giacomo Stella . 21 L. 222. 253. 254. 255. 345.
Glacomo Triga . 77. 88. 343. 345. 366. 390. 427. 477.
Giacomo Turrita . 212. 257. 258.
Giacomo Verona . 228.
Giacomo Zoboli . 16. 44. 99. 151. 155. 169. 400.405.
Giacomo Zucchi . 21. 27. 28. 80. 99. 118. 257. 351.
  371.
Gincho Vitali.
Gioacchino Duran . 51.
Gjoacchino Martorani . 453.
fr. Giocondo Veronele . 3.
Giorgio Valari . 39. 80. 94. 107. 123. 344 439.
Giorgione da Castel Franco . 107.
Giotto di Bondonc . 5. 22. 158. 218. 337.
Giovanni Alberti . 209. 216. 235. 280.
Gio. Andrea Carloni . 174. 363.
B. Glovanni Angelico da Fiefole . 158. 159.
Gio. Angelo Canini. 1 80, 243, 244, 265, 308, 309, 425,
Gio. Antonio, e Gio. Francesco, allievi del Vanni . 226.
Gio. Antonio Lelli . 163. 229. 243. 364. 384.467.
Gio. Antonio Macci. 284.
Gio. Antonio Mari . 380. 391. 392.
Gio. Antonio Paracca . 126. 392.
Gio. Antonio Perfetti 421.
Glo. Antonio Regillo detto il Pordenone . 374.
```

```
Gio. Antonio de' Roffi. 95. 135.179.185.186. 220. 238.
  348. 365. 394. 477.
Gio. Antonio detto il Sodoma . 36.
Gio. Antonio Spadarino . 17. 367.
Gio. Antonie Vaifoldino . 213. 254. 253. 262. 266. 297.
  472.
Gio. Antonio Valtellina . 356.
Gie. Baccani . S.
Glovanni Barile . 4544
Gio. Batifta Antonini . 450.
Gio. Batiffa allievo di Baciccio . 102. 395.
Gievanni Baglioni . 13. 14.23.29.51. 52. 54.55. 61.
 147. 172. 184, 203. 312. 313. 323. 331. 244, 261.
   268. 271. 273. 283. 289. 290. 345. 352. 367.
Glovanni Bartoll . 211.
Gio. Batiffa ailievo del Baldi . 198.
Gio. Batifta Baratta . 334. 402.
Glo. Batifta Benafchi . 206, 207. 373. 420.
Gio. Batifta Boncore . 194. 359. 378.
fr. Gio. Batifta Borgonzon! . 100.
Gio. Batiffa Braceelli . 4210
Gio. Batifta Brughi . 30. 71. 93.
Gio. Batiffa Calandra . 14. 16. 161.
Gin. Batifta Calandrucci . 16.
Gio. Batifta Catanco . 7.
Gio. Estiffa Cetofa. 421.
Gio, Batifta Ciolii . 43 10
Gio. Batifta Cimini . 43 fe
 Glo. Bátifta Contini. 64. 152. 182. 191. 295. 401. 420.
 Gio. Barilla Cotignois . 401.
 Gio. Batifta Crefcenzi . 184. 479.
 Gio. Batifta Dofio . 40. 123. 192. $16. 392.
 Gio. Batifta Ferrerl . 104.
 P. Gio. Batifta Fiammieri Gefuita . 173. 175. 284.
 Gig. Batifta Galeftruzzi . 110
 Glo. Batifta Gaull , detto il Baciccio. 43. 48. 13 1. 156.
   159. 170. 174. 176. 179. 206. 302. 314. 334. 364.
    387. 394.
 Gio. Batifta Grandi . 48 3.
 Gia. Batifta Lenardi : 60. 106. 242.
 Gio. Batifta Lombardelli . 41. 216. 149.
 Gio. Hatifta Maini . 120. 21. 95. 131. 219. 221. 250.
    267. 252. 486.
                                                      Gio.
```

```
81
Gio. Batifta Menicucci . 372.
Gio. Batifta Mercati . 59. 294. 327.
Gio. Batifta Montano . 28, 212. 428.
Glo. Batifta Muti . 317.
Gio. Batifta Naldini . 80. 81. 147. 177. 231. 375. 425.
Gio. Batifta Natali . 419.
Gio. Batifta Noili . 37.
Gio. Batifla Parodi . 242.478.
Gio. Batifta Pafferi . 38.
Glo. Batifta Pincellotti . 475.
Gio. Batilta Ponfreni . 75.
Gio. Batifta della Porta . 69. 210. 255. 268. 296.
Gio. Batifta Pozzo . 174. 211. 25 2. 254. 255. 297.
Gio. Batifta Puccetti . 99. 220.
Gio. Batifta Ricci . 30. 48. 49. 75. 103.104. 148. 198.
   211. 212. 213. 222. 258. 259. 260. 265. 282. 322.
   223. 385. 390. 402. 430. 431.
Gio . Batifta Roffi . 248. 475.
Gio. Batifla Ruggieri . 98, 276.
 Gio. Batifta Senefe . 198.
 Gio. Batifta scolare del cav. d'Arpino . 91.
 Gio . Batifta Soria . 74. 96. 175. 194.
 Glo. Batifta Speranza . 8. 163. 203. 235. 242. 269. 276.
   299. 359. 365. 367. 369. 401. 467.
 Gio. Batifta Vanni . 425.
 Gio. Batifta Vanioo . 99.
 Gio. Batifta Viola . 435 .
 Gio. Bellino . 320.
 Gio. Benedetto Caftiglione . 320.
 Giovanni Biliyert . 47.
 Giovanni Bonatti . 1 35. 223. 413.
 Giovani Carboni . 485.
 Giovanni Cimabue . 3184
 Giovanni Cipolla 269.
 Giovanni Coli , e Filippo Gherardi . 57. 312. 235. 483.
 Giovanni Corbelli . 48.
 Giovanni Cofci . 80, 81. 246. 425.
 Gio. Domenico Cerrini . 127. 295. 301. 339. 430.
 Gio- Domenico Penti - 79.
  Giovanni le Dous . 181.
  Gio. Enrico Schenfeld . 142.
  Gio. Federico Ludovici . 177. 178.
  Giovanni Fontana . 105 . 149 . 196, 440. 456.
```

```
Ť1
Giovanni Francele . 97.
Gio. Franceico Barberi detto il Guercino da Cento . 13.
  27. 56. 88. 91. 107. 108. 127. 202. 104. 239. 240.
  206. 206. 120. 334. 335. 338. 349. 357. 401. 463.
Gio. Francesco Grimaldi . 95. 244. 296. 307. 308. 309.
  254. 398. 411.
P. Gio. Francesco Nicerone de' Minimi . 380.
Gio. Francesco Penni detto il Fattore . 12. 14. 378.412.
Gio. Francesco Romanelli . 14. 16. 17. 19. 33. 33. 91.
  42, 97, $18. 128. 133. 195. 181. 185. 138. 274.
  201. 301. 335. 407. 414. 464. 471.
Gio. Francesco Romano, e Pietro Paolo suo nipote . 2760
Gio. Franco de' Rolli . 322.
Gio. Giacomo Semenza . 97. 193. 257. 350.
Glovanni Giardini . 10. 20.
Gio. Giuleppe del Sole . 105.
Gio. Gottardi . 402.
Giovanni Groffi . 4114
Giovanni Guerra . 154. 341.
Giovanni Lanfranco . 1. 13. 16, 14. 37. 67. 71. 89. 91.
  96. 116. 138. 139. 154. 242. 262. 274. 305. 337.
  341. 343, 382. 398. 402. 420. 414. 440. 461. 463.
Giovanni Lanzone . 176.
Gio. Lorenzo Bernini . 1. 1. 5. 6. 9. 10. 11. 15.
  17. 40. 48. 56. 57. 61. 71. 104. 123. 171. 114.
  244. 166. 161. 186. 205. 128. 245. 147. 252. 277.
  205. 299. 201. 204. 305. 316. 331. 319.343. 344.
  357. 386. 389. 391. 393. 393. 402. 407. 445. 449.
  450. 452. 471.
Giovanni Mannozzi . 56. 131. 236. 283. 391.
Gig. Maria Morandi . 31. 39. 64. 238. 389. 416.
Ginvanni Mezzetti. 290.
Giovanni Miel . 37. 244. 107. 167. 411.
Giovanni Odazzi . 53. 64. 150. 166. $15. 115. 148.
  243. 248. 202. 214. 318. 409.
Gio. Paolo Melchlorri . 166. 2150
Gio. Paolo Pannini . 41. 309. $1 L. $29. 445.
Gio. Paolo Roffetti . 376.
Gio. Paolo Scorn. 176. 308. 109. 482. 48 to
Gio. Paolo Severi . 43.
Giovanni Parcher . 740
```

```
Giovanni Peruzzini . 408.
Gio. Pletro Mauri . 321. 450.
Gio. Pifcina . 14. 201.
Giovanni Quagliata . 220.
Giovanni Rimbelli . 202.
Giovanni Sciampagna . 303.377.
Giovanni Serodine . 116: 408.
Giovanni Sorbi . 50. 51.
Giovanni da Tagliacozzo . 195.
Giovanni di Troye . 154. 150.
Giovanni Valefio . 163. 130.
Giovanni Vannini . 82 . 8 2 .
Giovanni da Udine . 34. 418.
Glovan de' Vecchi . 7. 40. 66. 69. 99. 121. 139. 1590
   172- 174- 176- 191- 193- 196- 234- 247- 271- 125-
  415.464.
Gio. Ventura Borghefi . 152. 334.344
Giowanni Vefanzio . 70. 283. 439.
Gio. Saluftio Peruzzi . 429.
Giovanni Zanna detto il Pizzica . 86.
Girolamo Fontana . 48 ;.
Girolamo Genga . 464.
Girolamo Gramignoli . 347. 371. 384. 444.
Girolamo Laurenziano . 104 196. 216. 479.
Girolamo Lucenti . 250. 386. 388. 417.
Girolamo Maffei . 73. 148. 144. 146. 343. 379.
Girolamo Muziano . 12. 12. 14. 68. 81. 86. 88. 118.
  $15. 148.156. 174. 191. 194. 195. 233. 237. 244d
  151. 100. 306. 336. 356. 403. 429.
Girolamo Nanni . 86. 227. 224. 409. 4124
Girolamo Pefet . 31. 181.
Girolamo Protopapa . 456.
Girolamo Rainaldi . 2. 42. 84. 92. 96. 117. 130. 131e
  115. 136. 141. 141. 160. 172. 174. 194. 210. 2144
  263. 166. 314. 319. 351. 367. 368. 372. 381. 385.
  287. 419. 410.
Girolamo Siciolante . 22. 25. 82. 95. 167. 144. 147.
  157. 195. 217. 265. 316. 365. 412. 415. 416.
Gitolamo Teodoli . 154. 230.
Girolamo Troppa . 26. 11.98. 170. 373. 410.
Giuliano Finelli . 230, 277. 181, 402, 468.
Giuliano Giamberei da Sangallo . 1. 239.
```

Giuliano da Majano. 179. 4690

```
Giulio Mazzoni . 106, 107, 390.
Giulio Piacentino . 144. 291.
Giulio Pippi . 33. 34. 51. 130. 185. 197. 207. 247.
  310. 317. 333. 349. 378. 411. 425. 438. 472.
Giufeppe Agellio . 281. 346.
Giuseppe Alberti . 181.
Giuleppe Bottani . 343.
Giufeppe Chiari . 48. 170. 186. 215. 232. 278. 303.
   316. 346. 347. 387. 420. 457. 477. 483.
Giuseppe Conti . 19. 3 1 1.
Giuleppe Cefari d'Arpino . 7.14.29. 42. 48. 56. 58.91.
  93. 91. 104. 131. 135. 137. 135. 147. 175. 196.
   197. 204. 210. 212. 213. 214. 242. 243. 248. 264.
 369. 277. 282. 109. 131. 351. 379. 415. 429. 471.
  474.
Giuseppe Franco de' Monti , detto dalle Lodole . 252.
Giufeppe Frafeari . 475.
Glufeppe Ferrantini . 449.
Glufeppe Ghezzi . 55. 66. 67.68. 94. 128. 129. 193.
   206, 318, 347, 408, 420, 464.
Giufeppe Lironi . 319. 250. 251.
Giufeppe Mazzoli . 14- 17. 48. 348. 382.
Giufeppe Michelettl . 450.
Giuleppe Milanele . 301.
Giufeppe Montanari . 271.
Giuleppe Montelanti . 352.
Giuleppe Nafini . 123. 215. 369.
Giuleppe , e Andrea Orazi . 52.
Giufeppe Ottaviani . 14. 20.
fr. Giufeppe Paglia . 361.
Giufeppe Paglia del Baftaro . 163. 198. 251. 252. 396.
   462. 467.
Giuseppe Pannini . 122.
Giuleppe Palleri . 20. 48. 70. 91. 101. 129. 130. 225.
  217. 276. 331. 384. 465. 466.
Giuleppe Peniz . 174.
Giufeppe Peroni . 18. 1 03. 393.
Glufeppe Piferone . 177.
Giuseppe Raffaeili . 449.
Giuleppe Ranucci . 52, 97. 270. 4170
Giuseppe Riccardi . 450. 475.
Giuseppe Rufconi, 21. 168, 219. 247. 362.
```

P. Giuleppe Sacchi . 3 16. . .

- 4: ::

85 Giuscope Santi . 240. Giufeppe Sardi . 50. 63. 100. 369. 461. Giuseppe Severoni . 248. Giuleppe Tommafi . 328. P. Giuleppe Valeriano Gefuita . 28, 1750 Giufe ppe Vafconio . 275. 367. 401. Grappelli . 88. Gregorio Canonica . 4732 Gregorio Graffi . 1. Gregorio Gugliclmi . 26. Gregorio Preti . 97. Gregorio Roffi . 5. 60 Grcppi . 243. Guglielmo Bertolnt . 125.349. 305. 306. 479. Guglielmo Corteff, detto il Borgognone, 104, 171, 1800 181. 201. 220. 247. 248. 302. 307. 357. Guglielmo della Porta . 15. 109. 111. 265. Guido Reni . 37. 49. 69. 75. 76. 88. 103. 107. 126. 146. 149. 179. 118. 235. 257. 262. 283. 296. 309. 310. 320. 316. 357. 368. 463. 480. 482. Guido Ubaldo Abatini . 8. 10. 11. 16. 12. 28. 40. 296. 403. Acopino del Conte . 81. 147. 303. Jacopo Antonio Lavaggi . 168. Jacopo del Duca . 221. 230. 277. 354. 434. 435. 470. 471. 473. Jacopo . V. Giacomo . Jacopo detto l' Indaco . 379. Jacopo Mola . 473. Jacopo Tatta , detto il Sanfovino . 144. 321. 403. 422. 416. Jacopo Wernel . 329. Ignazio Stern . 25. 100. 142. 270. 315. 419. Innocenzio Tacconi. 71. 94. 390. Ipolito Buzi . 157. 313. 201. 262. 385.

Amberto Adam . 214. Lamberto Krahe . 51.

```
86.
Lattanzio Bolognefe . 216.255. 256.
Lavinia Fontana , 64. 68. 416,
Laura Bernafeoni . 139.
Lazzaro Baldi . 72. 78. 79. 94. 128.156. 161. 170. 181.
   200. 201. 217. 267. 281. 307. 312. 322. 334. 342.
   144. 105. 166. 417.
Lazzaro Morelli . 5. 14. 17. 386. 387. 388. 392. 427.
Leandro . 271.
Leon Batifta Alberti . ..
Leonardo Milanefe . 40.
Leonardo Lombardi . 171.
Leonardo Reti . 14. 177. 178. 267. 268. 424. 430.
Leonardo da Sarzana . 134. 251. 254.
Leonardo da Vinci . 29. 186, 281. 320.
Leftage. 146.
Liborio Fattori . 20.
Liborio Mormorelli . 453.
Livio Agrefti . 27. 28, 26, 188, 418.
Lodovico Caracci. 116.
Lodovico Cardi . 15. 31. 67. 264. 283. 423.
Lodovico David . 285. 103.
Lodovico Gémignani . 56. 85. 171. 266. 326. 343. 347.
   368. 173. 187.
Lodovico Gregorini . 11.
Lodovico Mazzanti . 169. 302. 303. 405:
Lodovico Rufconi Saffi . 31 . 123 . 315 .
Lodovico Scalzo . o del Duca . 256, 260.
Lodovico Stern . 248. 412. 451.
Lorenzetto . 3. 74. 185. 362. 379. 391. 417.
Lorenzino da Bologna . 22.
Lorenzo Gramiccia . 205. 4530.
Lorenzo Gruter . 394.
Lorenzo Lironi . 45 a.
Lorenzo Mafucci . 278.463.
Lerenzo Merlini . 177.
Lorenzo Ottone . 10. 22. 46. $4. 92. 178. 215. 312.
   347. 148. 361. 383. 450.
Lorenzo Tedefco . 27.
s. Luca . 193. 206. 263. 390. 402.
Luca Blaff. 2 11.
P. Luca Carmelitano . 41. 42.
```

Luca Giordano . 84. 329. 465. Luca Signorelli . 190. Lucio Masfari . 85.

Luigi Arriqueci . 78. 203 . 126.

Luigi Berration i . 476.

Luigi Bernati . 10.

Luigi Garati . 316. 431 . 100. 101 . 102. 135. 165. 165.

Luigi Garati . 316. 335. 175. 376. 103. 123. 146. 347.

165 : 173 : 174 . 377 . 380. 390.

Luigi Garati . 126. 256. 273 . 331 . 130 . 131.

Luigi Passila . 140. 150. 150. 150.

Luigi Romano . 107.

Luigi Statin . 107.

Luigi Tuffi . 51.

Luigi Yantictil . 92. 14. 404.

м

Arc' Antonio Baffetti . 41 3. Marc' Antonio Bellavia . 342. Marc' Antonio Canini . 402. Marc' Antonio Franceschini . 19. 123. Mare' Antonio Napoletano . 191. Mare' Antonio Romoli . 342. Marecllo Provenzale . 5. 7. 18. Marcello Venufti . 22. 17. 80. 145. 159. 161. 162. 278. 281. 303. 400. 415. 416. 474. Marco Benefiali . 50. 77. 166. 219. 368. 485. Marco Capringazi, o Marco de Ruspoli, 166. Marco David . 486 . Mareo da Faenza . 280. Marco Tullio Montagna . & 61, 109, 204, 235. Marco da Siena . 190. 276. 418. Marco Tommassini . 450. fuor Maria Eufrafia Benedetti . 341. Mario Arconio . 233. 234. 235. 339. 438. 476 Mario Balaffi . 200. 337. P. Mario da Canepina Cappuccino . 372. Mario di Luigi Garzi . 53. 167. Mario Nuzzi de' Fiori . 483. Mariotto Albertinelli . 281. Martino Lunghi il vcechio . 26, 51. 58. 96. 124. 187. 245.250.265.349.350.351. Marcino Lunghi il giovane . 201. 328. 371. 372. 35 Martino de Vos . 49. Marzie

```
Marzio di Cola Antonio . 54 . 188, 194, 316.
Marzio Ganaffisi - 124.
Mafaccio da s. Giovanni . 232.
Massimi Napoletano . 367.
Majo del Bojco . 478.
Matteo Bonarelli . 1 0.
Matteo da Città di Caffello . 2. 41, 140. 296.
Matteo Crucciano . 7.
Matteo da Leccio . 464.
P. Matteo Palermitano . 382.
Marteo Panaria . 5 L.
Matteo Piccioni . 10. 367. 377.
Matteo Saffi . 00.
Matreo da Siena . 208.
P. Matteo Zoccolino Teatine . 250. 181. 207.
Mattia de Majo . 313.361.
Marria Preti detto il cav. Calabrefe . 07. 134. 138. 141.
Mattia de' Roffi . 14. 47. 61. 85. 100. 183. 312. 326.
   319-342-359-
Maturing . 383.
Mauro Fontana . 97.
Melchior Cafà . 84. 131. 276.402.
Melozzo da Forli. 111. 314.
Michel' Angelo Bonarroti . 4. 2. 15. 22. 35. 39. 40. 45.
  76. 109. 111. 112. 138. 151. 160. 196. 216. 139.
  240. 264. 286. 291. 202. 208. 333. 393. 417. 432.
   418. 433. 453. 470. 471. 473. 474.
Miehel' Angelo Cerquozzi . 357.
Michel' Angelo Cerruti . 53.78. 99. 161. 183. 307.
Michel' Angelo Maltefe . 330.
Michel' Angelo Ricciolini . 26 . 85. 201.
Michel' Angelo Morigi detto il Caravaggio . 24. 37. 42.
  28. 89. 114. 147. 390. 403. 463.
Michel' Angelo Senefe . 413.
Michel' Angelo Slodtz . 21. 41. 182. 350. 425.
Michel Todini . 350.
Michele . 84. 128. 160. 177. 348. 414.
Michele Alberti . 376.
Michele Bucci . 453.
```

P. Michele Cappuccino . 336. Michele Cippitelli . 267. Michele Cockier . 413. Michele, e Tilippo allievi del Ferrata • 324.
Michele Maglia • 46 • 191 • 383 • 384 • 449.
Michele Maglia • 46 • 191 • 383 • 384 • 449.
Michele Mauri • 490.
Michele Mauri • 490.
fr. Modeffo da Lione • 327.
Monano Monand • 800.
Monetto Greucer • 567.
Monano Monand • 800.
Mofchio fallo di Simon Mofca • 426.

N

T Anni Bigio , o Nanni di Baccio . 30. 90. 120. 412. 421. Niccola Michetti . 48. Niccola Salvi . 100, 122. 151. 317. 353. Niccola: Lorenefe . 296. 333. 399. 400. 410. Niccolò Artuli . 450. Niccolò Berrettoni . 25. 386. 410. Niccolò Circignani dalle Pomarance . 41. 73. 77. 119. 121. 158. 176. 208. 224. 249. 267. 325. 405. 424. Niecolò Cordieri . 71. 75. 76. 157. 211. 213. 216. 254. 262. 263. 293. 458. Niccolò Fiammingo . 254. N'ccolò Gianfimoni . 484-Niccolò Lapiccola . 270. Niccolò Magni . 157. Niccolò de Mas . 413. Niccolò Menghino . 48. 200. 395. Niccolò da Pelaro . 52. 195. 216. 225. 314. 417. Niccold Pinzone . 148. Niceolò Pullino . 13. 37. 91. 107. 375. 306. 357. 463 Niccolò Ricciolini . 14. 19. 30. 32. 59. 65. 278. 290. 292.451. Niceolò Sale . 6. Niccolò Subregundi . 94. 184. Niccolò Tribolo . 41 2. Niccolò Trometta . 193. Niccolò Zabaglia . 10. 291.

O Doardo Vicinelli. 53.99.193.301.
Onofrio d'Avellino. 186.476.477.
Onofrio Lungli. 44.67.24.721.88.194.195.205.
219.230.277.281.194.358.371.409.449.
Orazio Borgini. 137.203.301.368.409.
Orazio Borgini. 137.203.301.368.409.
Orazio Cesfore. 163.189.249.474.472.
Orazio Cesfore. 163.189.249.474.472.
Orazio Cantellichi. 61.66.212.259.283.105.310.
346.415.446.
Orazio Ogaranta. 193.
Orazio Cantelli. 5.10.
Orazio Ogaranta.
Orazio Tarrinai. 175.
Orazio Tarrinai. 175.
Orazio Tarrinai. 175.

Otraviano Mascherino . 41. 100. 204. 408. 429. Otravio Lieni . 151. 161. 233. 407.

PAdovano: 233: Padre di Gio. Francesco de' Roffi . 394. P. Paglia Domenicano . 160. Paolo Albertoni . 2 5. 170. 171. 373. Paolo Amalii . 320. Paole Benaglia . 156. 353. 474. 475. Paolo Bernini . 229. Paulo Brilli . 54. 174. 223. 256. 283. Paolo Cagliari Veronefe. 357. 463. Paolo Campl . 21. 131. 408. 45 0. Paolo Cedaípe . 192. 379. Paolo Falconieri . 400. Paolo Guidotti. 39. 45.48. 56. 57.146. 223. 236. 237. 296.418.431. Paolo Maggi. 103. Paolo Marucelli . 127. 141. 150. 327. 413. Paolo de Matteis . 161. 470. Paolo Morelli. 364. 449. Paolo Naldini . 92. 210. 243. 322. 362. 382. 386. 392. 420. 427.

Paolo Perugino allievo del Cortona . 132. 272.

Paolo

```
Paolo Peruzzini . 72.
Paolo Pichetti . 304.
Paolo Pofi . 206. 412.
Paolo Reggiani . 450.
Paolo Romano . 427.
Paolo Roffetti . 7. 11, 368. 277.
Paolo Sanquirico. 253. 277.
Paparelli . 199. 439.
Paris Nogari . 45.311. 218. 313. 313. 326. 237. 241.
  246. 257. 255. 256. 258. 297. 325. 345. 376. 380.
  396.
Pafeafio Liegefe . 475.
Pafquale Cati . 45. 258. 270. 306.
Pasqualino Marini . 229. 365.
Pafqualino de Roffi . 192. 373. 374. 393.
Pasquino da Montepulciano . 141.
Paffarelli . 48.
P. Pat izio Fiammingo . 41.
Pellegrino da Bologna . 147. 376.
Pellegrino da Modena . 145. 323. 324.
Perin del Vaga . 107 142. 172. 207. 316. 313. 375.
  377. 378. 404. 408.
Piaftrini . 77. 319.
Pier Francesco Mazzucchelli da Moranzone . 21. 347.
Pietro Adami . 18.
Pietro Paolo Baldini . 151. 273. 377. 322. 324. 334.
  935-339:394-
Pietro Barbieri . 77. 118. 194. 350.
Pietro Berning . 140. 174. 352. 261. 262. 306.402.
  434.440.
Pietro Berrettini da Cortona . 10. 11. 37. 80. 91. 96.
  117.122.134.127.128.132.152.161.173.180.
  300 - 301, 303, 226, 328, 234, 318, 319, 332, 334,
  335-317-357- 372-408-414-417-421-423-
Pietro Bianchi . 18. 291.
Pietro Bracci . 20. 77. 104. 122. 161, 169. 197. 219.
  221. 250. 258. 323. 343. 353. 396. 400. 401. 402.
  451.464.480.
Pietro Brugolo . 320.
Pietro Cavallini . 9. 44. 65. 66. 194.
Pietro Paolo Criftofori . 10. 13. 19. 20. 211.
```

Pietre Sante Fanti . 410.

```
Pietro Leone Ghezzi . 21 . 30. 70. 199. 215. 233. 319.
   408. 400. 463.
Pietro Paolo Gobbo . $9. 140. 361.
Pietro le Gros . 21. 101. 118. 165. 169. 178. 215.
   220. 384. 405. 457e
Pietro Labruzzi . 486.
Pierro Lamberri . 7.
Pietro Lucattelli . 272. 315. 401.
Pietro Paolo Lucchefe . 458.
Pietro Manrinovese . 449.
Pietro Mignard . 84. 301.
Pietro Nelli . 16. 30. 44. 276. 301 .
Pietro Paolo Olivieri . 136. 205. 208. 213. 254. 268.
   470
Pietro Pacilli. 21.181.
Pietro Papaleo . 42. 70. 386.
Pierro Paffalaequa . 1950
Pietro Perugino . 181, 225. 472.
Pietro de' Pietrl . 232. 319. 318.
Pietro del Po . 330.
Pietro Reiffi . 177.
Pietro Paolo Rubens. 37. 125.126. 224. 306. 317. 463.
Pietro , ed Antonio Saffi . 302.
Pietro Senese . 424.
Pietro Sigifmondi da Lucca . 231.
Pietro Subleyras . 12. 292.
Pietro Tefta . 144. 3 12.41 3.
Pietro Tremolier . 290.
Pietro Valentini . 96.
Pietro Veechiarelli . 328.
Pietro Verschaffelt . 250. 406.
Pio Paulini . 374.
Pirro Ligorio . 82, 158.
Placido Coftanzi . 74. 265. 350. 365. 369. 405.
Placido Romuli . 92.
Plantilla Bricci . 148.
Polidoro da Caravaggio. 25. 120. 282, 407.
Pompeo Aquilano . 27.
Pompeo Battoni . 75. 252. 292. 311. 426.
Pompeo Ferrucci . 103. 295. 305. 468.
Pompeo Targoni . 214. 263.
Preftinora . 6.
```

Priore Andrea Romajoli . 315.

Profpero Clori • 29. Profpero Fontana • 366.439. Profpero Scavezzi Brefeiano • 2• 254. 296. 424.

Q

Queirolo . 250. 243. 251.

R Affaellino Motta del Garbo . 158. Raffaellino da Reggio . 86. 281, 418, 463. Raffaello del Borgo . 34. Raffaello da Monte Lupo . 159. 188, 240. 478. Raffaello Sanzio d' Urbino . 3. 34. 35. 36. 39. 69. 146. 185. 193. 200. 207. 280. 307. 317. 333. 336. 391. 398. 400. 403. 414. 438. Raffaello Vanni . 95. 203. 223. 260. 390. 391. 416. Rafini . 232. Rauzini . 72. Rembrant . 370 Renefto Fremin . 177. 178. Riceio Stuccatore . 256. Romano Carapecchia . 60. Rofato Rofati . 96. Roffo Fiorentino . 414. Ruviale Spagnuolo . 28. Ruggiero . 6. Ruggiero Salice . 40.

Alvator Fontana . 253.
Salvator Monofillo . 51. 100. 183.
Salvator Mon. 72. 907. 157. 386. 422. 483. 483.
Sand di Tito . 31. 52. 423. 424.
Safiderato. 64. 427.
Scheran da Stutigano. 428.
Scipion Palzone detto Gatano. 82. 86. 26. 124. 173.
175. 191. 281. 434. 474.
Sebalitano Cecarini . 107. 286. 170. 305. 162.
Sebalitano Cecarini . 107. 286. 170. 305. 162.
Sebalitano Cecarini . 107. 286. 170. 305. 466.
fr Schallano del Piombo. 35. 38. 321. 434.

Se-

```
94
 Schaftiano Ricei . 316.
Sebastiano Torrigiani detto il Bologna . 4. 256. 478.
   480.
 Sergio Venturi . 283.
Sigifmondo Rofa . 349
Silla Lungo da Vigiù . 134. 160. 173. 214. 254. 261.
   262-474-
Sillano Sillani . 336. 449.
Silvio Valloni . 41.
Simon Cantarini . 37.
Simone Cenowitz . 77. 183.
Simone Coftanzi. 96. 97. 312.
Simone fratello di Donatello . 5.
Simone Giorgini . 449.
Simone Maschino . 110.
Simone Memmi . 1.
Simone Moles . 415. 478.
Simone Vovet . 18, 49.
Sifto Badalocchi . 7 1. 74. 349.
Sonzino . 256. 266.
Sottino Bolognefe . 226.
Sranchi . 483.
Stanghellini . 192.
Stefano Castelli . 302.
Stefano Filidoro . 143.
Stefano Legnani . 48.
Srefano Maderno . 55. 122. 157. 213. 220. 262. 266.
   277. 305. 416. 479.
Stefano Monot . 18. 169. 178. 215. 295. 391.
Stefano Parofel. 99. 146. 205. 248. 249. 451.
Stefano Peragini . 238. 239. 477.
Stefano Pieri . 240. 353. 413.
Stefano Pozzi . 253. 278. 283. 285. 406. 454. 477.
Stefano Speranza . 1 . 196. 198. 204.
```

T. Addeo Kuntz. 183.
Taddeo Landini. 87. 134. 158. 306. 468. 471.
Taddeo Zuccheri. 51. 51. 64. 90. 111. 187. 324. 370.
Tarquini da Viterbo. 221. 246. 247.
Tarquini da Viterbo. 221. 246. 247.

~---

Teodone . 10.46.101.178.450. Terenzio d' Urbino . 33. 82. 346. Tiberio Calcagni . 480. Timoteo della Vite . 415. 464. Tiziano Vecellio . 37. 186. 320. 357. 374. 398. 482. Tommafo Bofcoli . 144. Tommafo Cafignola V. Giacomo . Tommafo Chiari . 48. 63. 233. Tommafo Germani . 178. Tommafo Laureti . 197. 298. 471. Tommaso Luini detto Caravaggine . 341 . 351. 367. 373. Tommafo de' Marchis . 325. Tommafo Mattei . 61. 191. 387. Tommafe della Porta . 375. 480. Tommafo Ripoli . 78. Tommafo Salini . 167. 401. Tommafo Tommafini . 475.

V Alentino . 13.89.306. Valeriani. 427. Vandemant . 40. Ventura Lamberti . 14. 156. 295. 364. 464. Ventura Salimbeni . 45. 173. 175. 211. 259. 410. 416. Vefpafiano Strada . 24. 29. 191. 349. 385. 431. Ugo da Carpi . 22. Vincenzio Conti. 222. Vincenzio Felici . 46. 327. 348. 363. 449. Vincenzio Fiammingo . 125. Vincenzio della Greca . 273. 299. Vincenzio Lupi . 195. Vincenzio Mariotti . 4500 Vincenzio Meucei . 453. Vincenzio Roffi . 363. 415. da Fiefole 417. Vincenzio Vittoria . 192. P. Umile da Foligno . 43.

Z Anobi Roffi. 456.

## INDICE

## DE' COGNOMI DE' PROFESSORI

Citati in questo Libro .

Batini Guido Ubaldo . A Adam Lamberto. Adami Pletro . Agrefti Livio . Albano Francesco . Alberti Cherubino . Durante . Gio. Leon Batifta archit. Michele . Albertinelli Mariotto . Albertoni Paolo . Alè Egidio . de Aleffandris Aleffandro. Alfani Emaruel . Algardi Aleffandro . Alignini Antonio . Allegri Antonio . Allegrini Francesco'. Amalii Paolo. Ambrogini Ctiftoforo . Amicl Domenico . Ammannato Barrolommeo. Amorofi Antonio . Antonini Gio Batifta . Antonozzi Francesco . Aprile Franceico . Aquilano Pompeo . Arconlo Mario . Arcueci Cammillo . d'Arpino Gluscppe . Bernardino .

96

Arrigucci Luigl . Artufi Niccolo . Afcenzi Carlo . d'Avellino Onofrio. D Accani Glodi Escelo Nanni ;
Baciccio . V. Gio. Batifia
Gauli .
Badi locchi 6ifio .
Badi mario .
Badi il azzaro .
Baldi I azzaro .
Baldi I azzaro .
Baldini Pictro Paolo .
Balcine Antonio .
Baratta Gio. Batifia .
Francefco .
Barbatunga Antonio .
Barbieri . Gio. Francefco .

Barigioni Filippo .
Barici Gio .
Barocci Federigo .
Barocci Federigo .
Barocci Giolento Giacome
Bartoli Gio .
Baffano Francefco .
Batfano Homeo .
Batton I Pompeo .
Batton I Pompeo .
Bellavi Marcantonio .
Bellavi Marcantonio .
Bellavi Marcantonio .
Bellavi Baffano .
Bellavi Baffano .
Benafano Baffano .
Benafano Baffano .
Benafano Gio Briffa .
Benafano Gio Briffa .
Benafano Gio Briffa .

Pictro.

Benedetti Maria Eufrafiai Benefiai Ma co da Bergamo Cofimo Bergondi Andrea

Ber-

Rernasconi Cintio . Laura-Bernini Luigi . Paolo . Pletro . cav. Gio. Lo-

renzo . Berrettini Pietro da Cor-

Berrettoni Luigi . Nicco-

Bertolot Gugliclmo . Bertofi Franceseo . Betti fr. Biagio . Rianchi Orazio . Pietro. Biechierai Antonio . Bigio Baccio . Bigio Nanni . Bilivert Gio.

Bizzaceheri Carlo . Franeesco . Blafi Luca . Bolgi Andrea . da Bologna Baldassarino . Lorenzino . Pellegrino . Bolognese Ercolino . Fran-

cesco . Lattanzio . Bonarelli Matteo . Bonatti Gio. Bonarroti Michelangelo . Boneore Gio. Batista . Borgiani Orazio. Borgognone P. Cofimo .

P. Giacomo . Borgonzoni Gio. Batista. del Borgo Raffaello, o dal Colle .

Borromini Bernardo. Francesco archit. del Bosco Maso. Bolcoli Tommalo . Bottani Giuseppe . Braceelli Gio. Bacifta . Braeci Filippo . Pietro . Brcecioli Bartolommeo .

Filippo .

Bresciano Prospero Scavezzi . Briegi Plautilla. Brilli Paolo. Brogi Bernardo. Brughi Gio. Batifta . Brunetti Francesco . Brandi Giacinto . Bucci Michele . **Euonvieino Ambrogio.** Bufelli Orfeo .

Buzi Ipolito .

Accianiga Francesco . Cafa Melchior . Cagliari Paolo . Caiffotti Amadeo . cav. Calabrefe Mattia Preti. Calandra Gio. Batifta . Calandrueci Giacinto, Gio. Batista .

Caleagni Domenico . Tibe-Caldana Antonio .

Camaffei Andrea . Campi Paolo . Cametti Bernardino . da Canepina P. Mario . Canevari Antonio . Canini Gio. Angelo .

Marcantonio . Canonica Gregorio . Cantarini Simone . Caprinozzi Marco . Caracci Agostino . Anni-

bale . Antonio . Lodo-Carapeceliia Romano. Caravaggino Tommafo . Caravaggio Michelangielo Morigi .

. 3 da Caravaggio Polidore . Carbonl Gio. Giacome . Carcani Filippo . Carofelli Angelo . Carofi Antonio . V. figlio d' Antonio Carofi . Cati Pafquale . Cardi da Cigoli Lodovico . Carloni Gio. Andrea . da Carpi Ugo . da Carrara Bartolommeo . Cafale Andrea Cafella Annibale . Cafignela . Giacomo . Caloni Antonio . Baldalfarre . Caffell Bernardo . Domenleo . Francesco . Stefano . da Castello Francelco . Cafflylione Gio. Benedette. de Caftro Filippo . Cataneo Gio. Batifta . Cavallini Francesco . Pie-Cavarozzi Barrolommeo . Ceccarini Sebaftiano . Cedaspe Paoio . Celio Gafpero . Cenuwitz Simone .

Censwitz Simone .
Cenfore Orazio.
Cerofo Glo. Barilla .
Cerquozzi Michelangelo .
Cerrini Glo. Demenico .
Cerroti Michelangelo .
Cefroti Bernardino . Giufeppe .
Ceff. carlo .
Ceffani Aleffandro .

Cessani Alessandro . Chiarl Fabrizio . Giuseppe. Chiarl Tommaso . Ciampelli Agostino .

Ciarpi Baccio . Ciunani Carle . da Cigoli Lodovico Cardi . Cioli Aurelio . Giacomo . Ciolli Gio. Batifta . Cimabue Gio. Cimlai Gio. Batifia : Cipolla Glo. Cippitelli Michele . Circignani Antonio . Niecolà. da Città di Caftello Matteo. Clori Profpero . Coechi Filippe . Cockier Michele . di Colantonio Marzio . Coli Gio. Colli Antonio. Colenna Angelo Michele . Commodi Andrea. da Como fr. Emanuelle. Conca Schaftiano . Confolano Cristofaro . del Conte Iscopino . Contucel Andrea, Conti Gefare . Francelco . Contl Giuleppe . Conti Vincenzio . Contini Glo. Batifta . Francefeo . Coppi Giasamo. Corbelli Gio. Cordien Antonio . Cordierl Enrico . Niccolò. Coreggio Antonio . Cornacchini Agostino . della Cornia Antonio . Fabio . Corradini Antonio .

Cortefi P. Giacomo . Gu-

gliclmo.

da Cortona Pietro . Fattore Giovanni France-Corvara Cefare . fco Penni. Corvi Domenico . Fattori Liborio .

Cofei Gio. Ferdiandi Francesco Cofmati Adedato . Ferrantini Giuleppe . Coftanzi Placido. Sincone. Ferrari Filippo . Gauden-Cotignola Gio. Batifta . zio . Glacinto . Cottini Pelice . Ferrata Ercoie .

Conza Francesco . Ferrerl Antonio . Dome-Creo Criftofaro . nico . Gle. Batifta .. Crefcenzi Bartolommeo . Ferri Ciro . Gio. Batifta . Ferrucei Pompeo .

Feti Domenico .

Criftofori Fabio . Piammieri P Glo. Batiffa . Pietro Paoio . Fiamminge Niccoid . Fran-Croce Baldaffarre . ceseo . P. Patrizio .

Criftallino Francesco.

Cruceiano Mattee . da Fiefole B. Gio. Angeli-Curradi Franceico co . Mino . Filarete Antonlo . Filidoro Stefano . D

Finelil Giuliano . Avid Lodovico, Marco. de' Fiori Mario Nuzzi. Derizet Antonio . Fioriti Bernardino . Fontana Antonio . Carla Dioi Giacomo . arehit. Carlo . Stefano . de Dominieis Carlo !

Dofio Gio. Batifla . Salvatore . le Dous Glo. Fontana Domenico . Frandi Drea Cennino . cesco. Gio. Girolamo . del Duca Jacopo-Lodovico. Prospero .

Duran Gioacchino . Fontana Lavinia . Mauro . Fentebuoni Anastagio . Antonio .

da Forlì Melozzo . E vangelifta Filippo . da Formello Bernardo . Francefchini Marcantonio ? Franceli Aleffandro . Fran-

ecíco . J. FACUZA FERTAU. Franco Batifta . Marco . Fraseari Giuseppe .

Falconieri Paolo . Frediani Antonio . Fancelli Cofime . Fremin Renefto . Fantafia Antonio . Frigiotti Filippo . Fantelli Giacomo . Fucina Andrea .

roo Fueini Filippo • Fuga Ferdinando • da Fuligno P• Umile •

(

G Aap Adolfo. Gabbiani Antonio. Gaetano Scipione. Gagliardi Bernardino. Fi-

lippo Galefini Franceico .
Galefini Franceico .
Galefini Franceico .
Galefini Marzio .
Ganafini Marzio .
Garofolo Benvenuto .
Garzi Luigi . Mario .
Gaueci Michele .
Gaule Gaueci Michele .
Gaule .
Galefic Claudi .
Gemignani Giacinto . Lodovico .
Lodovico .

Gennari Ercole . Gentile Luigi . Genrilefchi Orazio. Germani Tommalo . Germisoni Francesco . Geffi Francesco . Gherardi Franccico . Ghezzi Giuseppe. Pier Leone . Giacquinto Corrado . Giambertl Gluliano . Gianse Francesco . Giansimoni Niceolò. Giardini Gio. Giardoni Francesco . Gimmachi Carlo . Ginnafi Caterina . Giordano Luca .

Giorgini Simone .

Genga Girolamo .

Giofi Ambrogio Giovannelli Bonaventura ,
da 1-Gio. V. Gie. Mannozzl.
di 1-Gio. Mafiscio Gobbo Pietro Paolo Gottardi Gio
Gozzoli Benozzo Gramiccia Lorenzo Gramicria Lorenzo Gramignoli Girolamo Grammaticia Antireduto
Graffi Gregorio Graziani Ciccio della Greca Felico Winestria Winestria Winestria Winestria Winestria -

Vinenzio .

Gregorini Domenico .

Lodovico .

Greuter Mometto .

Grimaldi Aleffandro .

Gio, Francesco .

le Gros Pietro .

Groffi Glo.

Gruter Lorenzo .

da Gubbio Benineasa.
Guereino. Vedi Gio. Francesco Barbiert.
Guerra Gio.
Gnidi Domenico.
Guidotti Francesco. Paolo.

J. H Afe Giscomo.

Acovacei Domenico .
d'Imperiati Franceleo Ferdinandi .
Indaco Jacopo .
Juvara Filippo . Francelco.

K Rrahe Lamberto .

La-

Abacco Antonio Labruzzi Pietro . Lambardo Cario . Domenico . Franccico . Lamberti Pietro . Ventura . Landini Taldeo .

Lanfranco Gio-Langune Gio. Lapiccola Niccolò . Lapis Gaetano . Lavaggi Jacopo Antonio. Laurenti Tommafo . Laurenzi Filippo . Laurenziani Giacome . Girolamo . Lauri Filippo Lazzari Bramante . da Leccio Mattee . Legnani Srefano Lelli Gio. Antonio. Lenardi Gio. Batifta . Levini Tommafo.

feafio . Ligerio Pirte . Lilio Andrea . da Llone fr. Modefto . Lioni Ottavio . Lippi Annibale . Claudio . Filippo .

Liegesc Egidio . Alè , Pa-

Lironi Giuleppe . Lorenzo. Lodovifi Bernardino . Lombardelli Gio. Batiffa . . Lombardi Lconardo Lomi Aurellano . Lorenesc Adamo . Clandio . Geliè . Niccoiò .

Lucateili Pietro . Lucenti Girelamo .

101 Ludovici Gio. Federico . Luini Tommafo . Lunghi Martino . Onorio. Lungo Silla . Lupi Vincenzio .. Lucchefe Archita . Luti Benedetto . Luzi Filippo .

## M

Nt Acci Gie. Antenie Maderno Stefano. Carlo." Maggi Paolo . . Magiia Michele . Magui Niccoiò . da Maiano Giuliano Maini Gio. Batifta . de Majo Mactia . Majoli Clemente. Malavista Cario . Maivicino Ambrogio . Mancini Francelco . Manetti Orazio . Mannoni Carlo . Mannozzi Gio. Mantinovefe Pietro Maratta Carlo . Marchionni Carlo . celco . de Marchis Tommafo . Mari Francesco . Gio. Antonio . Mariani Cammiilo . Marini Pasqualino , Mariotti Vincenzio .

Martorani Giovacchino Marucelli Paelo . Mascherino Ottaviano Maschino Simone . Maffari Francesco Lucio . Maffarotti Angelo .

Masseci Agestino . Lorenzo. Masseci Agestino . Lorenzo. Matteti Tommaso . de Mattetis Paolo . Mauri Gie. Pietro . Michele .

chele.
Mazzanti Lodovico.
Mazzoni Giulio.
Mazzucchelli Pier Francefco Morazzone.

co Morazzone . Mazzuoli Francesco . Giuseppe .

feppe.
McHernatino.
McIchiort Gio. Paolo
McIchiort Gio. Paolo
Menmi Simose
Menghino Niceolò
Menghino Niceolò
Menghino Niceolò
Menghino Niceolò
Menghino Niceolò
Menghino Niceolò
Mencacci Gio. Batifia
Mercati Gio. Batifia
Mercati Gio.
Micheletti Giosfeppe
Michetti Niceolà
Micheletti Niceolà
Micheletti Niceolà
Micheli Gio.

Mignard Pietro .

Lionardo Milani Aureliano Micelli Agodino Mochi Franceico da Modena Pelitegrino Moderati Franceico Mola Pranceico Mola Pranceico Giacomo -

Milanefe Carlo . Glufeppe .

Moderati Francesco Mola Francesco - Giacomo Jacopo Monaldi Carlo Monanni Menanne Mondelli Filippo Monor Stefano Mono Stefano Monosilio Salvazore -

Montagna Marco Tullio .

Montanari Giufeppe .

Montano Gio. Batifta .

Montauti Antonio .

da Montelupo Raffaello .

da Montepulciano Pafquailine .

line .

Montefanti Giufeppe .

Morandi Gio-Maria .

Moratti Francesco .

da Morazzone Pier Frances-

Morelli P. Bartolomineo .'
Morelli Paolo .
Moretti Egidio .
Moretti Egidio .
Moretti Egidio .

Caravaggio.

Mormorelli Liborio.

Mofea Simone.

Muratori Domenico.

Murena Cario.

Muri Glo. Bazista.

de Mus Niccolò.

Muziano Girolamo.

N

Aldini Gio.Batifia.Pao-Vie. Nanni Girolamo Napoleoni Francesco . Napoletano Carlo . Cofime . Nappi Francesco . Nafini Glufe ppe . Natali Gio. Batifta : Natoire Carlo . Nebbia Cefare . Neff Antonio . Nicerone Cio. Francesco. Nogari Paris . Nolli Gio. Batifta . Pietro. delle Notti Gherardo . Nucci Nucci Avanzino : Nuvolone Franceico : Nuzzi Mario :

O Dazzi Gio.
Orazi Ginfeppe . Andrea .
Orfeo Ercole .
Orizzonte Francelco .
d' Orvieto Perdinando .
Ortaviani Giufeppe .
Ottone Lorenzo .

Pacilli Pietro.
Paganelli fr. Domenico.
Paglia del Bastaro. Giuseppe. Luigi.

pe. Luigi.
Paglia fe. Giuseppe.
Palladio Andrea.
Palma Giacomo.
Palombo Bartolommeo.
Panaria Maeteo.

Pannini Gianpaolo . Giufeppe . Papaleo Pietro .

Paparelli .
Paracca Gio. Antonio .
Valfoldo .
Parafole Bernardino .

Pareher Giovanni .
Parifii Ambrogie .
Parmigianino .

Francesco Mazzoli .

Parmigiano Fabbrizio .

Parodi Gio, Batista .

Domenico .

Parone Francesco .

Parofel Stefano .

Parofel Stefano .
Pafquali Andrea!.
Paffalaequa Pietro .
Paffarelli .

) •

ro:

εcci

Pafferi (do. Batilla - Giufeppe . Pafferati Bartolomneo . Paffignati Domenico . Pavele France (co. Pavele France (co. Pavele Patilla Pio . Pellegrino Carlo . Peniz Giufeppe . Peniz Giufeppe . Peniz Giufeppe . Pepatelli France (co. Peragini Stefano . Perfetti (Gia, Antonio . Percenti Giafeppe . Penigno Baolo . Pietro . Perugino Daolo . Pietro .

Perugino Archita. Peruzzi Gio, Saluftio. Baldasfarre. Peruzzini Giovanni. Paolo, da Pesaro Niccolò.

Pefei Girolamo .
Petrazzi Alfonfo .
Petrazzi Alfonfo .
Piacentino Giulio .
Piatrini .
Piazza fr. Cofimo .

Piccioni Matteo .
Picchetti Paolo .
di Piemonte Cefare .
Pieri Stefano .
da Pietrafanta Cecchino .

Pietro de' Pietri .
Pincellotti Francesco . Gio.
Batista . Barrolommeo.
Pinsone Niccolò .

Pintelli Baccio .
Pinturicchio Bernardino,
del Piombo Sebaffiano .
Pippi Giulio .
Pifcina Giovanni .
Pifcioni Giufeppe .
Pizzisa Gio Zanna .

Pilcioni Giuleppe . Pizzica Gio. Zanna . del Po Pietro. Giacomo . del Pollajuolo Antonio . 104 dalle Pomarance Criftofa-

Ponfreni Gio. Batiffa . Ponti Gio. Domenico . Ponzlo Flamminio . Pordenone G o. Antonio . della Porta fr. Bartolommee. Giacomo. Gio. Batifta . Tommafo . Gugilel mo .

Pofi Paolo. Pozzi P. Andrea . Stefano . Pozzo Gio. Batifla . Prenner Gafpero . Preti Gregorio . Mattia . Preziado Franceico . Primatiecio Francesco . Procaceial Andrea . Protopapa Girolamo . Provenzale Marcelio . Puecetti Gio. Batifta .

Pufino Gafpero . Niceolò .

Pulzone Scipione .

Uadri Carlo . Quagliate Gio. Quaranta Orazio . Queirolo . Queinoy Franceico .

Affaelli Giufeppe . Raggi Antonio . Ragusta Francesco . Rainaldi Carlo . Domenico . Francesco . Girolamo . Ranueci Giufeppe . Rauzzini Filippo. Reggiani Paolo .

da Reggio Raffaellino. Regillo Glo. Antonio . Reiffi Pietro . Reni Guldo . Reti Leonardo . Riceardi Giuseppe . Ricel Gio. Batifta . Sebafliano . Ricciarelli Daniello di Volterra . Francesco . Ricciolini Michelangelo . Niecolò . Rigò Giacinto . Rimbelli Gio. Ripoli Tommafo . della Riviera Egidio . Robafti Giacomo . Roces Giacomo . Romanelli Gio. Francesco . Remano Filippo . Paolo . Romoli Mare' Antonio . Placido. Ronealli Criftofaro Ronchi Antonio. Rondone Aleffandro : Rofa Salvatore. Sigifmonde. Francesco . Rofati Rofato . Roffellino Bernardo . Roffetti Gio. Paolo . Paolo . Cefare. de' Roffi Glo. Francesco . Mattla . Vincenzio . Pafqualino . Gio. Antonio . Roffe Francefeo . Gio. Batifta . Gregorio . Zanobi . Rubens Paolo . Ruggieri Gie. Batifta . Rugheli Faulto .

Rusconi Giuseppe . Ludovico . Cammillo .

Sab.

Ruthart Andrea .

Abbatini Angelo Sacchi P. Giuseppe . Andrea . Salter Danielle . Sale Francesco. Niccold. Salice Rugglero . Salimbeni Ventura Salini Tommafo . Salvi Niccola -Salviati Franccico . Saluzzi Aleffandro . Sampieri Domenico . de Sandis Francesco . da Sangallo Antonio . Sanmartino Carlo Enrice . Sanfovino Jacopo Tatta . Santelli Pelice . Santi Giuleppe . Sanzio Raffaello d' Urbino . Saraceni Carlo . Sardl Giuleppe . del Sarto Andrea . da Sarzana Leonardo Saffi Lodovico Rufconi . Matteo . Pietro Antonio . Savelli Colimo . da Savignano fr. Bartolommeo. Savonanzi Emilio .

Scalvati Antenio . Scalzo Lodovico , o dei Du-Searamucci Domenico .! Luigl . Scavezzi Profpero . Schenfeld Gio. Enrico . Schidone Bartolommeo . Sciampagna Giovanni .

105 Sciortini Gaetano Scorn Glo. Paolo . Scor Criftefore . Egidie . . Semenza Gie. Giacomo . Senefe Gio. Batifta . Pictre. Serenari Gasparo . da Sermoneta Girolamo . Seredinc Glovanni . da Settlepano Scherano. Severi Gio. Paolo . Severoni Giuleppe . Sibilla Gafpero . Siciliano Francesco . Siciolante Girolamo . da Siena Marco . Matteo . Michelangelo . Franceſco • Siglimondl Pietro : Signorelli Luca . Sillani Sillano . Slodtz Michelangelo Soccorfi Angelo . Sodoma Gio. Antonio . del Sole Gio. Giuseppe . Solimena Franccico . Sorbi Glovanni . Sordo Antonio Viviani . So ia Gio. Batista . da Sorriento Agellio . Spadarino Gio. Antonie. Specehi Aleffandro . Speranza Glo. Batista . Stefano -

Stati Criftoforo . Francelco : Stella Giacomo . Stellaret Francesco . Stern Innocenzio . Strada Vespafiano . . Stuceatore Ricelo. Subleyras Pictro . Subregundi Niccolò .

Acconi Innocenzio da Tagliacozzo Giovanni Targoni Pletro . Taruffi Emilio . Taffi Agoftino . Tatta Jacopo . Tedefco Lorenzo. Tempelta Antonio . Tenlers David Teodoli Girolamo . Teffa Pietro . Tibaldefe Francefeo . Tiberio Niccolò . Tigra Giacomo . del Tintore Franceseo . Tintoretto Giacomo Robu-Gi.

di Tito Santi . Todini Michele. Tofani Filippo . Tommafi Giufeppe. Tommafini Tommafo . Marce .

Torelli Cefare . Felice . Tornioli Francesco . Torrigiani Orazio . Seba-

fliano . Torroni Angelo . Tremolier Pietro . Trevifant Francesco . Trometta Niccolò . Troppa Girolame : di Trove Giovanni-Turchi Aleffandro . Turrlani Orazio . Turrita Giacomo. Tuffi Luigi .

Aga Perino . Valentin Pietro Valeriano P. Ginseppe. Valefio Giovanni Valle Filippo . Valloni Silvio . Valfoldino Gle Antonio . Valtellina Gio. Antonio . Valvafori Gabriel . Vanblomen Francesco. Vandernant Angelo. Vang Benigno . Vanloo Gio. Batifta. Vanni Gio. Battita . Francefco . Curzio . Vannini Giovanni Vanvitelli Luigi Vafari Glorgio

Vecchiarelli Pietro. Vecellio Tiziano . Velasco Diego. Venturi Sergio . Venusti Marcello . Vergara Francesco . Verona Giacomo. Veronele fr. Giacando. Verrecchio Francesco . Verschaffelt Pietro . Vefanzio Giovannie Vicinelli Odoardo da Vigià Silla . da Vignola Giacomo . da Vinci Leonardo

Vafennie Giufeppe .

Vafelli Aleffandro .

da Ildine Giovanni .

de Vecchi Gaspero a Gio-

Viola Gio. Batifta,
Vitale Aleflandro.
Vitali Ginefio
della Vite Timoteo
da Viterbo Tarquinio
Vittoria Vincenzio.
Viviano Antonio,
da Volterra Daniello
da Urbino Terenzio.

Vovet Simone

Wernel Jacopo .

Z Absglia Niccolò .
Zampieri Dòmenico .
Zanna Giovanni .
Zena Agoftino
Z.-boli Giacomo .
Zocc.lino P. Matteo .
Zuccheri Taddeo . Federl-

z

go . Zucechi Francesco . Giaco-

FINE

## APPROVAZIONE

O'dine del Reverendissimo P. Maestro del scro Palazzo avendo riveduto il profente libro intutolato: Deferizione delle Priture, Sculture, Architetture esposte al pueblico in Roma, opera cominciata dall'ab. Bilippo
Titi Gre. non ci ho trovato niente contro li
anta Fede cattolica, no contro i buoni costumi, ed in sode questo di primo Novemb. 1763.

Giovanni Bottari.

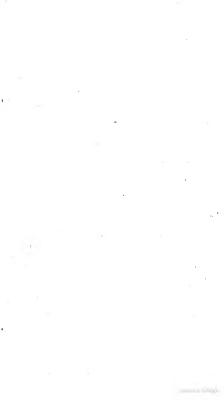

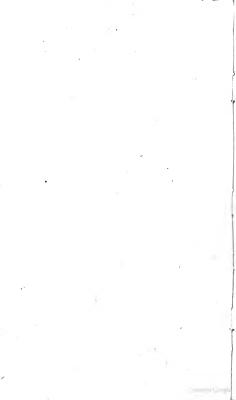



